

C. 9 Settembres 1716 3 otto 60 Ali 5. Marzo 1751. Jo Tiuseppe Ano? Scar: Latti Arcinete Firo? Congraiquetto 1: Proff 36. J. Will Int. 2. a-148. Tionambabista (ini chesore di g) son Vita fie figlicated Francesco (ini Gentilus mo Pisano, an fi ammen voti 540. alla Gadinanza di Firenze, Agricio abionno voscogli accessico di Fran Corimo Primo ascrealla cultura Illa Brose. e talmente ui liesci, che dal Poscianti negli Scrittori Fiorentine fichiamato The first Minerey Dulcissimusalumnus. Compose in werri Sciolis La Commedia insitulata, La Vedoua; gli Intermedia? la (fonaria di Francetes d'Ambra; o sopra buto con ogni esadezza Distere Lapresense Vita. Con asterna ilan: Sal. uino Saluinio ne Fasti Consolario & lo Ac cademia Fiorensina alas por Gios over Cagguaglis of Cours lass di Tionambalish Zino nipose Il nosas Ausoro.

- color con i of a sec . Ween a Briggion Duble of splice of The cess fine routin moderno companion vell 3400 a tie igan nangas et congeneration Lower Bor Holy Creek with the Charles in oak woodland then Bring Care in wasting store of march in the distance in the nog li Sonoton From vein o finderma es The rece dinery Sule mours diemen Connors in cer Lucition as in inco who we have it former of The me . with the contrarent for the same with the CONCILLAR & SARAGE IN POPERTY CHAINS OF THE STORES is every the land show word land novata no nertan, en mataiste For meastion with man is hearf to in A will Capping 1:0 1 Comso la do F. L'enne mine . 1. The Marco in macrison.

#### VITA DEL

## SERENISSIMO SIGNOR COSIMO

DE MEDICI

Primo GRAN DVCA di Tofcana.

Scritta da Gionambatista Cini.



IN FIRENZE.
Appresso I Giunti M. D.C. XI.
ConlicenZia de Superiori.



2211 2 217

# Signor cormo

TOTAL HO

Prima GRANI SVCA di Toloma

Sand So Chin Little City



### SERENISSIMO DON COSIMO DE MEDICI

#### QVARTO GRAN DVCA BILT OSCANA

NOSTRO SIGNORE.

0550 4550



IVA pure ineterno la memoria del Sig. Gio: Bat. Cini grau ss. scrit tore de nostri tempi, poi che ebbe occasione di scri uere la Vita del Serenif-

simo Gran Duca Cosimo, Genitore del Gran Ferdinando Padre di V. A.S. Ei futale, etanto il suo valore, che per souerchio di Splendore di quel sour ano Eroe, non rimase mai abbagliato nella Descrizione di cosi gloriosaVita, a che gli diede animo, so lo la forza delle chiare virtù del suò ottimo Principe, si come già dalla stessa fu anche Apelle inanimito a dipingere l'imagine del grande Alessandro il Macedone. Hora essendo venuta in poter nostro questa grauis-



sima storia (merce dell'oltima fatica osatainessa dal Signor Francesco figlinolo del l'Autore) Habbiamopensato d'arricchirne il mondo per mezzo delle noftre frampe. illustrandole la fronte col Serenissimo suo nome, poiche tutto l corpo è ripieno ed adorno dell'Eroiche operazioni del suo grand' A uolo, del quale ella si dimostra tanto imitatrice, che gia l'opere del fuo divino intelletto con universale ammirazione al piu alto segno dell'umana gloria tuttauia si veggono velocemente camminare, e sono per loro stef se cosi chiare, che troppa temerità sarebbe il presumere or a di poterle aggiugner nuono splendore. Ricena per tanto l'A.V.S. con hosata sua real benignità la denozione dell'animo nostro desiderosifsimo d'ogni sua su prema gloria, e qui per fine con ogni debita riuerenZa ci inchiniamo. Di FirenZe Ildi 30. d'Aprile 1611.

D.V.A.S.

Humilis. è deuotis. Seru, e Vassalli

Cosimo e Modesto Giunti.

## DEL SERENISSIMO

S 1 G.

COSIMO DE MEDICI PRIMO GRAN DVCA DE TOSCANA.

Libro Primo.

49495050 49495050

che la pina es che la

S S E N, D O io per iferiwere PHistoria della Vita, & fatti del Ser. C O S I M O della Vita, & fatti del Ser. C O S I M O de M E D I C I Principe fença alcun dubbie degno di fomma lande e d'ammi razione; non pure in quelli nofiti moderni fecoli ; ma in quelli antichi ancora incui più, che la virtà, & più che il compiacere à propri questit pareua, e compiacere à propri questit pareua,

che la virit, & che la gloria del giouàre alle genti fuffe à tuste gl'altri affetti antepofia. Et donendo frome par necestarie, narrate come, ed'in che tempo la famiglia de Medici in cui effo è neto, hanesse evigine non mi mancherebbe da mossivare (se condo l'a)o di motti altri l'e quesso magnica est mossivare di ospen dore deluno donesse accrescrigit che di Germania di Francia pricita fust percioche dell'un longo, o dell'altro ne apparica no non vulgari tellimonii quali attestano altri, che con Carlo Megno in Italia stat rapassitate d'altri che i primo condico del est ne tempi prà antichi babbia in Toscana: & nell'istisso Mu gelo domato mosti s'altrici capera servicia del ad di che mosti si di da disconti soni sul successione con control del di da disconti soni sul cinitate l'ababbino finalmente con-

#### RI M

dotta in quel sublime ed eccelfo grado, in eui boggi con tante bonore, & potentiafi ritrona . Etfe bene cotale origine apprefo aginditiofi potrebbe anzi che no parere fanoloja (il che da alcuno in Historico farebbe reputato reprensibile ) non di manco l'imitatione, e d'autorità di tanti & fi eccellenti Scritte ri, non meno de tempi antichi, che de moderni mi manderebbe ro larghamente da ogni colpa asoluto : poi che in narrando simili origini ò di Famiglie grandi, ò di Città o di Nationi , rari fono flati quelli che non si fieno sforzati di farle derinare ò da Gione, ò da Marte, ò da Hercole à da simile false Deirà de gents li : & similmente fatte partirfi, qual di Fenicia, qual da Troias & qual di Grecia, & quali da Lidi, & da Pelafgi, & da altre fifatte peregrine regioni . Si come ne tempi più a nostri vicini non è mancato chi da Sarra, & chi dalla Regina Sabba : & chi fin dall'isteffo Noe, & dafigliuoli & nipoti fuoi ha voluto fare pfcire le difcendenze, come fe in tanta voracità di tempo fuf fe verisimile il poterne mostrare la continuatione fedele & nom interrotta: Molti ancora non gli parendo forse, che l'Italia de minatrice di tutte le genti fuße habile àdare à figliuoli suoi ba Steuole nobilid , & Splendore : & come fe l'hauere haunto per lungo tempo fede permamete in ma provincia fia di minor lau de che l'effere fpinco à da cinile discordia , o da forza Straniera ad andare peregrinando, ò depredando le Terre altrui , banno per somma gloria banuto il derinare non pure di Francia, @ di Germania, & di Spagna : ma di Gotia, & d'Vnnia, & di Sci sia, & di qual fi fia più remoto & più barbaro pacfe . Parendomi adunque , ò buona, ò ria, che fiala mia opinione, ogni cola in certa, & che di fanola habbia sembianza indietro lasciare : dico che fenza alcun dubbio la famiglia de Medici fi trona per tutti gl'euidenti fegni efere nella Città di Firenze molto an ticha Del che il padronato dell'antichissima Chiesa di S. Tommafo, & le sue case à quelle congiunte ne fanno indubitata fede. le quali pengano ad effere comprese nel primo Cerchio . Percie she tre polte allargandofi ,ed'ampliandofi gl'edifity , hanno'i Fiorentini accerchiato con nuoue mura la lor Città: Mu oltre all'antichità, che ella fia nobile e chiara, ed'in molta reputazia ne non pure in Firenze, ma per tutta Italia, & per tutta Chri-Stianita fempre ftata : oltre à molt'altre autentiche memorie. in due.

#### LOIMB R SOT

in due ftrumenti maffimamente ciò può comprenderfi , formaso l'ono lanno 1027. quando Currado fecondo Imperadore feoe donazione della Valle Teuerina à Trancredi Monaldeschin à quel tempo suo Vicario in Toscana, Oue fra i testimoni sutti persone eminentissime presenti a quello Strumento nominati come l'Arciuescouo di Magonza , il Conte Pala .zino , Giouan Crescentio Romano , ed'altri simili ; si trous fra questi connumerato vn Giulio de Medici Fiorentino: Il medesimo manifesto inditio si scorge poi in un contratto simile fatto l'anno 1220. à tempo dell'Imperador Federigo Secondo , che conferma alcuni Castelli in Campagna alla Casade Conti Romani; & nominando per testimony persone nobilissime & grandissime di quei tempi, viene fra loro compreso Giouanni de Medici Caualiere. Ma innanzi alla venuta di cotal famiglia in Firenze, Onde ella haueffe origine, & chi ne fia stato il principale conditore , quantunque ( come fi è detto , più d'ona opinione fe nevitroui non di manco come cofe dubbie non fi ardisce da me affermarle parendomi, che quanto si è fino à qui con fondamento dimoftrato à dichiaratione della fua antichità, & fplendore;poßa effere larghamente basteuole à quella,ed à qual fi voglia gloriofa Stiatta . Alla quale non minor laude penfevò che possa attribuirsi, se in vece di bauer per lungho tempo posseduto Iurisdicioni & Stati (il che ò per gratia de maggiori Principi, ne luoghi non affueti alla liberta,o per violentia, o per danari de per altre simili firade , non e però molto difficile ) ella si gloriera, che a guisa di robustissimo Atleta , à di velocissimo Corridore in vna Città preclarissima, gareggiando fra tante Illustrissime & virtuosissime famiglie, non tanto per la potensia propria, quanto per il benefitio della Patria ( come in molte memorie fi legge, ed in parte di fotto fi mostrera ) ella fia in esa finalmente sopra l'altre formontata : dando con la persona di GIOVANNI di Eicci (benche Auerardo fuße il diritto nome del Padre ) alla fua prima Straordinaria grandezza felige principio. Perciò che quantunque del predetto Auerardo & di M. Salueftro , & di M. Veri & prima di Ardingo , & de Buonagiunta . di molti altri di quella famiglia , si contino molte opere egregie di bontà . & di valore :ed in fino di hauer refintato il Principato dal popolo offertogli non di manco per line

infino all'hora no parena, che à molt'altre grandi (effendone la Città in quei tempi abbondantissima ) fusseda eser facilmente: preposta. Anzi effendo gli stessi Medici con alcune altre nobili famiglie à cagione della parte, che all'hora reggiena poco mãco, che annichilatite Gendo Giouanni di Bicci predetto l'anno dellanostra falute 1421. quasi inaspettatamente al Gonfalonierato affunto ; porfe all'oniuerfale , che già de rei gouerni , & dell'insolentie di chi reggiena si tronana estremamente stracco tanta allegrezza, & Speranza; che parue quasi, che dal Cielo fusse stata mandato per dispergere tutte le nebbie di mala consentezza,dalle quali per più anni gli parena effere stato iniquamente oppreso. Percià che in Giouanni oltre all'amplissime riccheze, concorreua vna dolceza di natura,ed'vna bonta ed'af fabilità singulare, le quali qualità (contrarie à quelle, che dalla parte dominante si pfauano ) lo fecero quasi contro dsua voglia diuenir capo di coloro (che erano di gran lungha la più parte) che liberarsi dalla oppressione predetta desiderauano. Sotto il quale il commune volere insieme vnitisi hebbon forza mediante la sua reputazione di opporsi alla più parte delle deliberazioni à lara contrarie, che dagl' Auerfary giornalmente si faceuano .. Con che e con la qual maniera di procedere, pigliando la parte sua à poco à poco forza,ed autorità, & l'annersaria: perdendo l'ona , & l'altra , potette lasciare à Cosimo suo maggior figlinolo, che dopo la sua morte in suo luogo successe ; quast ma certa forte di Principato . Il qual CO SIM O riufcendo. huomo di affai più spirito,ed'ambitione , che non era stato Gionannido po granissimi pericoli, & tranagli, & dopo l'esilio di dodici mesi potettte mediante la medesima riputatione (ben che fuffe ancora affente , cacciare del tutto gl'annerfary : o finalmente gettare Stabilissims fondamenti alla grandezza de suoi Posteri . A che le ricchezze sue grandissime (oltre à qual si poglia altro buomo prinato d'Italia, & il saper quelle con molto artifitio, or molta liberalità pfare, glifurono non piccolo, & non poco efficace Strumento . A Cofimo (esendogli morto il fecondo genito GIOV ANN I in cui pereffere dotato dira: rissimo intelletto hauena fatto il suo principal fondamento, succeffeil primo P I E R O, il quale, benche fuße reputato più pre-Ro buomo di freddo, O mansneto ingegno, che atto d gouerna:

ve Stati, & che solo cinque anni sopravine Be al ? adre ; & que . gli quali fempre infermo;non di manco non degenerò punto dalla prudentia, & dalla generofità de gl'altri Medici; fi che non sapesse scoprire , ed animofamente liberarfi dagl'inganni de al'amici poco fedeli, che simulando consigliarlo d suo vtile, proeurauano di prinarlo degl'amici veri, deporto dell'autorità lasciataglidal Padre, of finalmente del tutto precipitarlo . Nacque di Piero quel gran LOREN 20 a cui fu attribuito la prima lode di valore, & d'ingegno dell'età sua insieme con quel GIVLIANO, che dalla congiura de Pazi fu nella Chiefa maggiore di Santa Reparata ammazato. Del qual Lorenzo nacque il secondo PIERO, che nella passata di Carlo ottano Re di Francia fu di Firenze cacciato; & nac que GIOV AN-NI Cardinale, che fu poi Papa LEON E: & con loro vn'altro secondo GIVLIAN O intitolato il Magnifico : chetrapasso parte dell'esilio suo nella corte d'Vrbino: O mordin vitimo Duca di Nemors . Ma del primo Giuliano violentemente morto ,'nacque Il Cardinal GIV L 10 ; che anch'egli fatto Pontefice assunfe il nome di CLEMENTE SETTIMO Rimase di Piero esule, che seguirando i Franzesi all'impresa di Napoli affogho nel Garigliano, LOREN ZO similmente secondo:d cui per Leone si conquisto il Ducato di Vrbino: del quale ( se gid non fu vero che fusse figlinolo di Clemente ) si dife ester nato ALESSANDRO genero di Carlo Quinto Imperadore; & primo Duca di Firenze:di cui non rimafe di Mafchi altra Stirpe, che GIV LI O figlinol sno naturale, & per colmare ogni felicua, & grandezza di effo Lorenzo nacque Madonna CATERINA gloriola Regena di Francia : si vome del Magnifico Giuliano nacque HIPPOLITO Cardinale, vero Mecenate di quell'etd. Fino à qui fi distefe la grandezza di que-Ro felicissimo ramo . Maritornando à Giouanni di Bicci ; dico, che forse con non minore felicità per la stabilità del principato, the nell'altro ramo è peruenuto, che di lui oltre a Cofimo vici m'altro figliuolo chiamato L O R E N Z O, di cui nacque PIERFRANCESCO; & di Pierfrancesco, ben che naseefe pn'altro Lorenzo, à Lorenzino, che ammazò il Duca Alegandro ; non di manco seguitando il ramo di Gosimo Gran Duca di Tofcana, dico, che del primo Picrfrancesco oltre à Lo-

#### RIM renzo,nacque il secondo figlinolo detto GIOV ANNI, gio-

wane bellisfimo, & pieno di valore, & di fpirito, & per ciò grasissimo à tutta la Città : ilquale seguitando le pestigie del padre, & pai del fratello maggiore si mostrò sempre alieno, & dinersissimo dalla superba, & odiosa natura di Piero: Il quale polendo offinatamente tener la parte di Ferrando d'Araghona Re di Napoli contro all'utilità, & voglia ( si come quasi di tuttala Città ) costanche contro à quella di Lorenzo. & di Gionan ni predetti, causò che essi veduto venire potentissimo in Italia il Re Carlo per non rimanere oppressi fotto si imminente pericolo fi fecero fenza faputa di Piero con molto bonorata proni fione suoi huomini: la qual cosa à carsone del Vescouo di S. Malò, che da loro fuor dell'ordine della Città fu alla lor villa di Cafagginolo in Mugello albergato , scoprendosi : barebbe lor canfato gradislimaronina. O forfel'pltimo supplitio; fe l'autorità. ed'il timore del Re, che già si aunicinana non gl'hanesse difest . Anzi, che per leuare ogni pericolo di feditione, & di difcordia non li fuße cercato da Piero di riunirli di nuono alla casa sua con nuoni parentadi . Il che essendoli animosamente negato di fare . & da Lorenzo , & da Giouanni furono ( dissimulando le sdegno, con leggieri pena, mandati à confino alle lor Ville: Nelle quali, ed'in quella massimamente dell'Olmo à Castello, standofi : ed im eßendo dalla più parte de gionani della Città trattenuti, & visitati : causandosi per ciò nuoni sospetti fu d'ordine di Piero mello prigione Maestro Matteo Battiferri Ferrarefe Medico familiarissimo nella casa di Lorenzo, & di Giouanni. 11 she subito, che da loro su inteso : sprezzando il pericolo di perdere le facultà amplissime, che ancora nel lor ramo si conseruauano fe n'andarono con molta celerità a rincontrare il Re Carlopoco diqua da Pracenza; che verfo Tofcana fe ne venina. Ma feguitando pure Piero nella sua dura ostinatione di non volerse dalla lega di Mapoli partire;eßedo il Re Carlo già vicino à Sereza fu costretto di adarlo à trouare,e precipitarfi in quella pergo gnofa conventione di dargli oltre à Serezana, & Serezanello . & Pietra fanta le Fortezze di Liuorno, & di Pifa , il che detto grande occasione alla città (bauendolo fatto di proprio consiglio ) di accufarlo di profuntione , & d'imprudentia ; & finuamense (effendoni egli tornato per scusarsi) di cacciarlo del tutto in

#### LIBRO

To in efilio . Partito Piero & con fomma ed vniuerfale contentezza eßendo tornati in Firenze Lorenzo, & Giouanni fuoi aunerfarij : & come liberatori da cialehedunoriguardati:per mo-Strarfi conforme à gl'altri Cittadini di volontà. & di vaghezza di libertà (essendo il nome de Medici alla più parte odioso): no folo in pece de Medici potfero effer chiamati Popolani ; Ma deposto le Palle, che nell'arme loro figuranano, in quello scambio la Croce roffa infegna del popolo Fiorentino con la Corona reale alludendo à Francia vi collocarono . Ma mentre intale flato & con tanto amore pubblico; con gl'altri cittadinine magistrati esercitandosi al comune benefitio si mostrauano intenti:non mã ed chi di tanta beneuolentia di Lorenzo ; & molto più di Giomanni ( per effere persona di maggiore (pirito ) cominciasse a sadere in fospettione, che un giorno potesse fargli al consuete Principato della cafa de Medici afpirare . Onde à Lorenzo parne,che Gionanni fotto fpetse di negoti publici, donesse per alcuni mesi dalla Cistà affentarsi , si come anch'egli mostrando, che i fuoi particulari affars all'andare in Fiandra lo necessitaffero . volle per alcuni mefe da quella viuer lontano. Ma Gionanni f come Ambafciadore trasferitofi ad'Imola: & quiniingegnan doff di mantenere Caterina Sforza gonernatrice per il figlinolo Ottaniano Riario dreffa Imola , & di Furli adenotione de Fiorentini , causò per ciò alla patria fua molti commodi e benefizii : Et tanto più, quanto ritronandosi la predetta Caterina vedona & gionane, ed'egli gionane, & bellissimo ed ornato d'ona fingular gratia contrafsero infieme ben che occultamente legitsimo matrimonio. Del quale poco dopo la morte del prescritto Giouanni, che dal contratto matrimonio non fu molto lontana . ne nacque il secondo GIOV AN NI padre del Gran Duca Colimo che in Firenze col titolo all'hora infolito di Signore fu Signor Gionanni appellato : Queflo con gl'altri fuoi figlinoli; appareschiandofiil Duca V alentino ditorre ad Ottaniano , ed d Caterina il loro Stato d'Imola, & de Furli, & volendo ella, come donna d'incredibil fortez za restarne perfonalmente alla difefa: fa da lei ( per leuarlo dal pericolo imminente ) mandato in Fipenze à Lorenzo suozio, senza, che dicotal matrimonio, ò di cocale figlinolo fi fuffe prima altro intefo, fuor, che quel , che di poche bore innanzi all'arrino del nipote gli fu annuntiato da pu

#### 8 PRIMO

mandato di lei: Et benche à Lorenzo conuenisse per ciò re ?!! tuirolitutta l'beredità di Giouanni, che reputando sene successore era Stata da lui occupata; non a: manco la natural bont d sua fu tale, che non purelietamente, ed'amorenolmentericenette il ninote. O lo fece con ogni diligentia nutrire; ma effendo poco di poi esa Caterina liberata dal Valentino, che dopo le due eittà pinte l'hauena prigioniera condotta à Roma; & ridottali in Firenze: procurò che dal publico, & dal prinato fusse bonorasa; & finche per sua habitatione gli fuße concessoil Palazzo de Medici, rimasto vacuo per la cacciata di Piero, ed in vltimo morendosi lascio esso nipote in tutela à Iacopo Saluiati eittadino eminentissimo: accioche crescendo in eta ( come fece ) gli dineniße finalmente genero. Sotto la custodia di questa viril donna, O fotto la sua disciplina all'opere militari maraniglio-Samente inclinante, s'alleud adunque il Signor Giouanni predetto : in cui & nella infantia , & nella pueritia , ed'in ogni età fi scorfe sempre un singulare appetito di eose gloriose, ed un certo animo eccelfo non punto fofferente cofe baffe, o otiofe. Anzi che nella prima gionanezza in vna città tutta data à certa manfuetudine , & moderatione civile ( come all'hora era Firenze) fu reputato alquanto più licentiofo ed ardito che non farebbe Stato di mestiero . Onde quasi per ciascuno si temena, che la trop pa fierezza, che nel Signor Gionanni, e nelle sue attioni si scorgena non lo precipitassero, crescendo negl'anni à commettere opere dishoneste, ed incomportabili . Ma esendogli per pn'accidente occorfo (come fotto fe dira) conuenuto pfcir de Firenze, fece ben presto conoscere che quella sua arditezzanon deri uana punto da animo tirannico, è violento; ma da vna certa naturale sua magnanimità : la quale era ben presto per partorire fatti egregu. O valorofi. o dal vulghare voo degl'altrinon poco distanti . I quali erano accompagnati da si fatta bonta d'animo civile, o moderato , che quando ( venuto poi in grandezza, O partorito di se ne seguaci suoi grandissime speranze) gli fu da vno di esfi augurato, che ancora vn giorno harebbe figno... reggiato Firenze, si dice, che messo mano al pugnale, fu vicino ad peciderlo: Riprehendendolo, che presumesse, che in lui potesse maicascare simil pensiero, soggiugnendo a circunstanti, che ben sifentinal'animo Reale , e grande da aspirare ad'ogn'altra imprefa:

#### LOIB REOT

prefa ! ma che gl'acquifti suoi mai non sarebbero ftati in pregiuditio , e con oppressione della amata Patria; ma fi bene contro à nemici di lei : Con l'esterminio de quali , & non in altro modo gli farebbe stato caro il posedere quelle gran iurisditioni , & Stati , che mostrauano desiderargli . Era innanzi , che questo succedesse morto Piero de Medici esule. Il auale mancando , haueua anche fatto in gran parte mancare l'intenfo odio, che alla superbia sua era portato. Ed effendo pel variare non meno delle menti, che della fortuna Giouanni Cardinale, ed'il 'Magnifico Giuliano suoi fratelli con gl'altri'Medici in Firenze dopo XIIX anni d'esilio ritornati: & con l'altro ramo di Lorenzo, & di Giouanni riunitifi; ed'in Pltimo esendo il Cardinal Giouanni diuentato Papa Leone; aunenne, che il Signor Giouanni, costretto à partirsi di Firenge, per hauer di sua mano veciso due buomini delli Signor di Piombino , che in detta Citta erano Stati mandati per accomodar le differenze, che tra il detto Signore & effo Signor Giouanni erano accadute per conto di Caccie, a Roma fi tra sferi . One come gionanetto feufato dal Papa non potette arrivare in tempo più a suoi appetiti accomodato . Percioche muonendosi à punto la guerra à Francesco maria Duca d'Vrbino per dar il posesso di quello stato à Lorenzo de Medici nipote del Papa: meffo il Signor Giouanni in ordine de fuoi propry danari vna compagnia di caualli, fu con gl'altri anch'egli à quella speditione mandato. Que intutte le fattioni àche egli sempre volle interuenire, accompagnando con la sua nasural bellezza; e fortezza di corpo po fingulare ardire, ed pna inulitata velocità, & prontezza; acquistò in breue tempo tan to credito , Griputazione ; & per la sua immensaliberalità in tanta gratia , ed'amore di tutti i foldati peruenne ; che boramai in minimo conto era haunto la parentela del Papa, & la grandezza; & nobiltà della Cafa: In tanto che confeguitofi al finetarda; & non molto bonorata victoria di quella impre fa : O douendofi poco di poi dal medefimo Leone mandane gen ti , secondo la conventione della legha fatta con Carlo quinto Imperadore , per recuperare lo Stato di Milano d Francesco Sforza: di cui il Signor Giouanni dal lato della Madre era parente ; per la grande espettatione , che di lui fi era concetta .. parfe,

#### PORTIMEO'

parfe , che il Generalato della Canalleria leggiera ecclefiafià ca doneffe à lui folo innanzi à tutti gl'altri concederfi. Com la quale fotto la disciplina di Prospero Colonna, & del Marchefe di Pescara esercitandosi ; ed'aggiugnendo all'ardire , ed'al pigore del suo robustissimo corpo la peritia; ed'i dinersi esperà menti di guerra diuenne in essi di tanta eccellentia, che nelle fattioni più ardue , & pericolose , che furono molte, & diwerfe , neffuno di tanti altri Capitani era più volentieri fra gl'al eridal Marchefe di Pefcara per compagno chiamato , che il Signor Giouanni: ne da nessuno si sentiuano ogni giorno vscire maggiori ò più memorabili prodeze; le quali rendendo sempre più illustre la riputatione, & gloria sua, fecero che nell'alere guerre, che seguirono poi , ed alle quali si sforzò sempro di internenire , concorrendo à lui i foldati Italiani da ogni banda : fece dico , che fatto di loro ma scelta di circa cinque mila fanti, & cinquecento caualli la maggior parte Tofcani, guidato dal suo generoso spirito deliberò di rendere all'Isa liana militia il suo antico bonore; il quale era all'bora in gran parte perduto da lei: ma che affai più poidopo la sua morte si perse: non già per colpa de miseri soldati ( essendo pur hoggi l'istesso cielo & l'istessa terra, che altra volta si valoross gli produffe) ma per quella de' suoi medesimi Capitani, intenti più a proprii guadagni ; & ad'acquistarsi la gratia de' Principi , che alla gloria del ben disciplinare ; & mantenerel'bonore, & la fede delle donnte paghe a' foldati: Ma il Signor Gio nanni per il contrario alla gloria propria ed'alla disciplina di essi massimamente intento si era per costume preso di tenergli in continuo exercitio : & che sempre insieme senza mai sbandargli si mantenessero : non riceuendo nel suo numero mai se non quegli, che conoscena veramente effer valorosi, & di intera fede seueramente gastigando qualunque in queste due cose osasse fallire: Ma dall'altra parte neßun Capitano maifu, che più efsi suoi soldati amasse, di lui ; ne che più cercasse di exaltargli , e d'arricchirgli :essendo constituiti certissimi premu d'honore, e di ricchezze à quegli, che per qual che notabil prona sopra gl'altri cercassero di segnalarsi: potendo in cio ognigiorno cauare esemplo dal lor fortissimo Capitano. Nessuno su mai che canto i suoi propry vtili sprezzaße, perche a' foldati suoi non

Auße mancato de lor debiti stipendij ; ne che più vinamente la lor difesa pigliaße contro à qualunque di fraudarnegli si sforzana . Onde per cio aunenne alcuna volta , che dal fernitio fpagnuolo alfranzese, & dalfranzese allo spagnuolo trapassase. Hauendo riposto la speranza della sua grandezza in rendere valorofo ,ed'in mantenere insieme sempre il suo eletto numero . Da che auuenne, che nella variatione delle guerre, fu sempre dal-Pona , & l'altra natione Spagnuola, & Franzese per compaeno grandemente desiderato, Facendo chiaramente conoscere. che i foldati fuoi , non pure negl'affalti , & nelle fcaramuccie , la cui fola lode parena rimacta negl'Italiani ; ma in qualunque altra forte di milicia erano babili à rispondere à qual si volesse altra natione. Di qui derinarono i granfauori, che non pure da gli spagnuoli furono al suo valor fatti; ma da tutti i Capitani Franzesi, & dall'iftello Re Francesco fotto Pania. One per pna ferita riceunta restando impedito dal poter combattere vila sandolo il Re nel suo alloggiamento hebbe à dire, che mencandoeli il Signor Gionanni vedena mancargli lo spirito, & la viuscità di tutto il fuo esercito . Et di qui finalmente l'esser tanto caramente raccolto dal suo parente Francesco Sforza Duca di Mi lano , che nell'imprese , one la persona sua douena internenire, il Signor Giouanni folo era innanzi deutti gl'altri chiamato & fempre maranigliofamente desiderato. Riuscendogli per il raro valore , & fedelta fua tutte l'imprese fempre , che con lui si ritrouana felicemente come annenne fra l'altre nell'acquisto di Marignano, & di Carignano, ed pleimamente nell'espugnatione per pina forza di Biagraffa . Con che non pure l'amore perfolui del Duca , & de Milanesi peruenne all'oltimo colmo : ma egli acquistò tanto nome di prudenza, & di peritia militare ap presso à tutti gl'altri, che (benche molto gionane) giàfra i più maturi , ed'i più esperti Capitani d'Italia veniua connumerato. Et se alla sua crescente grandezza non bauesse l'antica emulazione dell'altro ramo de Medicidato sempre notabili impedimezi: sarebbe senza alcun dubbio al primo grado della militia permenuto . Era in questo tempo morto Papa Leone , & dopo la breue vita d'Adriano VI. (che in suo luogo fu asunto al Ponti ficato ) era peruenuto finalmente a quella fedeil Cardinal Giulio de Medici, che fece chiamarfi Clemente VII. Il quale contra

#### PRIMO

vio al reale. & benefico animo di Leone : non riguardando all' : bidienza, che e Cardinale, & Papaera stata verso lui sempre y fatadal Signor Giouanni ma ricordeuole, più che non fu Leone delle diffensioni fra l'ona famiglia, & l'altra pasate : quanto più laudabili, & maggior opere vsciuano dal Signor Giouanni tanto maggiore inuidia, & fospetto, veniua a concitarsegli nel · l'animo . Il che caufaua , che in cambio di riceuer fauore per - ascendere à maggior grandeza dal Papa , ne riceueua incommo do , ed'impedimento : Et non solo appresso a' Principi , da cui ; carichi ed i gradi si distribuiscano; macercana fino con gli stesfi foldati suoi di farlo rimanere spogliato d'ogni credito, & reputatione A'che fare haueua occasione pur troppo idonea. Perche eso Signor Giouanni in tuttel'azzioni sue, ed'in feruire in querra bor questo, ed'hor quello andana accomodando il più delle volte anzi quasi sempre la conservatione de' sui soldati con l'inclinationi, & cenns di Clemente. Onde fra guerra, & guerra effendogli affegnati gl'alloggiamenti hora fu lo stato Pio rentino, ed'hora su l'Ecclesiastico ; in riceuere le vettouaglie. & le cose necessarie di essi; & tal bora in supplire con loro alle debite paghe; rare volte era, the qualche difficultà non gli fuße interposta Accioche con tal piafussero condotti in necessità di partirsi dalui . Ma la virtù sua era tale , & tanta autorità , & reverentia gl'haueua appresso à loro acquistato, che sedeli sempre ed'oßequentissimi al suo nome si conservarono. Co' quali in pltimo à difefa dell'honore Italiano militando nell'efercito fatte dalla legha del Papa, & de Veniziani, in aiuto del Duca Francefco Sforza: ed'eßendo chiamato dal Duca d'Vrbino generale di tutte le genti : il quale sopra tutti gl'altri in lui . & ne suoi foldati confidana per impedire quattordici mila Tedeschi pur al l'hora venuti di Germania: che lungo il Pò per augumentare L'esercito spagnuolo verso lo stato di Milano camminauano; me tre che il Signor Giouanni hor quà, hor là assalt andogli, gli met tena in grandissimo tranaglio : dopo hanerne morto non piccol numero, già passato il Mincio, & gia verso i suoi alloggiamenti ritirandosi, fu da en colpo di moschetto tirato à caso di la dal Eumeferito à morte sopra'l ginocchio; per la qualferita portate à Mantoua, non pure constantemente comportò, che la gamba percossa gli fuße (secondo, che comandanano i Medici) segata; 14 4 E

mafi conta, che con animo intrepido (fattala poi mettere in on bacino d'argento volle diligentemente vederla, & con le pro prie mani palpeggiarla Interrogando efsi Medici, in tanto pericoloso accidente non quel che credessero della sua salute ; ma se guarendo si sarebbe potuto a canallo sostenere, & combattendo esercitarsi : Manon bastando, ne la francheza dell'animo, ne la forteza del suo robustissimo corpo à ritenere, che quella mortal ferita non vinceffe tutte queste cofe: conuennein vltimo, she con pianto imcomparabile non pure de gl'amici , & foldati suoi, ma di tutto il resto d'Italia all'altra vitatrapassasse. Facendo il caso più miserabile la constante opinione, che poisu baunta da ogn'uno, che se da tanta disgratia non fusse stato oppreso: per l'ardente spirito, & pronta velocità sua, & de suoi foldati haurebbe di maniera tranagliato (si come hauea dato principio, quei Tedeschi di militia tarda, & graue, che ò non sarebbero ( come si disegnana ) potuti passare : o passando non farebbero così scorsi poi ( come fecero con Borbone) a saccheggiar Roma. Effendo il Signor Gionanni co' foldati & riputation Sua in vltimo Stato per porgere al Papa più valoroso, & più pronto ainto, che non fufatto nel suo maggior bisogno: Ne i [nos foldati per suo rispetto sarebbero Stati così facilmente come furono da esso Papalicentiati. Ma la mala fortuna d'Italia che inclinana alla ronina, & destruction fua, gli colfe quel folo căpione gionane di ventifette anni, Il quale ( crescendo con l'età la prudenza, e'l credito, parena, che giustamente baueße concetto di se opinione di douer liberarla ancora da ogni suggettion forestiera. A' che fare l'animo eccelfo del Signor Gionani, & le parole, & gesti suoi si mostrarono sempre inclinatifsimi . Ma perche Dio hauena non pur lui, mala succession sua a cose gran dissime destinato: quel che per la sua morte parena che venisse intercetto fi vedde, che nel Signor COSIMO (no figliuolo fu vicompenfato . Il quale lasciato pnico da lui d'età disette anni, natogli di Madonna Maria Saluiati (che dital titolo si contentanano all'hora le principal Donne d'Italia) parse , che rimanes se berede de la gloria, & della benenolenza paterna: ma bene con le sustanze sue molto diminuite : Hauendo il Signor Giouan ni suo padre in tante guerre, & fra tante rieche prede ritenuto per se solamente la gloria; che ad altri dare non la potena; ma le pro-

#### PRIMO

le proprie, & l'altruiriccheze distribuitele ne foldati fuoi ; fenza punto guardare, che in volere ciò fare fempre, venina ad impouerire il figliuolo. Et quelche non gli fu forse di minor tra naglio , hanendolo lafciato herede de medefimi fofpetti ed in nidie , dalle quali, l'augumento della sua grandeza hebbe sempre gl'impedimenti, che si sono dimostrati. I quali crebbero tato più poi,quanto, che effendo nella linea di effo Papa; mancata le gitima succession de maschi : & hauendo nella mente suastabilito di voltar la gradeza ad Aleßandro, & ad Hippolito illegis timamente nati, parena, che l'altra linea legittima più profsimanericeneße un certo torto ,ed'ingiuria. La quale per effere Stata (cominciando da padri ed auoli, sempre accestissima all'universale) non poteua effere, che non gli facesse un certo impedimento. Onde fi vide , che alla morte di eso Signor Giouanni molti de i principali della fatione del Papa se ne mostrarono aßailieti. Parendo loro , mediante eßa morte quanto alle cofe di Firenze eßer non poco nella presa autorità confermati. Et pe rò continuando nel Signor Cosimo i medesimi sospetti, se bene non si sapena, se in lui continucrebbe il medesimo valore, ed'i foldati, ed'amici del padre concorrendo di poi d corteggiare, ed'honorare la cafa sua; non era ciò punto ne dal Papa ne da gl'adherenti suoi approuato, Et perche à questo si desse maggior cagione ; incredibile sarebbe à direla mestitia, el pianto, che nel vulgo de' Soldati suoi ( publicandosi fra loro la sua morte ) fu dimostrata : H suendo in honore del morto, & per dimo firazione del dolore , che per la perdita del loro amatifsimo Capitano fentiuano, deposti i lieti, & vari colori , che nell'insegne portar folenano, & quellitutti connertiti in ofc uri, & neri . Da che tutto quel tempo , che insieme di poi si mantennero le Bande Nere furono appellate . Ne potendo con l'animo tollerare di militare fotto altra guida, che quella, che à tanto honore, & gloria gl'haueua condotti; & quella essendo stata loro da immatura morte intercetta: si volsero vnitamente tutti d mandare d sup plicare la Madre, che voleffe loro conceder quello (ben che folo) figliuolo, che di lui era rimaso promettendogli ed'augurandogli (se nefußero compiaciuti) Stati , & dignità grandissime . Ma la Madre, donna veramente rara per granità, & per accorteza, considerando, quanto queste aure popolari sien facili, quan

do non babbiano ono stabile fondamento , ad annicebilar,i : @ conoscendo per la perdisa del padre, di quanto ghagliardo prefidio fuffe rimasto spogliato il figlinolo; & che perciò all'hora era tempo di spegnere, & non di accrescerl'emulationi, ed'i so fpetti di chi più potena; allegando la tenera età di lui, O la vedonanzasua, venne (non senza fatica) d lenargli da quel penfiero . Mettendo in quella vece ogni suo studio perche il figlinoto d'ogni nobile efercitio, così dell'animo come del corpo veniffe da ottimi maestriinstrutto accioche nel processo della vita poi, banesse occasione di mostrarsi di cotanto padre ben degno ; & di corrispondere alla grande espettatione di che eso padre l'haueua lasciato herede:ma in tanto ammonendolo, & molto speso ricor dandoli, chel'humiled, & la sofferenzanella conversatione con gl'altri suoi coetanei ed'in ogn'altra sua attione doueuano essere fue duci. & maeftre XII che da lui , che per natura fu fempre modestissimo era ottimamente esfeguito. Ma troppo grande era flata, ed era la beneuolentia del padre;troppo bella , & piena di maestà rinfeina ogni giorno l'indole del Signor Cosimo; o troppa carità . ed ofequenza da tanti amici, & feruitori era (fpeffo contro d fua voglia ) verso quella casa dimostrata. In tanto che non sapendo, ne la madre, ne il figliuolo astenersi dal non ricener. gli con grata accoglienza, & di non prestar loro quei fanori, à che le deboli lor forze si estendenano; non potena fare, che l'an rico fospetto nel Papa, & ne gl'altri aunerjary Medici, sempre non pigitaffe; & che ad eso Signor Cofimo per confeguenzana facesse dinersi pregindity: Il quale non di manco canòc pure di tanta beneuolentia per all'hora questo fol frutto; che esendo nel le disauenture, che hebbe il Papa à Roma, stati i nipoti, ed adheventi fuoi di Firenze cacciati, & nell'aßedio che per ciò fostenne al quato di poi dina cagione la Città effendofi il Signor Cofimo. et la Madre sua ritirati al Trebbio antica villa di sua casa in Mugello:ed ini appartatamente, come amici dell'una parte, O. dell'altra erededofi flar ficuri, aunenne, che per particular paffio ne d'alcuno di quer di detro fu madato Otto da Motauto: per pigliare il Signor Cofimo prigione:ma effendone à tepo ftato anner tito; cocorrendo molei foldati paterni, che per il Mugello habit. wano ad effa villa; non pure mediante loro viel faluo di tal per. colo: mafu à grand'agio fino ad'Imola accompagnato: Oue per la

CA ALL

#### 6 PRIMO

per la memoria del padre non pure fu lietamente viceunto; ma per quel tempo, che dimorare vi volle vifu bonoratifsimamente T con molto rispetto trattato. Dal qual luogho esendo poi à Venetia condottosi; & quinds à Roma appresso à Clemente tra paffato; poi che vinta la guerra, & gl'altri Medici à Firenze ritornarono anch'egli con la madre alle proprie case si ridusse Dell'a qual madre auuenne, che esendo quindi à qualche tempe dal medesimo Clemente condotta in Francia ad accompagnar, Madama Caterina (ua nipote, che andana à congiugner si in ma trimonio col Duca d'Orliens, che riuscito poi Re di Francia su Arrivo fecondo chiamato : & che fentendofi dal Re Francesco Padre dello sposo, esere in quella nobile compagnia di donne Madonna Maria: ricordeuole del palore del Signor Giouanni procurò di vederla, & di fauellargli. Con la quale occasione trouandosi Madonna Maria (come è detto) poco agiata di facul tà: & per ciò supplicanuo non senza vergogna esso Re , che volese commettere, che, alcuni residui elle paghe del suo defunto marito fussero al figlinolo suo satisfatti, hebbe da quel magnanimo Re per risposta, che cid cumulatamente si farebbe sempre, che da lei d'incontro si promettese, di donereil figlinolo quanto prima alla sua Corte mandare. Di cui, & dell'eccellente espettatione del quale da Gian di Turino , da S. Piero Corfo , & da molti altri foldati del Signor Giouanni , che all'hora fotto le fue insegne militauano, hauena haunto si fatta relatione, che si era promeso ( potendoglidare il Signor Cosimo per capitano, potere ancor mettere insieme gran parte di quella militia , di cuigră tempo, ne prima, ne poi non ha haunto l'Italia la migliore. Pro mettendo ( le di ciò fusse compiaciuto ) premij ed bonori ad esso figlinolo grandissimi & notabili. Non seppe, ne potena Madonna Maria nezhare à tanto principe cofa, di che gl'era fatto tanta instantia : ma i rispetti ed'impedimenti medesimi , cheritardarono sempre la crescente grandeza del suo valoroso marito , ritennero anche il figliuolo , che per le fue orme farebbe stato tutto intento à camminare : facendolo la dinina dispositione rimanere in Firenze, in apparenza di baßa, & contraria fortuna ; accioche tanto più altamente , & più maraugliosamente poco di poi ricompensandolo : lo facesse al culmine del Principato finalmente formontare. Nella qual Fiorenza in humile, er modelta

#### LIBRO

er modesta vita vinendosi, & cominuando verso lui pur sempre imedesimi sospetti rinnouati grandemente: poiche si era fenti so la domanda , che di lui haucua fatto il Re di Francia ; bauendo fino all'hora vfato l'habito corto, & che parena, che baueffe del militare, hebbe per cio espresso comandamento di douere al lungho, & cinile accomodarfi: annertendolo à lenarfi dall'animo le maniere, & le grandeze paterne : ma che effendo fauio andaffe cercando d'agguagliarsi à gl'altri cittadini ordinarii, & d'obbidire di mano in mano à quel che gli fusse comandato. So-Henendo oltre à cio granissimi tranagli per vna lite mossagli so pra buona parte delle sustanze che gl'eran'restate da Lorenzo di Pierfrancesco de Medici : nato nella medesima linea,ed à lui mol to congiunto di parentado; mache di fauori appresso al Duca Aleffandro ( che di Firenze in quel tempo haueua preso il domi nio ) grandemente lo superana. Era cotal cosa al Signor Cosimo di grandissima molestia, psando l'auuersario suo molte vol te , con molta infolenza , l'autorità Straboccheuole , che gl'era dal Principe concessa. Ma con tutto ciò questa, & molt'altre cofe patientemente & prudentemente dissimulando; non mancana verso il Duc a di vsare vn continuo osequio: & di non assi-Stere alla persona, & casa sua à pari di qual si fusse più assiduo cortigiano. Onde poco di poi cessati i sospetti di Francia, gli fu concesso, che deposto il lucco, habito lungho, & cinile con la cappa & Spada poteße attendere à seguitarlo, & sernirlo, Come fece andando a Napoli: Oue al Duca Alessandro da Cardinali Saluiati & Ridolfi , & da altri fuor pfciti fiorentini eran date molte querele innanzi à Carlo Quinto Imperadore : per ba uer male oßernate le conditioni, che dopo l'aßedio di Firenze fu rono nell'accordo stabilite. Il fine delle qualifu, che al Duca Madama Margherita figliuola di esso Imperadore stata prima sposata da Domenico Canigiani fu per moglie riconfermata . Et come fu andando poi pn'altra polta il medesimo Duca aGenoua, per riceuere il medefimo Imperadore, che della poca felice quer ra di Prouenza , ritornaua: Mamentre , che Iddio andaua in questo modo della patienza, & toleranza del Signor Cosimo fa cendo prona; aunenne, che esendo andato, si come era tal polta folito alla sua villa del Trebbio con alcuni gentil huomini suoi coetanei per [paffarfi cacciando ; ecco, che da inaspetto, & fie-

#### 8 PRIMO

vo accidente è nella Cittàrichiamato. Pereioche parendo al Duca ( superati, & cacciati gl'emuli suoi, & per il parentado di santo Principe ) potere con tranquillità . O ficurezza goderfis piaceri, à che si bello, & si fiorito Stato lo allettana (come nelle prosperità il più delle volte anniene ) cominciò à poco à poco à precipitarfi nella lascinia , & nella licentia : permettendo oltre à ciò , che if auoriti suoi in dinersi modi l'oninersale della Città offendesfero. Il che dette animo à Lorenzo (benche tanto nella lite col Signor Cosimo , ed'in molt'altre cose fauorito da lui ) di disegnare di ammazzarlo, Essendosi ( per condurre tal cosa ad effetto ) con modi artifiziosissimi insinuato marauigliosamente nella sua gratia . La cagione di ciò altri à desiderio di gloria edaltri ad inuidia l'attribuiscono . Parendogli , che Clemente lasciato senza honor , lui che già in molto fauore per la viuacità del suoingegno si era appresso di esso ritrouato, & perciò si baueua promeso cose grandi, hauesse nel Duca Alessandro, & nel Cardinale Hippolito voltato tutta la grandeza della Cafa de Medici, & tutta la potentia dello flato . ricordandosi quando in quel ramo era successione legittima hauer veduto l'ono, & l'alero di loro, esere in pochissimo pregio, & quasi (come cosa spre zata) reputarfi . Ma comumque si fusse hauendolo nella propria cafa, che quafi era à canto à quella del Duca, & nella propria sua camera solo condotto, promettendo fargli hauere alcum piacere amorofo molto defiderato da lui , finalmente con l'aiuto d'on solo seruitore, tenendone on'altro à far la guardia, & spiare se niente difuori si fentisse , non senza molta difesafatta dal Duca l'occife: & fotto apparente scusa, quindi à non molto otsenuto i caualli delle poste (benche fusse di meza notte pscito di Firenze a Bologua, & poi a Venetia si conduse : portando egli Steffo d Filippo Strozi (che per sdegni hauuti col Duca si era con tutti i figliuoli di Firenze partito ) la nouella di cotanto fatto .. L'effusione in tanto grandissima del sangue del dito großo di Lorenzo trafittogli da denti del Duca non scemana. Onde per quella perdutosi alquanto d'animo; ne meno forse moso da glistimoli de seruitori, che mezi morti di timore al suggirsi quato pri ma l'affrettauano, lasciò di palesarsi à quelli, come doueua, che del gonerno del Principe sapena esser poco contenti; & di dare perfezione à quello, che poco meno, che l'occisione del Duca, per Lali-

la liberatione della patria era di mestiero: se però a questo hebbe mai Lorenzo indiritto l'animo . Erano in tanto icamerieri , & L'altri seruitori familiari del Duca no sentendo da nessuna par se'di lui nouelle entrati in molto sospetto di quel che era: dalla più parte de quali, la tanto stretta pratica con Lorenzo era stata messa più volte in sospetto, & grademente biasimata. Il quale era non poco accresciuto per esersi inteso la fuga di Lorenzo. oltre alla quale hauendo haunto molti altri inditii che il sospetso augumentauano ristrettisi col Cardinal Cibo, che come paren se, & come buomo di Fatione Imperiale, di tutti i negotii partisipana: O connocato con loro Francesco Campana da Colle primo Segretario, & Configliero di esso Duca vennero in breuete po în intera chiareza, che il Duca più no vinena. Et quantunque fe conoscessero per ciò in gradissimo pericolo: dissimulando niete di maco. prolungado in quato si potena il manifestarsi (comunisato de Cittadini folamete con Fracesco Guicciardini lo Scrittor dell'Historia tutte le cose) spedirono in gra diligetia ad Alessadro Vitelli, capo dell'armi Fioretine, che appunto all'hora fortuisamente per suoi affari se n'era andato à Citerna; informandolo di quato era successo: & esortadolo à voler co quella maggior ce lerità, & con quelle più forze, che potena in Firenze ritornare : Facendo intanto entrare nella Città molti foldati del Mugello, reputati de più fedeli alla cafa de Medici. Et se bene giudicananoche di ciascun Fiorentino (mediante il desiderio, che stimanano in tutti douer eßere diliberata) si doneße temere; niente di manco giudicando eßer men degl'altri nemici del gouerno del Principe oltre al Guicciardino predetto Ruberto Acciainoli, Matteo Strozi O Fracesco Vettori; hauntigli la sera sul tardi à loro, si dice. che da principio non volfero d tre vltimi manifestare tutto il seguito: matentandogli con metter loro la cofain dubbio gli domadarono, che partito (arebbe lor parfo, che si fusse dounto pigliare caso, che il Duca non si ritrouasse. A che (dubitando i ere prescritti , che ciò non potesse effere on tentatino , con non minore cautione fu da loro risposto, che si facesse prima molto bene cercare di eso Duca, & poi si consultaffe sobra la proposta fasta da loro. Onde il Cardinale ;ed'il Campana furono costretti à palesare il Ducaessersitronato morto tutto pieno diferite, & di sangue in casa di Lorenzo : & che pure all'bora si dana ordine , che in San Lorenzo fusse segretamente portato;

portato; con che di comune consenso parue, che fuße bene chiamare Antonio di Bettino da Ricafoli , che all'bora si tronana Luogotenente ; & con lui , & col supremo magiffrato de Consiglieri, & con alcuni altri de più amici. Quarantotto ( nel qual numero di cittadini era pochi anni innanzi d'ordine di Clementestato riffretta tutta l'apparenza della somma del gouerno ) si douesse consultare del partito , che in tanto accidente donesse pigliarsi: Non si era in tanti andamenti potuto tenere , che la morte di esto Duca finalmente non si spargesse . Onde vary erano in ciò i muoumenti, & gl'affetti degl'animi di chiunque in Firenze fi ritrouana: Percioche fenza alcundubbio quasi chiunque del gonerno potena partecipare si mostraua di libertà molto cupido . Ma due humori contrary bauenano già gran tempo tenuto in gran dinisione la Città . Percioche . sforzandosi alcuni principali , & più astuti Cittadini , di man- " tenere in esa il gonerao de pochi aspirando percio, che fra loro solamente si distribuissero i principali honori,ed'etili; haueua no in cercare di conseguir questo, banuto quasi sempre l'oninersa le de gl'altri Cittadini molto contrario:il quale la popolarità ed' il gouerno più largho commendana. La quale contrarietà da gl'appetitosi del gouerno Stretto, era reputata folenne offesa. Delle quali molte (adoperando sempre, quegli lo scudo, & questi la spada)ne erano di qua, e di la reciprocamente seguite; secondo che l'una parte d'altra hauena haunto occasione di prenalere. Male più fresche, & forse le maggiori, & più ingiuste erano à quelli, che la popo arità desideranano state fatte; dopo che la Enerra fu per i Medici pinta : & che la Città per il lungho affedio dalla fame domata fu costretta à ricener quelle conditioni, che ad'essi Medici piacquero . Col braccio , & fotto l'ombra de quali , hebbero questitali , occasione à poter molti de lore : appetiti sfogare. Onde in questo accidente per il quale con molta ageuoleza si sarebbe , senza alcun dubbio potuto il gouerno libero riassumere : mediante cotale bumore non si trond , ne quella pnione , ne quella corrispondenza , che sarebbe stata necesaria : Se bene Gionanni Corsi (huomo per lettere , & per natural giuditio à nessun'altro fiorentino inferiore ) non manco ( quantunque stato prima de Medici partialissimo ) di ricordarlo, & di efortare alcuno de principali, che con lui fi erano ri-Stretti

firetti à confultare, che tanto rara occasione non douesse lasciar si trapassare: Ma la grandezza delle offesesi frescamente fatte ad esso vninersale, spanent ana di maniera i facitori di esse, che quantumque del Principato passato hauesero haunta poca sati sfatione non di manco à desiderare di continuare più presto nella medesima sorte di gouerno, che portar pericolo d'incorrere nel lo Stato popolare, si risoluerono (essendodi cotale opinione prin cipale autore Francesco Vettori, reputato all'hora di tutti gl'altri prudentissimo . Alla quale opinione anche l'infima Plebe non ammessa à nessuna parte del gouerno, & per ciò no di mol zo gran momento si vedeua grandemente disposta. Indotta d ciò dalla sua inuecchiata nimicitia con la nobiltà, & per essere Stata sempre de' Medici , & dal morto Duca con l'abbondanza & con il difenderlada' più potenti, ben trattata, & con feste, & con doni intrattenuta, & vezeggiata. Aggiugnenasi à que Sto , che effendo la Città per i tempi paffati Stata quasi sempre difatione quelfa: O per ciò di sua natura inchinando alla fation Franzese: dubitana molto il Cardinale & gl'adherenti suoi. La cui principal mira era di mantenerla à parte Imperiale, che (ritornando in potere di se stessa, non fusse al tutto per gettarsi nel le braccia de Franzesi: le quali tutte non vane suspitionicongiu gnendo i predetti Cittadini col Cardinale, & con gl'altri feruito vi del Duca ( benche a proportione del resto della Citta fussero in pochissimo numero ) non di manco hauendo in mano il gouerno , e d'pfando più che gl'altri fegreteza, fimulatione , ed'auto rità; & ad ogni occasione dimostrando di non pensare à cosa nes suna più, che al bene, & contenteza vniuersale, vennero final mente à conseguire il fine da loro desiderato. Discordando dall'altra parte il restante de Cittadini in se Stessi. Oue vigilando l'humore predetto di chil gouerno largo, & di chi lo ffretto appetina, tutti non di manco predicanano, che fusse bene dare cotal forma à quello, che a formare si haueua, che l'ona parte, & l'altra n'haueße à rimaner contenta. Et per ciò chi volena, che la deliberatione si pigliasse di presente, & chi che s'atsendesse la venuta de Cardinali Fiorentini , che erano fuori , & di Filippo Strozi; sperando collor fanore, che lo Stato Stretto si sarebbe potuto riassumere. Alla quale dilatione i popolari ha rebbero facilmente anch'essi adberito : perche ritornando in vn medeli-



medesimo tempo quelli, che dal gouerno passato erano stati con finati, & banditi (il cui numero non era piccolo) confidauane per quantità & per valore di douere effere'à gl'aunerfarif non poco superiori. La qual cosa essendosi conosciuta dal Guicciardino , dal Vettori & da gl'altri , che tanto la Popolarità abbor rinano , tanto più gli fece , come è detto , che à creare non pure il Principe, ma che à crearlo con presteza si risoluerono. No mancò in questo tempo in casa di Alamanno Saluiati (delle qua lità del cui Padre si è di sopra ragionato ) chi proponesse , per prohibire, che questo non hauesse effetto vary partiti. Il quale eßendo di somma autorità ; ed essendo stimato, per alcuni acci dentifuccessi, dal gouerno del Principe del tutto alieno fu da Ber toldo Corfini molto presto della morte del Duca accertato. Alla cui casa concorsero per ciò Alamanno de Pazi, Filippo Man nelli, Antonio Niccolini, Pandolfo Martelli: & fino al Rontino medico persona non punto disprezabile, con molti altri buomini nobi'i . & valoroli : & ad esso Alamanno osequentissimi : i quali alla recuperatione della libertà non poco l'efortanano. Offerendo fra gl'altri il medesimo Bertoldo proneditore in quel tem po delle forteze di sumministrare à lui,ed'à qualunque altro l'ha nesse voluto seguitare ogni sorte d'arme : delle quali gran copia erano alla sua custodia in pna casa picina à S. Antonio raccoma date . Et Guglielmo Martelli fratello di Pandolfo , giouane ar dito, di non piccol credito ( quantunque ftato in molta gratia dell'occifo Duca ) fapendo, che Aleffandro Vitelli era dal Cardinal Cibostato chiamato, & che presto donena comparire, fi offeriña nell'entrare , che harebbe fatto alla porta di Firenze di ammazarlo, & leuarea quelli , che alla libertà potessero oppor fi quel capo, in cui faceuano principal fondamento. Ma Alamanno ò che naturalmente da ogni maneggio di Stato fusse alieno , compiacendofi d'una certa sua vita libera & quieta ) d'che presentife, che l'elettione del nuono Principe potena cascare fa cilmente nel Nipore, d che del Corfino ( nelle cui armi fi faceua il principal fondamento ) non confidaffe , ne fece , ne permeße , che altri facesse monimento nessuno : Dicendo quanto à se voler lasciar correr le cose , secondo , che da Dio fussero guidate . Ma mentre, che Alamanno in questa quiete fi compiace, & chegl'al tribadando, & discordando non pigliauano à cosa nessuna deliberatione,

Beratione, à che porgena non piccolo impedimento il non poter valersi del pubblico palazo, guardato da soldati del Cardinale: & l'hauere di effo leuato Clemente, ed abolito ogni fegno di Signoria . Ed effendo oltre d questo dal medefimo flate prinate le contrade delle loro Infegne , o Gonfaloni : & per ciò non bauendo, ne capi certi , ne luogho , one potessero commodamente raunarsi; le cose pennero in consusione: ed in ragionamenti sparsamente fatti à connertirsi . La done quegli, che hauenano da costoro i pensieri dinersi, con l'autorità , che ancora si manteneuano, & con l'hauer fermato le porte della Città d'huomini lor partiali , ne di effe lasciando pseire odentrare, suor che quelli, che à loro piacenano, tanto bene seppono andar gl'animi, che stanano per sollenarsi intrattenendo, che messo dentro à poco, à poco buon numero di Soldati , ed'in pltimo effendo comparfol'isteßo Alegandro Vitelli, dietro al quale Jeguitana buona torma de suoi seguaci venne in breue la cosa à ridursi a termine, che deposto quasi tutto il timore, si potesse sicuramente proseguire nella deliberation fatta di creare il nuono Principe: Mu chi questo donesse essere varie erano l'opinioni. Perciò che il Cardinale, & con lui Alessandro Vitelli , & gl'altri seruitori familiari del morto Duca molto barebbero desiderato Giulio figlinolo di esso Duca natuvale d'età d'anni tre . Il quale quanto minore era tanto più porgena occasione, & speranza al Cardinale di poter gouernare le cofe della Città à suo senno . In gratia delquale Domenico Canigiani faceua di ciò grandissima instantia . Non mancò anche il Vitello di tentare Ottaniano de Medici , di cui era amicissimo, & di offerirgli l'opera sua , cafo che di succedere in quel luogo hauesse aspirato : Ma egli non permesse, che di lui fusse fatta mentione nessuna, prudentemente considerando, che alui, come al prescritto Giulio si opponena la dichiaration fatta da Carlo Quinto: quando al la fine dell'affedio di Firenze fatto Arbitro fra la Città, & Papa Clemente dichiarò principe della Republica. O del zonerno il Duca Alegandro; privilegiandolo del titolo di Duca; ed inferendo nella dichiaratione, che morendo detto Duca Alesandro Senza figliuoli masti, & legittimi , detto Principato , douesse di mano in mano dicadere al più prossimo suo parente. Ed'il più prossimo (ben che di altro ramo ) essendo come di magg or'etàl' veciditor suo Lorenzo ed'egli per l'hamicidio re-Stando recaduto di cotale heredità, legittimo successore di esso ve niua ad essere il Signor Cosimo. A' cui oltre à questo faceua non mediocre fauore la modestifsima, e d'amabilifsima indole sua: & la gloriosa memoriadel Padre: & non mancò il timore che si ha исна dell'armi imperiale; percioche discordando da quel che ta to Arbitro hauenadichiarato, parena, cheò dinidendosi tra se stefsigl'elettoridel Principe , ò dinidendosi da loro la Città fusse per tornarsi vn'altra volta à nuoue guerre, & nuoui tranagli di tutta Toscana . Et ciò massimamente , perche Pisa, Pistoia, ed Arezo, & finalmente quasi tutto il resto dello stato aborren te il gonerno popolare, dal quale si reputanano poco ben trattati non fi creando con presteza il nonello Principe, fi dubitava, che non tentaßero, ò di rimetter si in libertà ò di darsi in cominio all'Imperadore : cou che pareua in un certo modo , che venissero à pareggiarfi con la Città, che prima gli dominaua. La quale indebolendosi di tante sue forze correua ancor ella pericolo grauissimo di non precipitare in suggettion forestiera . Mentre,che Firenze da tante agitationi , & fofpetti , & da si dinersi voleri era tranagliata: Et che per le porte serrate non potena al Signor Cosimo in Muzello peruenire certo anniso , quel che di tanti aggiramentifußela cagione : non fenza maraniglia, che dalla madre ò da gl'altri amici non gli fusse qual cosa significato ; si stana con molto dubbio , & fofpetto. Se bene le conietture della passa ta di Lorenzo à Bologna, sparsasi per il paese lo facessero cadere in credenza, che fusse sezuito quel che era. Di che essendo sinalmente stato accertato da proprio messo; gli parue, che suo de bito fusse dirappresentarsi nella Città, ed'alla propria famiglia, ed'alla Patria foccor ere in quanto le sue forze si estendeuano . Et certo fu cola maranigliofa la prudenza, & l'accorteza, che gionane à pena di diciassette anni fu da lui in tutta questa attione dimostrata: Percio che , o ammarstrato da altri , ò che per sestesso si gouernasse, pna polta huomo nessuno ben maturo, & bene esperto ; non havebbe meglio potuto adempire : ne' più honoratamente peruenire al gloriofo fine à che egli si condusse. Percioche douendo egli nella Città ritornare:ed'offerendosi molti foldati,

#### DIABIRA O

poldati, ed amici paterni con molta inflantia di accompagnarto ; (ringratiandogli tutti) volle con i suoi foliti, d quasi folo Denire . Et fenza alla propria cafa fcanalcare, che era al pabazo vicina fe n'ando prima ; che altroue al Cardinale, per condolersi della morte del Duca , ed'offerirsi , mostrando in ogni sue vefto la folita modestia.Commoße la fua prefentia grandemense quafi tuttit circunftanti , ne il Cardinale indimostratione, ma ed di non riceuerlo con lieta cera , & licentiandolo da fe , di non to ringratiare, & dirgli publicamente , che della Città , & di fe doueffe fperare ogni bene . Dal quale partendofi, ed'effendogli da dinersi amici, che sapenano quanta ragione bauesse in esse Principato , fatto compagnia: & con offerirgli fe Stefsi effendo esortato ad abbracciare la buona occasione che in grembo se glà gettana, atutti dana fempre rifpofta, che quanto d fe il bene della patrid farebbe fempre da lui al fuo proprio, & particulare preferito". Onde parendo à molti per ciò d'animo troppo rimeso; non restauano di biasimarlo , che troppo à se stesso , ed à fi bella occasione , the fe gli porgena mantaffe ; & che finalmete fuffe poco degna figlinolo di li generofo padre. Hanena Girolamo de gl'Albizi cugino di Madonna Maria madre del Signor Cosimo oftre à molt'altri al quanto prima mostratogli quanto giustamente si potena sperare, che il figlinolo donesse al Princi pato ascendere : & da Francesco Gucciardini come iurisconsulso estendo in ciò grandemente confirmata; all'arrivo diesso figli nolo tutta piena di giubilo, & di letitia; la resolutione da lus presa del farsi vedere à Firenze haueua molto commendato.Me il Cardinale in tanto à cui dal supremo magistrato era stata data. sutta l'autorità, che solena prima effere nel Duca, hauena chia matonel palazo di effo tutti i Quarantotto : hauendo Aleffandro Vitelli difposto alle porte , e d'intorno i foldati in guifa , che ogni cofa parena dalle follenationi guardata, & ficura: Ma mentre, che queste cofe fi facenano perfiftendo pur fempre effe Cardinale nel desiderio che l'electione del nuono Principe nel piccolo figliuolo del Duca morto peruenisse, bauena segretamente indotto tanto timore nella madre del Signor Cosimo; mostrandogli i granifsimi pericolì, & la poca stabilità , che di effo Prin cipato li donena [perare : che quando di fuo ordine poco poi ( fecondo la refolutione prima fatta ) fu il Signor Cosimo chiamato

#### P RI IN MO

madre (benche donna di fomma prudenza, & d'animo vera mente virile ) come tenera della falute del figliuolo , non potette contenersi di non farfegli innanzi , & di non cerear con tutte le forze sue di ritenerlo, si che quasi ad pna manifesta morte non si esponesse. Mostrandogli con infinite lagrime quanto il Principato fuße luogho perieolofo, & mettendogli innanzi à gl'occhi il sangue & le ferite del morto Duca. A cui rispondendo il Signor Cosimo: & scoprendo la magnanimità, che nel petto teneua nascosta , l'esorto à quietarsi dicendogli , che per se stesso ( si come banenano altra volta fatto alcuni della casa (ua) no ha rebbe gia aspirato al Principato (amando no meno che gl'altre di vedere la sua patria libera ) : ma che , se per benefitio di esa patria fuffe Stato necessario l'accettarlo ( reputandofelo dato da Dio ) che per timore di se Stesso non era gia per aftenersene: quan do bene fusse certo di douerne sostenere acerbissima mortel Delle cui generose parole restando ella grandemente consolata : ed in ese viconoscendo l'imagine del fortissimo suo marito; cominciò di lui à sperare ogni felice auuenimento. Onde riuolto le la grime in rifo fenza noiarlo più si rimesse ad aspettar quello, che da Diofusse deliberato. Ma il Sgnor Cosimo riguardato con mol ta letitia da chiunque nel palazo lo vedena trapasare : fatto al Cardinal reuerenza fu di suo ordine nelle flanze di sopra fatte ascendere per arrivare alle quali attraversando la sala, oue già era la maggior parte de Quarantotto adunata, con un lieto mor morio , parne , che dalla maggior parte di essi gli fusse il Prinei pato aughurato. Entrando nella medesima sala poco di poicon AleBandro Vitelli il Cardinale . Il quale in mezo ad'essi. Quarantotto (stando il Vitelli in piede) essendosi à seder posto cominciò ragionando à mostrare in che termine la Città si ritrouana; qualifußero i suoi pericoli; quel ebe la dichiaratione di Cefare ricereaffe : quanti difetti fußero Stati nello ftato popolare: concludendo in plzimo che alla eafa de Medici fusse necessario restituire il debito honore, & finalmente, che alla creatione del nuono Principe era mestiero venire . Mostrò quanto nel Signor Cosimo, & nella sua modestia, & bonta fusse da confidare; al ehe oltre all'imperadore, parena, che il Cardinal Saluiati bue mo di tanta reputatione co' fuori psciti, come Zio donesse essere inelinatifsimo . Onde quella pace, ed'unione pninerfale, che tan

37

de fi predicana verrebbe al tutto à confeguirsi : Non mancaro no alcuni Quarantotto di contradire d cotal proposta, & fra-Maleri Palla Rucellai con marauiglia di ciascheduno per efferse fino all'bora mostrato à Medici , ed'al gouerno del Principe inelinatifsimo ; hebbe ardire con chiara voce di dire , che quanto à se non consentirebbe mai , che »n solo a Firenze dominasse, & fuße qualunque fi voleße : O' per comfermatione di quefto 'diffe, ecco il suffragio, che per ciò sono per dare (mostrandolo aperta mente ) ed ecco la testa . Volendo inferire , che bisognando era per cio pronto anche d morire. La cui opinione feguitata da Giu liano Capponi harebbe haunto qualche altro compagno, fe creduto banefero per cio poter ottenere l'intento loro. Il qual Pal la perche da Francesco Guicciardini era ripreso di tanta mutatio ne , o di tanta caldeza , al contradire quello , che quasi da tut si gl'altri era appronato : con la medefima audacia replicò; non effer mai per dare il vighore della pubblica confermatione à quel che da lui , & da non molt'altri fuße ftato prinatamente deliberato ed'accompagnando i fatti con l'impeto di queste parole si farebbe della Curia, & del Palazo partito, fe dal Cardinale, & dal luoghoteneute, & da alcuni altri non fusse stato maturame te ritenuto . Giouanni Corfi anch'egli ( di cui poco di fopra si fese mentione ) confentendo , che alla creatione del Principe fi donesse venire esortana, & molto landana, che l'autorità di esse Principe fuße dalla forza delle leggi in modo ristretta, che la fua supersorità potesse gionare, & non nuocere all'oniversale:se condando la fua fentenza Francesco Valori , ed alcuni altri.Ma i quattro sopranominati Francesco Guicciardini . Ruberto Acciainoli. Matteo Strozi, & Francesco Vettori discendendo anch'essi alla medesima opinione ; come si cominciò à dare forma à cotali leggi : tronarono in effe tante contraditioni ; & dificultà, che finalmente nel Principato asoluto si venne à sdrucciolare : Con che leuatofi il luoghotenente Antonio di Bettino da Ri cafoli diffe, che con buono e felice punto farebbe co' fuffragu pro na di quale fusse la volontà di ciascheduno. Et così andando d torno i ministri fu finalmente per tutti i fusfragii fuor , che quello di Palla il nonogiorno di Gennaio 1 536, eletto il Signor Cost mo del Signor Giouanni de Medici per Prin ipe della Repub. Fio rentina : dandogli dentro à Firenze , & fuori , tutta quella medesima

desima autorità affoluta, che da Configli dieffa hauena il Buen Aleffandro fuo anteceffore ottenuto : con tutte quelle preminenzie, ed'honori sopratutti i Magistrati, che à tanto grado si conmeniuano: escetto, che da Francesco Gucciardini fu tentato di mettere all'autorità dello spendere qualche freno . Alleghande il gran dispendio , che senza alcuna villità della Città: ma per proprio piacere era stato dall'antecessore fatto: Alle quali ragio ni, ed alla cui antorità facilmente la maggior parte de gl'altre acconfentirona efebene il poter eser ciò messo in atta era le non impossibile : at manco molto difficile : Effendo cofa conueniense che à chi si è concesso tutta l'autorità . Es tutta la forza dell'armi si conceda ancora o si veramente si necessiti; che per fe fleßo si pigliil potentissimo strumento de danari per mantenerle . Per il che effendo deputato con undici altricompagni diffabilire la fomma de danari, che al nouello Principe, li douena affegnare, fu da loro il seguente gionno dichiarato; che fotto nome di piatto foli dodici mila fcudi per ciafeun anno fe gli pagaffero, Et così quel Principato, che dall'altro ramo derinante da Cosimo era pertanto tempo Stato ambito: ed in pltimo final> mente non fenza molta fatica ottenuto; perdendofi mediante la morte del Duca Alessandro funell'altro ramo derinante da Lorenzo fratello di Colimo . & che sempre ne era flato od'il manco fe n'era mostrato alieno con fomma, & durenole felicità , O. con infinita lesitia della più parte de Cittadini racquistato tante alcune volte col fuggire, più che con l'auidamente cercare st ren dono gl'huomini confidenti , & si riducono d conferire dignisa, ed'autorità grandissime . Era intanto con sommo applauso stato nel configlio chiamato il Signor Cofimo, & dal Luogotenense con grani parole espostogli à quanto grado era dalla Città ( che in quel Senato era ristretta ) stato assunto essendogli con. breuità (perche il concorfo de rallegrantifi non lo permettena), dal Signor Cosimorisposto, che di ciò haurebbe sempre tenuto, viua, & tenace memoria; & molto ringratiatogli co cera lietif. fima, & pienadi confidenza conclufe, che s'ingegnerebbe di por tarsi in maniera, che non haurebbero punto haunto à pentirsi della fede, che pedeua hauer baunto in lui : Et che ciò tanto più facilmente sarebbe stato per riuscirgli, quando da loro fedeli, com prudenti configli fuße flato aintato. I qualinell'occorrenze farebbero

bebbero sempre da lui pfati polentieri . Le quali parole d pena formo lasciategli finire, che oltre al Senato infinita fula molaitudine de gl'altri Cittadini , & de cortigiani massimamente del morso Duca, che poi che aperte furono le porte della Curia, concorfero à rallegrarfi , & mostrare letitia, & festa al nouello Principe : Parendo ricouerare in lui la sicureza , & le perdute fperanze sche con la morte dell'altro bauenano come spacciate, reputato . Ed egli con infinita gratitudine à ciascuno corrispondendo non al piacere ed' à sfozare i giouenili appetiti ( come alpribanena penfaso) (i diede; à che la tanto acerba età parena, abe doueße inchinarlo ; ma come ben faggio ed'accorso huomo, conofcendo a quanto pelo li era fottoposto, alla fola conferuatione dell'autorità, & vita sua con tutti i suoi pensieri si riuol-G. Tenendo per fermo , che da quella la tranquillità , ed'il paeifico viuere pninerfale do ueffe dependere. Per il che con la madre che oltre al fesso dona veramete prudetissima era; & co' più fedeli. Or più esperti amici ristrettosi; gia si cominciana à pronedere di valor ofaguardia ; & di accorto, & fedel Capitano per il. proprio palazo, & per la propria persona sua: gia si confermanana i medefimi ministri, & cortigiani, che haucuano feruito L'antecesor suo: ed'in cambio di alcuni, che troppo licenziosi erano per i tempi, passati giudicati, di alcuni più molesti & più quieti si andana faccendo electione, & già si cominciana Apieliarriputatione . & dar faggio di quel valorofo Principe, che poi donena rinfeire : quandol'accidente, che da Aleffandro; Vitelliil giorno feguente all'electione fu fuscicato , poco meno, , che non messe ogni autorità, & tanto egregio principato in rouina . Era innanzi, che questo accadeffe, & mentre à cotali co-, fe fi penfana fparfofi per la Città la nuoua dell'elettione fatta. del nouello Principe. Di che oltre à foldati, che in più parte. collocati erano, prese la plebe minuta tanta allegreza, ed'animo , che empiendo del romore del folito palle palle (che tale è l'insegna de Medici) tutte le contrade : non meno da voglia di ra pire , che di vendetta del morto Duca tratta , corfe con grandiffimo furore , ( facendo lor strada i foldati ) spinti dall'auidità del Vitelli, à saccheggiare ; ed'in segno di perpetua ignominia à rominare le case del fuggito Lorenzo: Le quali (come è detto) al palazo grande de Medici erano vicine : appellandolo in vece del gloriolo

Control of the contro

# PRIMO

gloriofo titolo, à che forse egli banena aspirato il parricida, ed il traditore . Volgendosi, ma perdinerso affetto al medesimo fac. to di quelle del nouello Principe, che con quelle del medefimo Lo renzo eran congiunte . In ambedue le quali molte cose pretiose; molii rarilibri, & molte scolture , & pitture bellissime rauna. te da loro anteceffori , che ricchi , & vaghi di cose nobilisime grantempo sempre furono, andarono quasi tutte in mano de sol dati di detto Vitelli spargendosi : Ma quelli à cui del gonerno toc caua participatione: mal misurando, chi la gran disagguaglian za, cheera fra loro, & chi il discorde lor polere hanena ridotte la Città a termine , che mal potena altrimenti, che fotto il Prin cipato reggersi, essendosi i più promessi di donere al sutto allo stato Popolare ritornare tenendosi non poco ingannatida chi. maneggiando le cofe hauena lor sempre detto per quietargli che lasciando fare à chi facenasarebbero Stari sadisfatti : empienano di querele, & di biasimi acerbissimi qualunque nell'adunanza del Senato era internenuto . Et tanto più quelli , che di più autorità, & di più caldeza in cotale elezione sentinano esersi dimostrati . Ma cotali humori ( fe bene non punto disprezabili poi che la cosa era fatta): erano anche in pltimo per essere assai facilmente superati . Non effendo dentro alla Città, che hauefse preso ardire d'opporsi alle cose deliberate, anzi la più parte parena, che si accomodasse à cercare la gratia, ed'il fauore del nouello Principe . Effendosi per moltireputato d gran ventura, che ne il Cardinale ne il Vitelli haueßero conseguito (come. molto fi era dubitato ) la creatione d'un Principe, che al tutto dall'autorità loro douesse dependere, accioche la Città alla libidine ed'all'anaritia loro , & de lor foldati hanefe à rimaner poi miseramente esposta. Spedissi intanto in diligenza alla corte dell'Imperadore Cherubino Buonanni Iurisconsulto Pisano fia toui buon tempo per il Duca Alessandro Agente per informarlo di quanto à Firenze era segnito circa alla sua eletione, & sup plicarlo, che nella persona di esso Signor Cosimo volesse confermare il titolo Ducale.Scriffesi similmente à Roma à tutti i Cardi nali Fiorentini, ma massimamente à Saluiati, che come Zio, parena, che potesse presumersi, che dell'eletione fatta donesse sentire singular contento : esortandolo, & con ogni efficacia pre gandolo a penirne quanto prima à Firenze: per reggere, & come padre souvenire con la prudentia, ed autorità sua del'infinizi bisogni , & pericoli del nipote. Il quale per effe lettere attribuina la principal cagione dell'effere così stato eletto, ad'effa au sorità del Zio , presumendosi mediante quella , che in tante disfenfioni la desiderata pace si baueße à mantenere. Esfendosi nel medesimo tempo dato ordine, che dentro d Firenze tutti i Magi Arati attendeffero a far viuamente il loro pffitio, ed'à mantenerla sopra tutto nella sua quiete . Ed'à tutti i Rettori , che l'alre Città , & luoghi dello Stato reggieuano fi dette pieno razgua glio di quanto era feguito, ed'ordinato: con comandar loro le medesime cose. Con che tutte le cagioni di perturbatione, così di dentro come di fuori, parenano assai bene assicurate . Ma Ales fandro Vitelli mentre che quelle cofe si andanano con tanta prudentia ò ordinando, ò mettendo in effecutione : ò fusse, che per fe Steffo temeffe della fua vita ( come poi per fua efcufatione vio dire.) effendo cafcato in acerbifsimo odio quasi di ciascheduno , ò mosso dal sospetto, che tanti & si dinersi humori no vinolgeffero la Città alla parte Franzese, il che parne, che al Cardinal Cibo , e d'alui porgeffe (essendo forestieri) la più prin cipale occasione di tanto implicarsi in questi affari; ò si perame se hauendo messo gl'occhi àdosso (come per i più si credette) alle gioie, ed'altri ornamenti di inestimabil valore, che da tutta la cafa de Medici , ne tempi paffati raunati , erano da Madama d'Austria moglie del morto Duca con la sua persona Stati nella Forteza ridotti ; fece pensiero di volersi al tutto di essa Forteza impadronire, con difegno à quanto fu giudicato di mostrare di assicurare lostatodi Toscana all'Imperadore, & che in potestà sua rimanesse il farsi quella parte che più gli fusse piaciuto di tăte riccheze. Pigliando (per condur questo ad'effetto ) occasione sù l'andarsi dicendo, che Paolo Antonio da Parma Castellano diessa, calaua la notte sacchetti di danari à nimici della parte imperiale con che cominciò à [pargere, che ancora on giorno ha rebbe tradito loro l'istessa forteza . Ma perche cotali cose non erano così facilmente credute, andana foggingnendo, che esendo egli huomo poco pratico di guerra, si correua al manco manifesto pericolo, che non glifuse o perforza, è per inganno inuolata: & perdeßer neceßario raddoppiarni le quardie ; con la qua le occasione ottenne, che il Mendola calaurese vi suse con buo-

na quantit adi perugini dependenti suoi per luogotenente rice unto . Diche facendo querela il Caftellano con Cirolamo da Car pi stato gia fanoritissimo del Duca morto ; mentre , che esto Gia rolamo, come imperito anch'egli mostra al Vitelli la mala con setezza del Caffellano, fimulando il Vitelli di voler meglio la co fa intendere, manda à lui octo da Montanto. Il quale tiratolo col ragionamento fuori della forteza da intanto commodità al Men dola di impadronirsi della porta di essa. Onde comparendo d tempo ( fecondo l'ordine dato , & con buon numero de fuoil Vi telli : dal Mendola vien subito introdotto , & Paolo Antonio da Parma fe ne troua con grande scorno escluso: esfendo stato à quel lnogho eletto già dal Duca Alesandro più tosto per ricompenl'arlo della feruità , che eg li gl'auena fatto , come cortigiano, che come foldato . Il quale im portantifsimo fatto, tofto, che dal Signor Cofimo, & dalla Città fu intefo ;incredibile fuil dolore, & lo (pauento , che ciascheduno ne prefe . Et fe bene il Vitelli per hauer forfe più com odit à di meglio di munitioni, & di pettonaglie fornirla fece intendere al Signor Cofimo , che l'entrare fuo nella Fortezza era stata cofa necestaria allegando i due fospetti pe fo Paolo Antonio legittimamente concetti d'imperitia, di tradimento : & offerendogli insieme di essere al tutto per tenerla à sua instanza : con largirgli ancora alla presenzia di molti per ficureza di questo per ostaggi , fino due de suoi stessi figlinoli: no di manco accorgendosi il Signor Cosimo troppo bene del tratto & che il Vitelli al proprio commodo , o non à quello di esso Signor Cosimo tirana : perche così ricercana la necessità del temco; difsimulando, ed'approuando il fatto, come amico, & come benefattore attefe ad accoglierto , & confernarlo . Non re-Slando ( poiche si anido ogni giorno rinscina ) di offerirgli , caso che à lui veramente haueffe cotalforteza restituito, le possessio ni amplissime di Cafagginolo , & del Trebbio; le quali oltre alla magnificenza de' suoi bellissimi palazi : ed'oltre all'amenità, & dinerfi commodi , onde tutto quel felice paefe e pieno , gli ha rebbero fruttato più di dieci mila scudi per ciaschun anno. Di che fino ad'oggi fe ne può vedere il prinilegio, che all'ora fu folennemente sigillato . Ma egli di varie speranze sempre pascen dolo polle nel primo fatto propofito perfenerare. Sicome il Sianor Colimo anch'egli per cotale importante accidente non pun-

33

so sbigottito , non manco per questo di non profeguire ne' buoni ordini incominciati; non lasciando indietro afar cosa, onde poseffe à ciascheduno benigno, & priuo d'ogni passione dimostrarsiz facendo fra l'altre canare delle pubbliche carceri, qualunque de santi prigioni haueua delitti punto remissibili : & con le parole, & co' fatti, facendofi da ciafcuno conofcere', di non hauer de fiderio maggiore che della quiete , & della pace pninerfale ; la quale venendo intercetta , si vedeua , che molti, & granisima pericoli d tutti soprastanano. Era intanto la fama della morto del Duca Aleffandro corfa non pure à Venetia , ed à Filippa Strozi . Ouel'veciditor suo ftesso l'hauena ( come habbiamo des so ) portata, ma a Roma, & per tutto il resto d'Italia. Et fecondo gl'affetti de gl'animi era stata variamente riceunta, Filippo , che si era à Venetia co' figlinoli ritirato , quasi subito ne era a Bologna venuto: oue in vece del folito Gonernatore, amministrana Saluestro Aldobrandini Iurisconsulto la giustitia z buomo circa alle cose di Firenze al tutto alla fazion popolare inelinato : & quini ( come di luogo più vicino ) stana aspettando d'intendere, quel che in tanto accidente d Firenze si facesse. Ma i Fiorentini di Roma, trouandosi appunto fra essi Baccio Valori; che poco prima tornando da Napoli col Duca Alessandro non era ( come poco satisfatto anch'egli di lui ) voluto a Firenze tra paffare ; ristretti co' Cardinali Saluiati, Ridolfi, Pucci, Gaddi, & Monti, O col Vescono di Santes Soderino : O fra loro fatti varij discorsi , & ragionamenti ) se bene gl'humori , & l'inclinasioni eran varie; nondimanco da ciascheduno si facena dimostrasione di grandissimo desiderio della commune concordia: attendendo ad'efortare l'on l'altro, che si stabilise uno stato, di cui, se non tutta, almanco la mazgior parte hauesse cagione di conventarfi. Ma quando poco dipoi s'intefe la creatione maspettata del nonello Principe : Or che fenza innonatione quasi di cofa alennala Città, ed'il gouerno suo rimaneua nel medesimo termine , à Bologna dalli Strozi se ne mostrò malissima contenteza; ed'd Roma fu cagione , che Pucci si rimanesse di p ù conuenire'. con gl'altri Cardinali, allegando non gli parere cosa bonesta, riconoscendo la grandeza sua, & di tutti i suoi dalla famiglia de Medici, di donere a' suoi benefattori per qual si volesse cagione contrauenire. Si come Monti anch'egli effendo fuddito, mostro

## AL PRIMO

non polere più ad' pna parte, che ad pn'altra de Fiorentini ades vire . Onde foli Saluiati , & Ridolfi , tirandofi più presto dictro Gaddi , che egli in cotali effari fi mostraffe molto caldo , non po-Benano con gl'altri Fiorentini tellerare, che a Firenze ( eftende pimasti per opera di Lorenzo liberi di fe stefsi) fi fuffe tenute santo poco conto di loro , che effendo tanta parte di effa fi fuße. fenzaloro prefo deliberatione di tanto momento . Ne Saluiati. ( benche Zio ) & ben che oltre alle prime lettere glifuffe dal Signor Cofimo poco dopo la fua affunzione al Principato con mol sa diligentia stato mandato Alessandro del Caccia perche (come congiuntifsimo feco in amicitia gli replicaße, o lo difponeffe a venire quanto prima à Firenze ) fi mostrana manco de gli altrisdegnato , & caldo à consigliare, & procurare, che abolito. quel che in tanta fretta fi era deliberato fi veniffe a nuona rifor. ma ; ed'à Stabilire finalmente quella forte di gouerno, che da tus. gi insieme fusse giudicato più opportuno . Non ammettendose punto le scufe del pericolo di cascare in suggesion forastiera , a di perder la più parte del dominio, che da quegli, che in Firenze banenano elesto il Principe si alleganano. Anzi che dalla più parte, & massimamente de popolari si fentina per vna voce dire, che nello spazio di foli tre giorni, ne hauenano del dominio potuto nessun monimento fentire, ne in tanta perturbatione, O: cimore in quanto fapenano efsi elettori effere Stati, hanenano po euto l'armi imperiali, che pure erano qualche spazio lontane ef. fer loro apparfe di momento notabile. Ma che cotali frinoli scuse erano allegate da loro dopo il fatto per coprire la loro pro oria viltà causata dalla macchiata cosciezia dell'hauere pe' tem. pi paffati tanto ingiustamente quello pninerfale offefo . Renden dofi oltre à ciò Salmati, & gli altri certi, col fanor del Papa, & con l'autorità, che si promettena donere banere col Nipote, che facilmente si farebbe indotto à renunziare alla dignità riceunta : & che insieme con gl'altri sarebbe conuenuto all'universale sasisfatione. Per cominciare à trattare la qual cofa ottennero che esso Papa mandasse a Firenze Monsignor Giangirolamo de Ros fi parmigiani Vescono di Pania : il quale non mancò di accompagnare con efficace parole le lettere del Papa indiritte al Signor Cofimo , & ad Aleffandro Vitelli : dalle cui armi parena, she consistesse l'autorità principale delle deliberationi: esortado

Pane , & l'altro alla quiete , & concordia con quei Fiorentini, che à Roma ed à Bologna si ritrouauano: ed accennando, che à siò fare sarebbe stato il pero ed pnico rimedio, se esso Signor Cosimo si fusse disposto à voler deporre il Principato. Il quale era Rato annifato benissimo di tutti questi disegni : & sapena, che di Roma era stato mandato d Bologna Galeotto Giugni prelato di molta autorità : one con gli Strozi sentina, che si facena gran raunata: accioche le voluntà dell'ono, & dell'altro luogo si an dassero conformando: correndo continue lettere non pure fra loto : ma fra quegli ancora che in Firenze baueuano il Principe eletto : per le quali da i più si faceua professione., che esso Principe non per eletto: ma per deputato à tempo doueße reputarfi-Co quali Filippo Strozi tenendo continue pratiche: & con lora effendo state pe' tempi paffati del gouerno stretto appetitofo : se bene publicamente per acquistarfi il seguito de popolari, mo-Araua di esfersi da cotale opinione rimoso, nondimanco non man caua difar loro segretamente intendere, che stessero sicuri, che pure sempre nella medesima sentenza persenerana: purche ad abolire il presente Principato volessero con lui, & con tanti altri, che il medesimo desideranano concorrere . Et perche il Vitelli non douesse à cotal disegno contrariare fece con la medesima fegreteza egli , & gl'altri principali offerire anche alui la Città del Borgo à Sansepolero contigua all'altre cose sue, sapendo ciò effere stato da maggiori suoi , & da lui grandemente desidewato. A che si tenne, che il Vitelli barebbe per auuentura confentito, quando da lui fuffe stato giudicato cotal dono Stabile. Ma l'opinione sua ferma era , che l'Imperadore in fra vante gha re, che da tante parti vedena surgere, fusse con qualche occasione per deporre il Signor Cofimo, & Spauentato, & cacciato qua lunque altro Fiorentino fi fuße a' fuor commodi opposto, fusfein oleimo d'ogni cofa dounto rimaner Signore . Il qual Signor Cosimo alle lettere del Papa, ed alle esortationi del Vescono di Pania fattegli nel publico Configlio, non mancò di rispondere pub blicamente anch'egli, che quanto à se haueua hauuto sem presed in auuenire haurebbe intentione ottima; perche la pace, & la quiete si conseruasse; il che gli parena fino all'bora hanere assai bene dimostrato: purche la medesima corrispondenza si fuse ne gl'altri ritronata x Non gli mancando nel medesimo tempo da altra 0/21

altra parte altri nuoni, ed importanti fofpetti, & muonimenti La prounissone de quali non potena punto straccurarsi. Et questi derinanano dalla Città di Pistoia , solita ne tranagli di Firenze quafi fimpre à follemarfi . One era feguito non piccola recisione, causata da Baccino Bracciolini il quale essendo in Firenze ; 👉 ben presto hauendo haunto notit:a della morte del Duca Aliffandro , si era di notte tempo , per via della fortezza à Pistoia trasferito. One hauena follenato i fuoi Bracciolini, & con lore i Cellesi, capi ambidue della Fazione Panciatica; & cominciam dosi da Desiderio Tonti hanenano impronisamente ammazzato molti capi della Fazione Cancelliera loro annerfaria. Fuggendofi (chiunque di effa pote farlo) in dinerfe bande : ma i più riconerando. O faccendo testa ad puluogo di lor fatione affai forte, detto il Montale. One fatto lor capo Guidotto Pazagli , cominciarono quindi ad accoftarfi alla Città , & fortificarfi alla Cafa al Bosco. Nel qual luogo al suono della Campana raunanano tal volta meglio, che ottocento huomini . Co' quali tranagliando i loro anuerfarij aspettanano occasione, onde potesser. tanta vecisione di loro fatta vendicare. Ma i Panciatichi cacciati i predetti, o ritenuti i Brunozzi, che benche famiglia prim cipale di Fazione Panciatica, hauena nondimeno cominciato & partirsi , erano in Pistoia rimasi come Padroni . Le quali cose fentitesi in Firenze, oue ogni piccolo disturbosi stimana di gran momento, (benche i Panciatichi fussero reputati fedeli delle flato, che reggiena, & del Signor Cofimo ) nondimanco, perche maggior difordine non feguise, vi si mandò con ogni prestezza Ridolfo Baglioni co' suoi caualli . & Federizo da Montauto com ona compagnia di fanti . i quali col commessario residente Gionanfrancesco de Nobili à tutto dentro alla Città prouedessero : Essendosi mandato suori di essa per il piano, & per la montagne a fare il medesimo offizio Antonio di Bettino da Ricasoli , & Batista Dini . La Romagna anch'ella hauena dato di se qualche sospezione:oue non meno, che à Pistoia, son solite le parti à leuarsi. Et perciò era stato mandato Francesco della Stufa com amplifsima autorità; perche in quella parte, ed'in tutto il Mugello , & Firenzuola fino al confino di Bologna tenesse ogni cofa quieta . Si come per eser nell'ombelico dello Stato , ed'in fite importantissimo , si era fatto entrare in Empoli Pozo Milamefe con la sua compagnia de canalli . Erano quefti , ed'altri fofretti augumentati dal fentirfi (come è detto ) che à gli Stroz-Zi in Bologna correnano ognigiorno, molti di quei Frorentini, che ò handiti , ò confinati fuori si ritronanano : de quali se ben molti potenano reputare essi Strozzi effer dalla popolarità alie ni, pur che fuße venuto lor fatto, di potere per qual fi voglia mezzo tornare in Firenze, non fi diffidanano , ebe il gouerno no potesse al lor votorias umersi; co' quali per vary humori concor renano ancora molt'altra gente dello Stato : che tutti (effendo gli Strozzi buomini ricchifsimi ) erano da efsi trattenuti, ed'ac carezzati . A' quali fi aggiugnena il fanore grandifsimo , che loro facena il Conte Girolamo de Peppoli con tutti gl'altri di fua fazione. Per le quali cose non pure il Signor Cosimo venne gra demente a commuouersi: ma con lui tutti i Signori, & ministri, che la confernazione della fazione imperiale in Italia mantenenano. I quali per la vigilanza, ed'ardimento, che ogni giorno maggiore nel Signor Cofimo fi scorgena, essendo eaduti della spe ranza da principio concetta, di donerlo in qual che modo di quel lo Stato fpogliare; & fentendo in quella vece, che effo Stato, deponendoli lui correna grandissimo pericolo, che dall'Imperia le alla fazione Franzese non trapassasse, à procurare, che il Signor Cofimo in eso fi mant messe, al tutto fi rinolfero: eonofcen do quanto la Toscana potente d'armi , di danari , & di fito potesse in Italia alle cose di esso Imperadore gionare, & nuocere. Ed effendoft oltre à ciò certificati, che neßun Fiorentino di qual si voglia Fazione harebbe mai se non per vina forza consensito d'obbidire ad'altri, che à suoimedesimi. Et però nessun di loro fù , che non veniffe ò non mandaffe ad accrefcergli quel coraggio, con che sentinano, che ogni sua azzione trattana Esortandolo d non si spauentare per le tante difficultà, & nimici, che da tante parti fe li scoprinanol: con promettergli l'opera loro, ed'ogni aiuto, & fauore, che dall'Imperadore se gli poseBe porgere . augurandogli con quefto , che ancora por giorno farebbe Aatoil primo Principe d'Italia : purche mantenesse i suoi cittadini, col vesto dello stato nella denozione Imperiale. Per sicurtà de quali, & dife steffo gli mostrauano ( riscaldandosi in ciò moltofra gl'altri Bernardo da Rieti Ambasciador Cesareo ) esser necessa vio armarfi di Fanteria Spagnuola, & Tedefca : per dar nerno O fla-38

& Stabilità all'altre fue genti, cafo che à guerra fi haueffe à ve nire, come quasi manifesto si vedena. A che l'occasione era opportunissima. Poi che con le galee del Principe d'Oria , che poco prima baucu ino portato l'Imperadore in Hispagna, tornandosene ,erano sbarcati d Lerici tremila Spagnuoli disegnati fin da principoper il medesimo stato di Toscana à richiesta del Du ca Alegandro: defiderando egli con esse opporsi a i disegni di Tapa Paolo Terzo, & de gl'altri Farnesi : col quale cominciana d venire in grandissime differentie . Onde essendo dal Signor Cosimo tal'offerta accettata; scritto à Genoua al Principe d'Ovia , ed'd Milano al Marchese del Vasto , che quello stato gomernana, si dette ordine, che essi Spaznuoli sotto Francesco Sarmento si pnisero con mille Tedeschi; & che quanto più presto si potena sussero verso Toscana condotti; Mandandels dal Signor Colimo fegretamente à rincontrargli Loren-20 Cambi Commesario, che affrettasse, & prouuedesse ouunque facena mestiero. Di Roma intanto, dopo molteconfulte fatte fi fentina, che i Cardinali fi erano mossi con buona comitinadi gente : non si estendo, ne per le parole d'Alessandro del Caccia, ne poi per quella di Alessandro di Matteo Strozzi Prelato molto riguardenole, il quale sino à Monte Rosi si era fut so loro incontro , potuti ritardare , fi che d Monte Pulciano. quafi improunifi non arrinassero . One (faluandosi fempre l'ap parenzadell'amicitia, & del parentado, (essendo oltre à Salniati ancora Ridolfi del Signor Cosimo congiunto ) si dette ordine, fi come fifece poi pel resto della Strada , che fußero honoratamente trattati. Mad Montepulciano sentendo, che al Signor Colimo erano presto per arrivare gli Spagnuoli predetti cominciorono à declinare della [peranza, che prima haneuano concesta, di poterlo etiam con la forza indurre a renuntiare il Principato, cafo, che le persuasioni non fussero state bastanti . Sopra che eßendofi futti vary discorsi , & pesteri à persuasione di Fran cesco Bandini, che con loro si ritronana feciero resolutione in pltimo di polere il cominciato cammino seguitare, & di penire finalmente verfo Firenze. Que il Signor Cosimo non bauendo an cora le fue forze pnite, & di molti di quei di dentro non meno, che di quei di fuori, dubitando, si sforzana à tutto suo potere di guadagnar tempo , mediante il quale le cofe venisero d poco d poce

Doco assicurate. Et però segnitando di mostrare con ciascheduno di essere alla concordia, ed alla quiete con essi Cardinali inclinatifsimo : haue ua subito, che sentì, che si erano da Montepulciano mossi, operato, che Alamanno Saluiati f atello del Cardinale, & con lui Alamanno de Pazzi andassero sotto spezie di honorargli quato più si potena dalla Città lontano ad incontrargli, accioche come persone considenti , & di molta autoried, poteffero con più fede mostrarloro, qual fusse la mente, & Finclinazione, che in effo Signor Cofimo fi scorgena. Dopo i quali à fare simile veffitio furono mandati Luigi Ridolfi fratello del Cardinale, & Matteo Niccolini Iurifconfulto, & dopo loro Fitippo de Nerli, ed'altre persone di pari conditione : la più parte de quali erano ò de Cardinali, ò de lor seguaci per parentado, ò per amicitia conziunti. I quali con dimostrazione sempre di ho norarli parte trattanano co loro à buona fedesperche cosìflimanano esser la mente del Signor Cosimo : & partesforzandosi di fargli quanto più potenano pel viaggio ritardare : andanano offeruado l'inclinazione di chiunque vedeuano foprar inare, & da raziona meti che co loro haucuano, si sforzanano di scoprire, & dirimediare à gl'inconvenienti, che si fussero veduti nascere . Con i quai modi estendo trapasati Figline, & alla Città a dieci miglia accostatifi furono da Jacopo detto Boccale de Medici nel. medesimo modo, che gl'altri in nome del Signor Cosimo ricennti , eccetto , che fotto spezie quasi di ammonizione cominciò ad'espor loro, che trouandosi esso Signor Cosimo, ea'i suo cittadini per la lor venuta in molta sospensione d'animo : se bene era. ciascheduno certo, che da prelatidi tantà bontà, & da cittadini tanto amore no li non donena aspettarsi altro che pace & quie: te; non di manco per leuare ogni occasione à gli inopinats casi; che sarebbe Stato molto bene , che l'armi di tutti i lor seguaci si fussero in quel luogo posate. Commosse questa inaspettata ri chierta l'animo di ciascheduno, & furono i Cardinali molto vi eini al ritornarsene in dietro. Ma persuasi aa quegli, che non poteuon penfare, che fu la lor venutatanta autorità, tanti parentadi, tante amicitie, ed'adherenze, & tanto vniuerfale desiderio di libertà non hauesse à partorire qualche monimento, ver fo Firenze in pltimo s'incaminarono . Oue alquanto fuori della porta furono dal Signor Cosimo con segni di molta amorenolez40 74, & d'honore rincontrati . Il quale fuor dell'espettatione, ved dono accom pagnato da vna aßai piena corte, & da buona quã. sità dicittadini . Dal quale , Saluiati , & Ghaddi furono fine alle case di Alamanno fratello di esso Saluiati, accompagnati. Essendosi Ridolfi separato da loro all'entrar dentro alla Porta A S. Niccolò; perche prima per tutto lo Stato, onde erano passa ti, nessun segno, che altro, che molta contentezza dimostrasfe,non haueuano fentito Et per Firenze il folito; Continuo pal le palle gl'aucha fatti certi, quato almanco la minuta plebe fuffe nella fazione del Signor Cosimo , & de Medici risoluta : Dal le quali cofe commossi sutti : & particularmente Ridolfi; sirando per la via de Bardi, & per il Fondaccio fi era co suoi folo alle proprie habitationi condotto. Harebbe la venuta de' Cardinali in Firenze à quelli, che allo stato popolare afpirauano porto grandifsimo conforto : fe alle lor parole , che mostranano di essere al desiderio di questi tali conformi, si fusse prestato alquan to più fede . Con tutto questo la lor venuta , & quella dimostra zione di buona intentione da' i più fu commendata. Perciocche peggendo la Città ogni giorno riempiersi di forestieri, ed'i citta dini trouandofi tutti d'farmati ; & nella gionaneza del Signor. Cosimo, pochi tronandosi, che ardiffero confidare, era ciaschelu no di grandissimo spauento ripieno ; rinscendo i portamenti del Vitelli , & de' Soldati suoi ogni giorno più intollerabili. I qualifcorrendo per le contrade della Città à fchiere pareua, che afpi raffero à farfene interamente Signori : poi che già come Signori in molte infolenze trafcorreuano . Onde con la venuta di efsi Cardinali pure parena, che si potesse sperare che mitificon loro , & con tanti altri , che fuori di efer chiamati attendenano : cacciatii forestieri & indotto il Signor Cosimo d' renunziare al Principato , si potesse formare tal forte di gouerno , che tutti Da rimente ne participaffero , & godeffero. Atutti queffi difegni (benche tal volta haueffero mostrato inclinatione) si erano final mente rifoluti di contraviare quelli , che più , che gl'altri la crea zione de! Principe hauenano procurato. Perche fe bene il Signor Cosimo in quei pochi giorni , che haueua dominato era riuscito assai più uependente da se stesso , che non si sarebbero aspet tato : non di manco non diffidanano di non poter ( paffato il pre. fente pericolo ) à compiacere alle lor voglie ridurle. Hanena-

no bene da principio le promesse da gli Strozzi, & da' Cardina li fatte, distabilire il gonerno Stretto qual cosa operato: Ma il parergli in vltimo, che troppi più, che non arebbero desideraso banessero à participare nella prima sentenzia gli fece al tutso perfenerare, deliberando, che quel, che fi era fatto procuraße al tutto di mantenere . Era fino quando i Cardinali si erano di Roma partiti stato anniato verso Castel della Piene da Filippo Strozzi Ruberto suo figlinolo seguitato dalla maggior parte de Fiorentini banditi, & dagl'altri dello Stato à Bologna adunati: per dare con la riputazione di quelle forze animo , & credito à Cardinali, che à Firenze camminauano (capitano di tuttii quali; poiche Stefano Colonna da Palestrina non bauena voluto quella cura accettare) era flato eletto Gianpaolo figlinolo di Renzo da Ceri , cercandosi di aggiugnere ad essi quanti più altri foldati pagati fi potenano tronare . Erano costoro non poco fanoriti da Baldino Signor di quel luogo, & da Baldonino dal Monte a Sanfonino con l'ainto de quali rifatto il Ponte dV aliano : d Foiano, ed d Marciano si fentina, che in fembianza d'amiei fi andauano accostando . Onde di Arezzo, & delle Terre cirsustanti non fi Stana d Firenze fenza timore. Per riparare alle quali cose Autonio di Bettino da Ricasoli, tornato di verso Pi-Hoia, & fatto commessario, si era spinto d quella volta, dandogli somma autorità. Et Vincentio de Nobili mandatoui dal Signor Cosimo bauena affai ben confermato nella fede i suoi Montepulcianesi. Nel qual luogo importante si era anche poi vidotto il Commessario Ricasoli, & quindi, come da vna vedetta raunando il meglio, che potena foldati, ed'afpettando Ridolfo Bazlioni co' fuoi caualli; offernana tutti gl'andamenti de fuorufeiti; & con la vigilanza, & con le forze ( se bene non molto gagliarde ) rendeua il paese comportabilmente sicuro . Temendosi anche quasi in simil modo dalla parte di Bologna; oue era nome che il prescritto Conte Girolamo de Peppoli , fusse restato per mettere infieme di fuoi vafalli , & d'altri foldati quel più numero , che potena . Non si sentendo dall'altra parte , che gli Spagnuoli del Signor Cofimo pure s'aunicinaßero . La qual cofa canfana, che i più di coloro , che l'hauenano creato Principe comincianano molto d dismetter la frequenzia del corteggiarlo & del configliarlo : parce per corre à lui, ed à fe accrefcere la riputazione;

sazione ; & parte per timore , che fe le cofe fue fuffero mal'and date , nonfuffe poi da qualunque fazione per nimico reputato . Et per quel piccolo spazio erano le cose tanto trascorse, che nom pure i Cortigiani pecchi del Duca Alesfandro non si vedeuano intorno al Palazzo arrivare: mafino all'istesso Campana buomo tanto fedele, & tanto prudente ; ed'in cui fino all'bora fi era tanto confidato, tenne pratica con l'Abate de Giusti da Colle di ritirarsi con lui verso Roma, per liberarsi datanta confusione, & pericolo, in quanta vedeua effere il Signor Cosimo, & tutta la Città ridotta . Pose la generosità , & nobile constanza del Signor Cofimo à tutte queste difficultà opportune rimedio, perche non oftante il vacillar di tanti ridottoli in se stesso & dell'aiuto di quei pochi amici , che con lui eran rimafi, valendosi : ma massimamente di quello della sua costantissima Madre : attendendo à far dare alle cose prima deliberate la necessaria essecuzione, tanto la reputazion sua mantenne ; che i Cardinali in tan so vennero ad aggranarsi nel sospetto quasi di ciascheduno ;temendofi che non ad'estinguere il Principato; ma d fondarlo per, fe Stefsi, od'almanco per quei pochi , che sante volte l'hauenan o, in vano tentato , si haueseda loro il principale intendimento. Onde essi Cardinali potettero molto facilmete accorgersi à quan 20 vana impresa si fussero messi : & ciò tanto più , quanto in quei giorni comparse appunto Cammillo Colonna mandato dala l'Ambasciadore Cesareo residente à Roma perche di nuono aca crescesse l'animo al Signor Cosimo , & gli promettesse ogni ainso, & fauore : faccendosi il medesimo dal Marchese del Vasto : mandandogli Pireo Baglioni da Castel di Picro detto da i più per esfere allieno di quella Casa Pirro Colonna: soldato di molta reputazione con ordine, che appreso à lui douesse fermarfi, & col configlio, & con l'opere prestargli à benefizio della parte Imperiale ogni possibile aiuto. Saluanasi in tanto co' Cardinali. sempre l'apparenza dell'amicizia , & del parentado ; i quali no ostante le cose predette, non mancanano di allettare i cittadini : acciò, che fotto spezie delle debite visite potessero co' ragionamenti le loro inclinazioni odorare. Ma pochi erano che da cotale pffizio non fi afteneffero : parte , perche come è detto, ne l'vna, ne l'altra Fazione in loro confidana: O parteperche in tem po di tanta importanza, ogni azione, edogni parola, era diligentegentemente offernata . Era parfo al Signor Cofimo , ed'à quelli, con cui i negoti fi participanano, dopo Cherubino Buonanni, che come si dise era stato ne primi giorni all'Imperadore spe dito , che Bernardo de Medici Vescono di Furlì , donesse poco di poi alla medefima corte transferirfi : con ordine , che informato lo pienamente di tutte le cofe , chiedesse anch'egli'la medesima confermazione del titolo di Duca ; supplicando quella Maestà à mandarla con ogni possibile prestezza: mettendo il ciò fare mol to conto anche a lei .Il che non era dubbio , che non fuffe per cofeguirsi, facendone la partialità sua tutta d'Italia la medesima instanzia. Ma il Vescono oltre al negozio della confermazione detta haueua ordine di offerire al medesimo Imperadore la pron sezza del Signor Cosimo à succedere ( si come haueua fatto nello Stato ) cosi anche nel matrimonio di Madama Margherita fua figlinola , rimasta Vedona per la morte idel Duca Alessandro , & supplicarlo insieme, che volesse commettere ad Alesan dro Vitelli, che gli reftituisse la sua fortezza, poi che l'insolenzia , in cui egli continuana, & l'altre sue dimostrazioni, non da nano punto fegno, che volesse la promessa fattane al Signor Co simo offernare . Soggiugnendo che compiacendosi quella Mae-Ad di fauorirlo , ed'aiutarlo ( si come si era cominciato ) d mansenersi in Stato : che ne il Duca Alessandro morto, ne nessuno di tanti altri suoi fedeli ed affezzionati l'harebbero superato de perseueranza verso lui , ne di fede . Dalla speranza di ottener sutte è parte di queste cofe , & dalla buona opinione , che di ciò mostrauano tutti gl'imperiali, la riputazione del Signor Cofimo veniua à pigliare ogni giorno maggiore augumento; & gl' adherenti suoi per conseguenza ne veniuano anche grandemente confermati : crescendo ognigiorno per ciò cosi di forze , come di eredito . Non di manco per leuarfila noia , che le genti di Valdichiana, & quelle, che di verfo Bologna gli porgeuano; il numero delle quali non arriuana à gran pezzo à quel che si predicana , mostrana di volere in qual che parte conformarsi con l'opinione di Saluiati ; à cui gl'altri Cardinali ; & chiung; era della lor parte , si referinano : & scorrendo di qua & di la France fco Guicciardini , accompagnato fempre dal Vitelli, & da molt altra gente armata fe glifece vedere , che fe non operana , che le genti di Valdichiana si allontanassero , & se à quelle di Bologna non era probibito, chedel luogo, one fi tronanano non fo muonesero, che ad'accordo nessuno col Signor Cosimo non si poteua venire mostrando, che eso Signor Cosimo sarebbe state pronto anch'egli à fare soprastare gli Spagnuoli, di cui si andana. spargendo, che molto fustero à confini dello Stato vicini. Ma in questo di quà, & di là i fattierano poco con le parole conformi: sforzandosi il Signor Cosimo, che (leuato ogni impedimento ) quanto prima si procurasse, che à tui sussero essi Spagnuoli condotti . Sentendo,che i Cardinali anch'essi nel medesimo tempo , & fotto la simulazione della pace , hauenano fatto per ve Trombetta dalle genti di Valdrchiana tentare i Cortoneli che ribellandofi dal Signor Cofimo , voleffero nella lor parzialità confentire . Rifolue[si in pltimo Saluiati à trasferirsi in Valdichiana . Oue fece da Ruberto Strozzi , & da Gianpaolo ritirare, & licenziare tutta la gente: operando, che i Peppolidi verso Bologna facessero il medesimo. Il cui fauore più di rumori, che di effecto hauena à Enorusciti servito. Consentendo à questo il Car. dinale: non perche facilmente non conoscesse quali potessero effere i fini de gl'amici del Signor Cosimo: ma per esere da se steffo alieno da ogni rottura di guerra : O per non volere fenza far giouamento alla sua parzialità, fare à suoi propry, & particulari difegni nocumento granissimo, col pronocarsi troppo la par te Imperiale . Di che poi che furitornato in Firenze rimafe in. breue tempo del tutto chiaro : conoscendo manifestamente , che dal Vitelli, & dagl'altri cittadini adberenti al Signor Cosimo: non riceueua altro, che parole vane : & che finalmente in loro non era altro fine, che di Stabilire , & perfeuerare in quel che da loro eraftato fatto . Dache , ne col timore , ne con la forza non. era da sperare punto di rimuonergli , essendosi fra gl'altri segni. di confidenza ciò chiaramente conosciuto : poiche in andando, egli à far ritirare le prescritte genti di Valdichiana, la maggior, parte delle quali ( come s'è mostrato ) erano à Fiorentini à delle fato, il Signor Cofimo per un pubblico bando , bauena permeffo, che non pure qualunque confinato, à bandito, poteffe liberamente à Firenze ritornare: ma etiam , che qualunque altrodichiarato, ò non dichiarato rebelle , ò per congiura , o per macchinamento contro allo Stato fin de passati Medici , & fin di lui Ste fo fuffe dalla medefima permissione, & grazia comprefo ; ecces-

#### LIBRO

eccettuato folamente l'occiditore del Duca Aleffandro Lorenzo de Medici co' suoi compagni . Onde per ciò ristrettosi Saluiati co gl'altri Cardinali ; & con gl'altri più principali di lor Fazione fecero resoluzione di pronare se alui come Vecchio, & Zio riufeiße, di poter persuadere al gionane, & nipote , che da consigli di chi per proprio veilel'inanimana discostandosi , volesse alla lor più ficura, & più fana opinione (come efsi diceuano) conlentire . Per lo che vna mattina con lui folo in luogo fegreto ridotto si cominciò à mostrargli qual fusse il desiderio ardentissimo della miglior parte della Città, in quanto pericolo ( volendo opporfegli) farebbe constretto per fempre à viuere: quanto poso doueffe confidare in quei Cittadini, che in quel grado l'hanewano posto : essendo persone instabilissime , ed'appassionatisime : & che folo infino à tanto, che il lor pericolo trapassasse la comporterebbero in effo grado : ma che poiesifarebbero per la loro superbia, ed anarizia i primi, che cercherebbero di deporlo, 6. forfe di veciderlo, quando ad'ogni loro ingorda voglianon compiacefe: Quanto fuffel'appetito di tutta la parte Imperiale di fottoporre quello Stato à Carlo Quinto : quanta parte di eßo fusse già in lor mano : poiche oltre alla fortezzadi Firenze fi fentina , che Fazio da Pifafacena professione di tenere quella di Liuorno ad'inftanzia dell'Imperadore; onde ogni minima oceasione sarebbe stata bastante à cohonestargli, difarsi d'ogni cofa padroni ; & però come Zio , & come Fiorentino era costretto à perfuaderlo, che non volesse con santo biasimo suo, & di tutta La sua famiglia stata fino all'hora senuta amantissima di essa z eßer cagione, che la patria comune precipitaffe nell'acerbifsima feruità de barbari , con danno tanto notabile di lei , & di tutta Italia, & con certifsimo pericolo della fua vita: ma che imitando il gloriofo esemplo di Lorenzo veciditore del Tiranno, volesse con non minor laude acquistarsi quel chiaris simo titolo di Liberatore : il quale ogni volta sarebbe meritamente conseguito, che depostofi da lui il Principato contro alla voglia di tanti attribuitogli, concordemente si risoluesse à concorrere ed'aiutare la pubblica liberta. Alle quali parole dette con moltagravità, edefficaciafu non con minor vehemezia, & prontezzadal Signor Colimo risposto, che benissimo conoscena i pericoli propo-Bigli; & la maggior parte dell'altre cofe efter verifsime , & quante

quanto alla libertà della Patria, che si ricordana benissimo eser disceso di quel ramo de Medici, da cui più volte si era dimostrato quanto ne fuffe Stato verace amatore, & quanto baueffe contrariato à chi di altra mente si era dimostrato: & che egli se hoggiconoscesse che per buona Strada alla via della libertà si camminasse) non harebbe punto degenerato da suoi maggiori; ma che era cofa semplice il pensare, che Filippo Strozzi, Antonfrancesco de gl'Albizi, Baccio Valori , & qualche altro non meno appetitoso di dominare fusero per sostenere di viuere & Firenze pari à gl'altri Cittadini non à loro inferiori di nobiltà, & di senno: ma bene superiori di moderazione, & di animo quie to, di che se n'erano hauuti per l'azioni loro passate, pur troppi, O purtroppoenidenti fegni; elendo reputato per cofa certa. che la Città in tanta difagguaglianza di ricchezze, & corruzione di costumi , ed in tanta discordia di voleri fusse bora mai poco atta dricener quella forma di libertà, che potena più pre-Ro desiderarsi, che sperarsi, & che poiche sotto il Principato viuere gli conueniua, considerasse bene quanto meglio si poteua fperare da vno fpogliato di passione, eletto legittimamente , & di cafa, à cui fino all'hora l'altre erano folite cedere, ed pbbidire, che a chi ripieno d'ody , & disdegni , & flato sempre insaziabilisimo non bauena mai saputo nessuna forte di gonerno sopportare. Et però barebbe giudicato di portarsi da mal Cittadia no . O da huomo di molto vile animo se hauesse per lasarla venirein mano d'an'altro deposto quella autorità , la quale bene impiegando sperana, che potesse portare alla non men da lui, che dagl'altri amata Patria falute, & quiete ; & ficurtà infieme di non precipitare in quella suggezion forestiera, di che tanto, O con ragione sospettauano, Il pericolo della qual cosa sperana in Dio, che con l'osequenza , & con lafedeltà, che si sforzerebbe di mostrare all'Imperadore, molto meglio dalui si potrebbe, che da nessuno altro enitare. Poi che chiamato da lui nella dichiarazione fatta alla successione del Duca AleBandro : offernando quella, se gli leuana ogni occasione d'innonamento. O fe gli mettena pa certo freno à confernare , quel che bauena egli sießo prima proposto, & di poi tanto appronato. Anzi che contrauenendo à cotale dichiarazione farebbe stato vn porgergli quella verace occasione, di che meritamente doueuana tante

47

canto temere. Et però , che andaffe ,ed efortafe chiunque veramente la Patria amana ad aprire bene gl'occhi, che pertroppo volere non perdeffero il tutto, che quanto d fe fperana d'auer si a portare in modo, che la commune Patria accrescerebbe, & non scemerebbe punto di grado , & che non gli sarebbe mancaso ne animo , ne forze per raffrenare chiunque à cotal sua buona mente haueße cercato di contraunenire. & che vifizio suo co me di Zio, & di Fiorentino sarebbe stato di cercar la quiete. & presernazione della Patria; & non che tutte le cose si raunilup paffero con certifsimo danno, & forfe con l'oltima rouina di ef fa , & di tutto il suo stato . Accertossi assai più da queste paro le il Cardinale, ed affai più conobbe quanto (pirito & quanta confidanza fuffe nel Nipote ; peril che fenza entrare in altrere pliche, da lui licentiatosi , & à suoi , che fuori con molta aspet tazione stauano , referito, che cofa vana era il presumere , che in nessuna parte volesse il Nipote l'autorità sua diminuire parè do ciò duro à molti, & difficilmente inducendosi à viuere con le medesime condizioni de gl'a'tri cittadini sotto il Principato : non mancauano di appigliarsi à nuone speranze ed a' nuoni disegni . Percioche per l'asprezza , che in ogni azione mostrana Alegandro Vitelli : non si giudicando in Firenze sicuro Baccio Valori , ed effendosi per ciò ritirato alla sua Villa del Barone,cominciò, come di luogo vicino al Montale dfomentare, ed'inani mire la parte Cancelliera , efortandola à pendicarfi de' fuoi nimici Panciatichi: Oue s'aspettana Niccolaio Bracciolini, che da Bologna con genti pagategli da Filippo Strozzi douena foprauenire; accio che congiuntesicon gl'altri della lor parte solle nasse sul Pistolese rumori, & tumulti. Dalla quale speranza mossi i Cardinali , & gl'altri; si andauano in Firenzetrattenen do: non ostante che circa il rimuonere pacificamente il Signor Cosimo dalla deliberazion fatta giudicassero hauere esperimentato quanto fosse stato possibile . Dache nasceua, che non pure efto Signor Cosimo , & gl'aderentisuoi con tutta la Città , ne flesse con molta ansieta & Jollenazione: mache quelli , che per la parte Imperiale vigilauano, cominicaffero ad entrare in non piccoli sospetti: perche esendosi fatto il colloquio del Cardinale col Signor Cosimo senza nessun testimonio per la inresoluzione, & tardanza, & pergl'aggiramenti, che Gredenano

48

si vedenano, si cominciana per molti a temere, che il gionana Principe non fe fuffe laffato dal vecchio Zio indurre à voltarfe alla parte Franzese. Per il che essendosene fatto matura consulta con il Signor Cosimo, pugiorno, che in casa Salniati ( si come erano foliti) i Cardinali, & la più parte de gl'altri fi erano raunati .Alessandro Vitelli andatoni con buon numero di foldati, & dentro alla cafa, & di fuori ordinatamente difpostogli, non fen-Za spauento di chiunque dentro si ritronana, entrato, one i capi infieme ragionauano con modo altiero espose loro, che causando la dimora loro in Firenze, gelofie, & fofpessi in chi gonernana; on non pfcendo dalle lor continue confulte refoluzione, ò frutto enidente, che per liberare ciascheduno di tranaglio barebbon fat so gran bene à mutar luogo: ed'ini con commune satisfazione à lor bell'agio deliberare, quel che da essi fusse giudicato il meglio . Dalle cui parole, & dal cui spauento mossi Ridolfi, & Gaddi con la maggior parte de gl'altri, il medefimo giorno co grandissima fretta partendosi fe n'andarono d Calenzano : oue Ridol fi possedendo il benefizio della Prepositura di Prato banena le fue cafe. Saluiati ( confidato alquanto più nella Strettezza del parentado in capo a due giorni da Firenze al Barone) oue col Va lori si erano gl'altri condotti si ridusse Nel qual luogo di nuono di consulta in consulta prolungando ne in nessuna deliberazione concordandosi, furono pu'altra volta dal Vitelli senza saputa del Signor Cosimo minacciati. Il quale quando fenti, che di quel luogo partinano per andare perfo il Castello di Vernio; non man carono , ne egli , ne la Madre d'ordinare , che da Signori Bardi Contidi quelluogo fußero con ogni honore ricenuti: da quali incontrati per buono spazio lontani dal Castello, & con molta cortesia offertogli quello alloggiomento : banendo deliberato di trapaßare, quanto più potenano innanzi: à Castiglione de Gat ti, & quindi il giorno seguente à Bologna, oue era Filippo Stroz zi, si ridussero. In su danari del quale ( douendosi venire d guer ra aperta ) pareua, che il principal fondamento facessero . Di che accortofi Filippo , tofto , che anch'egli nella confulta , che ini si fece conuenne; giudicando, che tronandosi fuori della patria, la riputazion sua doueua principalmente da quei danari dependereera da disegni da loro fasti interamente lontano . Con figliana Saluiati , che mal volentieri dall'Imperadore ( rifpetto à gl'occulsi

# LIBRO

agl'occulti suoi disegni) si spiccana, che da lui si ricercasse qual eb'altra forma di gouerno, più aloro desiderij conforme;ne si diffidaua, che ciò non potesse facilmente confeguirfi. Ma tutti gl'al tri , co' quali finalmente anch'egli conuenne , che concorresse ; deliberarono che si spedisse al Re di Francia Bartolomeo Caualcanti, il quale impaziente della feruità si era vscendosi il Cardi wal Saluiati di Firenze con lui accompagnato; il qual Bartolomeo effendo non poco grato à quella corona : ed'oltre à ciò attifsimo ad'ogni forte di negozio, non poteuano non sperare, che fuffe per riportarne rifposta conforme alla lor domanda che erache come protettore di tanti, & sì potenti fuorusciti, abbracciaffe la caufa loro : & finalmente, che faceffe forza di rimetter gli con guerra aperta nella lor Patria : promettendo di tenerla (se questo seguisse) al tutto a sua denozione. A che erano non poco animati dall'Ambasciador Franzese residente d Venezia:il quale perfare diversione con la guerra di Toscana, alla guerra, che molto gagliardamente si faceua da gl'Imperiali in Piamonse; largina à fuorusciti per dargli principio quarantamila scudi: promettendone molti più poi, che le cose fussero incomincia se . Ma essendo , che gl'imperiali in Toscana potenano agenolmente oltre alle genti ordinarie di effa mettere in campagna più di lettemila fanti forestieri, pareua, che senza più stabile fondamento delle cofe franzesi non fuße da tentare innouazione alcuna . In Firenze in tanto hauendosi notizia di tutte queste co fe, non si peccana punto in pigrizia, siche per il Signor Cosimo. che vigilantissimo ogni giorno più riusciua, gl'opportuni prepa ramenti, per resistere all'imminente guerranon si facessero: pro nedendo non pure à Prato, one si era fin quando i Cardinali psci rono mandato Valerio Orfino con caualleria , & Vincenzo di Poggio confanteria: ma prouuedendo nel medesimo modo di al tre genti in tuttigl'altri luoghi fofpetti Et ben che dal Duca Alegandro fi fuffe lasciato il publico erario pouerissimo, & che in tanta follenazione, il concitarfi con tributi, O efazioni la Città od'i fudditi di effa , fuße cofa pericolofisima , non di man co con distribuir fale à minor pregio del folito : & con affegnar. Dine entrate à chi si contentasse di prestare danarit & con plare altri modi simili in altre cofe : fe ne meffe molto presto affai buona quantità infieme. Era in tanto comparfo à Bologna Piero Strozzi il maggiore de' Figliuoli di Filippo . Il quale poiche i fuorusciti Fiorentini à Napoli erano dall'Imperadore stati ma . le ascoltati fen era passato in Francia:ed ini col fauore di Mada ma Caterina de Medici nuova del Re , & fua cugina fi era al tut to rifoluto à dinentare buomo di guerra : ottenendo molto facil mente per primo principio del suo Tirocinio di auere una spedizione di Colonnello . Con la quale occasione, hanendo messo in fieme buon numero di gente eletta, & la più parte ò Fiorentina. ò di quello stato, era in breue tempo dinenuto capo di tutti i foldati fuorusciti , co' quali guerreggiando in Piamonte per la liberalita, & per il melto valor fuo, anena in on momento acquit, flatoftraordinaria reputazione , & feguito . Questo; auendo , fentito tutti i successi di Eirenze: & la venuta in oltimo de Cardinali d Bologna con Francesco de Pazzi , & con alcuni altri suoi più principali seguaci, giudicò conuenirseli douere anch'egli con preslezza in quel luogo venire . Es come giouane fiero & che dalla milizia afpettana bonori , & grandezze , con la , fua venuta agenolò à Baccio Valori , ed ad Antonfrancesco de gl'Albizi le ftrade del guerreggiare ; difficultate per le cagioni predette dal Cardinal Salniati , & da Filippo Strozzi . I quali ponderando meglio le forze dell'una parte & dell'altra gindicanano effer cofa molto dubbia, & perniziofa il venire all'olti ma rottura . Speraua Baccio Valori oltre à gl'altri difegni suoi poter canare per l'impresa , che si preparana ainti & fanori no piccoli della Romagna Ecclefiastica : nel qual luogo effendo flaso presidente poco prima nel Ponteficato di Clemente presumena aner lasciato grandissime amicizie; à tale , che turta la parte Guelfa, parena animatifsima à feguitar la sua autorità: 11 medesimo aunenina nella Romagna montuosa Fiorentina; ed'il medesimo nel Borgo à S. Sepolero. Que i Pichi famiglia nobile. Stati fempre aderenti de Medici , anenano per contrary i Grazia ni : i quali fecondo l'ofo de Guelfi da gl'vomini mediocri , & popolari erano seguitati . Ma in Romagna non pure s'opponeuana a Guelfi i foliti Gbibellini , ma effendoui stata gratissima ed esten. doni ancor fresco la memoria di Caterina Sforza & del Signor Gionanni de Medici genitori del Signor Cosimo, ed'essendous qua tità non piccola di persone principali & di soldati valorosi , che fotto lui anenano militato: & che da lui anenano ricenuto benefizio.

191

nefizio & reputazione; veggendo il figlinolo collocato in tanta gradezza; aggiugnendo all'antico amore le nuoue speranze che da lui erano lor porte, si rendeuano oltre ad ogni credere nella dinozione sua caldissima. In tanto, che non pure molti tutto il giorno ne concorrenano a Firenze à pigliar foldo, ed'al tutto mella sua parte à dichiararsi , ma collor mezo, & di quelli , che acafa fi rimanenano, non fi facena dagl'annerfary, ne pure fi penfana cofa nessuna, ben che minima, che da efsi non fe glifa ceffe subita opposizione; & che a Firenze non se ne desse prestiffimo aunifo . Que d'ogni cofa si tenena conto . & con le parole. & con ognidimostrazione si andana cotal caldezza augumentando, Era in tanto comparfo Pirro Colonna mandato, come si disse dal Marchese del Vasto. Il quale con Alesandro Vitelli. & con altri Signori deuttele cofe militari co fomma diligenza pronuedena: mettendo oltre à gli spagnuoli, che finalmente era no arrivati quella più quantità di buona gete Italiana infieme, che per loro si potena. Ma i fuorusciti hauendo grandissime pra siche per tutte le terre dello Stato Fiorentino si sforzanano mediante quelle fe non altro di tenere in gelofia , ed'in continua fpe fa il Signor Cosimo ; per consumarlo, & cercare di vincerlo almanco con la stanchezza. Il primo monimento delle quali si sen tì in Castrocaro : one era commessario Bartolommeo Capponi; il quale haunto notizia, che Achille del bello huomo principale di quel luogo banendo in Bologna Cefare del bello fuo nipote fra seguaci di Piero Strozzi tenena pratica di mettere i fuorusciti nella Terra , non sapendo , che gia in casa sua hauesse per ciò fare nascosto buona quantità di gente, avendolo sotto spezie di altri affari condotto nel suo palazzo, & quiui serrata la por sa comandando, che fuße messo in prigione, cominciò Achille fortissimamente à chiedere ainto ; la cui voce sentitadalla sua cafa, che dirimpetto al palazzo era fece faltare fuori forfe cinquanta de gl' vomini nascosti; i quali da più bande assaltando esfo Palazzo, non vi eßendo, chi poteffe fare lunga difefa, fareb be stato facilmente occupato da loro, fe dall'artiglierie della Roc cha non fußero gli aßalitori stati tanto ritenuti, che venutofi d gl'accordi il prigione fu restituito, o il Commessario senza vsar gli altra violenza su nel suo esere lasciato stare. Il quale per asficurarfi da on Capitano Andrea di Serugo , & da altra gente ,

la quale nel primo monimento era corfa à chiamare da Imela on figlinolo d'Achille, fpedi (ubito , che potette à Galeata, & fece con molta prestezza venire con molti soldati. Matteo dalla Piene , & Morgante da Castiglione Capitani della milizia del la Romagna Fiorentina . I quali ben che tronassero gl'annersaru d'Imola entrati innanzi aloro nella terra ; non di manco fuperandogli di forze potettero facilmente cacciare gl'Imolesi, ed Achille , & tutti i fuoi feguaci , & lasciare il luogo à libera, ed intera vibidienza del Commeßario . Onde non esfendo riuscito questo difegno conforme alle speranze de fuerusciti; parue lore da tentare le per via d'on Cammillo Graziani Capitano ed vemo di qualche reputazione si fussero potuti del Borgo à S. Sepol ero impadranire . A che dall' Ambasciador Franzese predetto erano afai follecitati , il quale affermana , fe questo succedeffe , che il suo Re senza alcun dubbio sarebbe ftato con tutte le forze della Francia per pigliare la guerra aperta con certa speranza. che l'impresa aprospero fine sarebbe Stata per riuscire. Porgena d questo non piccola occasione la troppa audacia ed'in modi inforportabili de Pichi anuerfary de' Graziani, mediante i quali erano cascati in estremo odio di quasi tutti i Borghigiani ed ol tre à ciò abbattendosi ad'esser Commessario di quel luogo Alesfundro Rondinelli fi promettenano poter facilmente indurlo alle poglie loro per effer persona piegheuole , & per effer cognato di Francesco de Pazzi , & sopra tutto ma occultamente amicisimo di Baccio Valori , & de figlinoli fe bene in vita del Duca Aleffandro col fare il loro annerfario si fusse la grazia del Principe, & qualche maneggio ed'onore acquistato. Consultofsi adunque per tentare fe quefto poteffe riufcire , che Filippo figlinolo di Baccio Valori prescritto, & Francesco de Pazi, quante più segretamente si potena vedessero di tirare à colloquio con loro il Rondinello; & per ciò fare di Bologna con un folo e fedele compagne, & con vn folo ragazzo partitifi giunti fu la montagna vicino alla Badia Tedaldi , ed in quel luogo pigliato vna guida, come furono condotti vicino à Montedoglio mandarone la guida ed il ragazzo al Commessario Rondinelli prescritto com na lettera. Della quale anendo hanuto per mano del medesimo ragazzo risposta conuennero con esso Rondinelli in vna Chie fa al Borgo vicina. One dopo molti ragionamentil' vltimarefo-Luzione

#### LIBRO

luzione fu , che il Rondinella non farebbe pu to stato dalla voglia di tanti amici e parenti disforme. Ma essendo per l'ascosta venuta prima d'un Ser Lucantonio dal Borgo maestro de figliuo li di Francesco de Pazzi, & poi per questi andamenti, che non poteron del tutto cetarfi , cafcato in fofpetto d Sandrino Pichi, che con tutta la sua fazione ogni cosa vigilaua, O datone auuifo al Signor Cosimo cominciava il Rondinello d non essere appresso ad'esto Signor Cosimo in quella interafede. Ma Baccio Va lori, & Piero Strozzi tofto, che seppero quanto Filippo e Fran cesco haueu ano con esso Rendinello deliberato ed intendendo oltre d ciò, che al Signor Cosimo in Firenze, & per lostato comin ciauano ad'incontrare diverse difficultà, presono certa speran-Za, che impadronendosi del Borgo lo metterebbono in grandissi -modifordine, & per a ventura gli archbero caufatol' vltima vo uina. Percio che sapeuano, che gli Spagnuoli venuti, ed'allog giatinel vald' Arno di fotto per l'infolenzia loro , & per la poca pazienzia di quei popoli, che son gente fiera, & corazgiosa danano da dubitare, che non si cau affe qualche notabile tumul so , sapenano, che gli bisognana tenere ben guardate di genti pa gate non pur Firenze, ma Pifa, Piftoia, Empole, Prato, Mon tepulciano, ed altri luoghi simili, il che non si poteua fare sen-Zagroffa fpefa : fapeuano, che i danari rifcofsi cominciauano à mancare, & che à farne di nuono ci era poco modo, perchei più ricchi, che più , che gl'altri son soliti à temer di tumulti, tenendo , che l'obbidien zafusse come perduta, quasi tutti con i lor mobili si erano allontanati dal pericolo: pochi esfendoci oltre à ciò di quelli , ò de gl'altri, che rimasti erano , che veramete dell'autorità à frabilità del Principato del Signor Cofimo con fidaffero. A' loro dall'altra parte per questi difordini, & per le promeße dell'Ambasciador regio , & perche il Papa piu che mai continuauain far loro tutti i fauori possibili, le speranze ognigiorno si andauano augumentando; non ostante che il Cardinal Saluiati abborrendo , come sempre hauena fatto la guerra si fusse ritirato a' suoi benefity nel Ferrarese, & che Ridolfi, & Gaddi col suo esemplo auessero fatto il medesimo, si come an che Filippo Strozzi per l'istessa cagione si era à Venezia ritorna to . Il quale veniua non pocolacerato daciascheduno diloro, Or fino dall'iftesto sno figlinolo Piero, che per non aunenturare par



#### 54 PRIMO

se de fuoi danarifi lasciaste fuggire cosi bella , & così desidera bile occasione. Non si era per questa cagione potuto dare a' difegni fatti (circal'occapare il Borgo) quella fubita efpedizione, chefarebbe Stataneceffaria . Onde effendo in quello fpazio di sempo venuto la fine del Commessartato d'Alessandro Rondinel li ; ed effendo in fuo luogo fucceffo lacopo Spini, non vollero Bac cio Valori, & Piero Strozzi, & gl'altri capi defiftere per quefto dal prima Stabilito propofito : effendofi per via di fuorufcità Borghigiani acquistato nuone intelligenzie, ed amicizie non difprezzabili fra qualil' Archidiacono della Chiefa principale, & Christofano detto il Brogia haueuano promesso d'introdure li den tro alla Terra, & di lenarfi in loro fanore tofto che fuffero arrinati, contutta la lor parte; consultatosi odunque di appigliarsi à questo disegno . Piero mostrando al Padre , dal quale era oltre a modo amato di effere costretto à fatisfare ad alcuni fuoi de biti , aunto per ciò da lui nouc mila fendi o quelli one maggiore era la necefsità d'flribuitia 13 d'Aprile 1537 fi può dire, che deffe principio all'aperta guerra partendo con fomma celerità & fegretezza di Bologna , con cui olt-e à Francesco de Pazzi di so pra neminato fi erano accompagnati quel Bertoldo Corfini, di cui si efatto similmente poco innanzi menzione . Baccio Margelli , Giuliano Saluiati , Benedetto Rinuccini. Iacopo Pucci. An tonio Berardi . Amerigo Antinori Gio: Batista detto il Gote de Martini, Boccale Rinieri, Ibo Biliotti, Lorenzo de Libri, Lodoni co de Nobili, Spagnoletto Niccolini, Tommafo Alamanni con molt'altri nobili , & ralorefi gienanni , che per brenità fi trapaffano, hanendo poco prima anniato à luoghi del Conte Girolamo de Peppolisotto colorata cazione gl'altri fuorusciti , ed'alcu ni foldati trattenuti da lui , parte dello stato Fiorentino parte de quelfi di Furli : non fenza speranza d'accrescergli non poco per il viaggio , che d fare si apparecchiana . Non trano i disegni di costoro potuto tanto occultarfi, che à Firenze al Signor Cofimo non ne fuffe venuto qualche notizia, effendo in Bologna oltre à Fuorufeiti molti altri Fiorentini fuggitifi dal pericolo di Fireze. come Piero, & Filippo Saluiati ; ed'altre perfone facultofe: Fra quali era anche Filippo de Nerli , il quale fingendo mala conten t. 220 del presente gouerno ( se bene era da Fuorusciti poco credi to ) annijana con lettere incifera , quanto de' loro affari petena innestigare : faceerdofi il medesimo da Iacopo de medici , che fotto spezie di trattar pace fra il Signor cosimo , ed'essi fuo rufciti , fi era anch'egli nella medefima Bolognatrasferito. Onde effendo nelle parti verso il Borgo ciascheduno de gl'visiziali del Signor Colimo annifati : non fi fapendo cosi bene , che parte doneffe efere da fuorufciti affaltata stana ogn'ono di loro vigilà te per soccorrere one fuße stato mestiero . I qualifuorusciti : ca minando con quella diligenzia , che più potena vfarsi ; ed'in tan ta fretta chiunque si potena connocando : La notte de' 15. del medesimo mele bauendo fatto Piero Strozzi restare sull'alto del la Montagna per effer prefti quando fuffero chiamati punumero di circacinquecento buomini ; con fessanta canalli , & cento fan ti de più eletti si condusse alla serra : luogo vicino al Borgo d'due miglia , oue rincontrato da mandati de Graziani intefe, che hamendo il Commesario Spini haunto fentore della sua venuta hanena con grandissima prestezza mandato in Arezzo d chiama re Ridolfo Baglioni , ed Otto da Montanto co' lor caualli. & fan gi, & che Luchino da Finizzano chiamato anch'eglidi Cafintino con la fua banda era comparfo , ò potena poco tardare a com parire, & che Corbizo da Castrocaro gouernatore dell'armi del Borgo hanena tutti i foldati , & tutto il popolo in ordine per combattere. Onde che fe lo Strozzi con le fue genti fi confidana di poter effer superiore à tanti preparamenti, che venissi ananzi , eßendo i Gratiani pronti à non mancare della fede , e d'à fare quanto fi connenina . Il che con infinita perturbazione effendofi afcoltato da Piero, & da gl'altri : & perla fretta plata nel camminare trouandofi oltre à modo fracchi , dato volta à dietro con la medesima fretta tornarono à riunirsi con l'altra gente rimafa fula montagna : Co' qualitu tiinfieme prefero la vol ta perfo il pacfe d'Vrbino. Era intanto giunto in Firenze la nouella di questo motino , & giudicandolo di moltaimportanza vi Gera molto in fresta Spinto Gherardo Gherardi : creandolo Com messario con ciena antorità sopra il Borgo Anghiari, & le Piene. Al quale in quel cafo poco occorfe affaticarfi : perche i fuoru feiti facendo la strada da Sestino luogho poco forte posto sul confino dello Stato Fiorentino, effendo affamati, & perla stanchez za potendo boramai poco camminare furono costretti à ricerca re da gl' vomini di quella Terra di effere di vettonaglie fonnenuti. M4

## PRIMO

stapri l'umore, che al Borgo & per tutto il circussitante per le ficra leutau cléndoni concorfo qualche quantità di genti esta a diffendersi; prefe animo il podesilà. Orlando Obersati àfame loro rifistera. Onde con tutta la flanchezza li comincio di meglio, che si poteste è combatere. Nel che fare Niccolò Strez Evidente la superiori del si manganti partendera il state con molti altri malamente sertit. Onde essenti propositato con poco contro della prima impresa. O medi esti positi moltante si moltante si propositato della prima impresa. O med della secona finantica differenti controlle della si distributa di superiori della si si con con controlle della si con soli di la secona finantica di finantica ti controlle della si si con controlle di control

do à diggi di Ruberto Strozzi fratello di Piero, & di Giampaolo da Ceri , che da Caffel della Piene preparanano , m'altra volta naona inna fione in Paldichiana: & fermando à Monte Cucholi, & mella Mon tagua di Pifioia altri mo sini , che bawenano cominicato à far fi fenite.



# DELLA VITA DEL SERENISSIMO SIGNOR COSIMO DE MEDICIPRIMO GRANDUCA

MEDICI PRIMO GRAN DVCA DI TOSCANA.

### Libro Secondo.



CCREBEE non poco la ritirata de fuorafici idal Borgo, o da selitino l'animo de partiali del Signor Cofimo à Frienze; co di quelli infieme; che invofolita delle fue colegne al per
ranza; el timore firimaneuano; per
ranza;

La Coste di Spagna riportana littifiume nonelle della buona mene ted i Cefare "pri, i i Signo r'ofimo, d' "refignetate la Citeia molto laudando, e commendando l'elezione, che di fui r'era fatta, Ol la buonadimoltrazione di voltere nella fua dimotivone perferencere, com promezione d'aistangli, O'difendergli de chiunque tentafe di volte dar loro in qual fi vegita modo. Frantaglio. Ma imperò, me della confermazione del titolo di Duca, me del marri monio di Madama Margherita non fi era potuno canar quella in mera vefolusione, che tanto fiche fiderena e invettendo quelli duoi principali capi il quel che dal Conte di Sifontefiuo Orasore apprello al Pontefee ne farebbeddiberato a chip fi rea pienmente li gnificato l'Imperial volontà. Al Borgo in Lanto s'h'arrina re di Getrardo Cherardi, ceffato il primo periolo 1, cominciò A fafitarfune va ditro non di minere impotrana. Perrio che i

Borghefi buomini militari , & feroci ; giudicandofi habili à dil fendere la lor Terra per fe Stefsi: non volenano tollerare, che fot dasi forestiera alleggiaßero, con loro incommodo per le lor cafe: & meffafil'onafazione , & l'altra in arme , pnitamente grida nano, che i forestieri fuori fe n'pfeiffero; ne l'autorità di ambo due i Commeffarii ; o de Signori . & Capitani baffana punto à rimuouergli da cotal proposito, anendo già cominciato à manomettere i canalli di Ritolfo Bazlioni: quando il Commeffario Spi ni finalmente con gran fatica ottenne , che pacificamente fußero lasciati vscire, timanendofi solo per dimostrazione di vbbidienza Otto da Montauto con alcuni pochi de fuoi fanti : andan dofene gl'altri ad alloggiare ad Anghiari .. One farebbero State le cofe poco più quiete , fe quelle genti minor di numero haueffero hanuto forze da poter fare refistenza . Al Borgo ( benche nel tumulto fi fuffe fempre gridato il nome de Medici) non per quefto fi Stana con molta ficurtà, che alla lor dinozione fi manseneffero : perche ad Otto ( parendogli eßer rimasto poco meno, she folo ) non era mai rinfeito di far pigliare da niffun Borghigiano il (no foldo. Anzi che ( vezgendos venire da lontano co le fue genti Federigo Montanto per congiungerfi col fratello Otto ) mefsifi di muono in armi bifognò, che con ese dalla Terrast allontanaffe. Et nel tornare di Sandrino Pichi dentro ad'effo Borgo per l'immenso odio, che tutta quella famiglia si cra prima con l'oninerfale concitata : & perche poco innanzi nell'entrata, che fecero Otto, & gl'altri nella Terra , haneua a' fuoi serrazza. ni pronerbiandoli, detto, borsà noi vimetteremo pure il frenoz fu con due fuoi compagni am mazzato : ed on figlinolo di Niccolò Rigi , ferito. Et quindi volgendosi alle case di Niccolò pre detto huomo della medesima qualità, & fazione, barebbero fatto il simile di loro , che del Pichi fe il Commessario Spinische : con Otto, & con altriera corfo à quietare il tumulto; non haueffe con granfatica ottenuto , che Niccolò co'fuoi , & con tutti i Pichi donessero della Terra partire. I quali in numero di circa venti, tutti [pauenta:i , furono da' medefimi Borghigiani com intera fede fino full'Ang biarefe condotti : facendosi di ciò al Bor go festa incredibile : à tanto odio gl'anena indosti il fanor de Me dici ; immoderatamente , & con infolenzia da loro vfato . Ma Piero Strozzi annifato con fresta di tutto questo ; auendo sban

50

Aato le sue gente à cui ( come auniene à chi è in declinatione di profperità ) nell'Prbinase tutte le cofe fi difficultanano ; non pu re non potette ritornare à dietro à ritentare la medesima improfa: ma disperato ( per all'bora ) d'ogni felice successo con alcuni pochi più fedeli prefe lastrada verso Roma. Si come per il congrario da Firenzel flimandofi , che la guerra douesse appiccarsi da quella banda) si erano distribuite la maggior parte delle forze ad'Anghiari , alla Piene , ad' Arezzo , & per tutto il Ca-Centino & lenati gli Spagnuoli del paese di Pifa si erano inniati al Ponte à Sieue : per mandare anche loro à in Cafentino à doue più gl'auesse chiamati il bisogno . Per la partita de' quali non mancò anche à Pifa cagione di molto fospetto. Per ciò che (spar fauili voce , che in Firenze il Signor Cofimo era stato ferito , ed Alegandro Vitellimorto, & che ogni cofa era in grandifsima genoluzione ; circa le due bore di notte, lenatifi i Pifani in armi, ampierono tutte le contrade di fospetto , & confusione ; adunan dofi in molti luoghi, & mal fapendo il Commeffario, ò poco pe lendo gl'altri minor Capitani, che mal volentieri d Lorenzo Ci bo vbbidinano, à canco disordine pronnedere. Se benesenza nul la fare andaffero l'ono , & l'altro tutta la notte in volta ; facen do professione i Pisani di ben polere esfere a' Medici fedeli, ed vb bidienti e ma non voler già per nessun modo sotto la suggezzione de Fiorentini , ritornare . Questo rumore , ( perche non bamena nessun fondamento (finalmente per fe Steffo fuani: ma no si rimase gia à Firenze senza molta gelosia : Perciò che Fazio dell'anticha famiglia Buzzaccherina ( onde per alcuni si siene. che fieno difcesi i Caraffi, & Caraccioli di Napoli ) buomo in Pi fa di molto credito , & Castellano di Linorno; olere al tener quel luogo à dinozione dell'Imperadore; tenena molte pratiche in effa Pifa, O tutto il giorno riceneua & vi mandana meffaggi, & lettere . Et Girolamo da Vecchiano, foldato de Farnefi, ed in Pi fa di pari riputazione d Fazio , venendo da Roma d Pifa , non era ne paffato ai Firenze , ne aueua fatto renerenzia al Principe , come parena , che conneniße; ma flandofi in quella Cietà da na molto, che penfare , che qualche cofa importante non fa mac chinaffe da lui . Et tanto più, quanto venne d manife far fi, che Matteo da Fabbriano Castellano di quella Fortezza d'ordine di Pier Luizi da Farnefe , & de Cardinali Fiorentini, era stato per march 1

## 60 LIBRO

via d'un fuo Fratello tentato con numero grande di danari, di de: ve quel luogo à Fuorusciti . A' che non solo da lui su fatta resi-Stenza; ma come foldato d'intero bonore ; mando le lettere ,. ed'il messaggio di esse prigione à Firenze. Et per che le mole-Stie al Signor Cosimo si accrescessero. Cortona anche ella aueua rifiutato di riceuere alcuni de Canalli di Ridolfo Baglioni , ne pointo nessuno altro foldato forestiero . Et fino al Monte à Sanfo uino animato dal Signor Baldouino , ardina di far la medesima resistenza: Era rimasto in Bologna quasi solo Baccio Valori col Vicegouernatore Saluestro Aldobrandini, & con alcuni altri pochi fuorufciti più disperati. Et per che d Roma l'Ambasciadore residente del Signor Cosimo Alessandro Strozzi aintato da Cardinali Pucci, Capua, & Monti, che come beneficati da Me dici si erano alla grandezza del Signor Cosimo inclinati, & tue ti insieme faceuano instanza cot Papa, che douesse per lenare le gelosie & gli scandoli anche quelli di Bologna rimnouere:non pa rena, che in lui tronaffero quella disposizione, che ad'on Padre comune , ed'all'offizio (no Pontificale, fi ricercana; allegando per coprire L'inclinazion fua le ragioni della libertà Ecclesia Stiva, à cui è condecente riceuere ; & tener libere ; ed aperte le fue serre à ciascheduno. Era in questo tempo ancera più che mai san guinofa la nimicizia fra Panciatichi, e' Cancellieri nel Pistolefe : perfeguitando l'on l'altro con modi crudelissimi, ed'inaudi ti. Et perche Guidotto Pazagli nella sua abitazione alla casa: al bosco, era ogni giorno fomentato da conforti, & danari de fuorusciti di Bologna; facena co'snoi canalli per tutto il circum-Stante paele infiniti danni : onde ne rimanena intenebrata: non pure la campagna: ma fino in Pistoia , ed'in Prato parena, che di lui si temese. Per lo che per ordine venuto di Firenze d Simo ne Tornabuoni Podestà di eso Prato conuenne ad Alberto de Bardi de Conti di Vernio condursi con esso Pazaglia à parlamen to ; col quale ( si come con tutta la parte Cancelliera) era di gra dissima autorità. Nel qual parlamento, che ( per effere i tempi tanto fofpetti ) volle il Bardi , che fuße fatto ( prefente Barto lommeo Concino segretario confidentissimo del Signor Costmo) non si essendo potuto ridurre esso Pazaglia , lasciata: la: Cafa al Bosco , à venirne pacificamente à Firenze : & ciò per il mmore, che gli porgenano i Bracciolini fuoi annerfari, fanoriti Rra-

#### SECONDO

si Strahoecheuolmente da Aleffandro Vitelli, pensò il Signor · Cosimo essergli necessario di viare in vece di parole, la forza, On de fu ordinato , che pna fera Otto da Montauto & Vincenzio di Pozgio , partendofi di Firenze con mille fanti eletti ne andaßevo di buon passo al Montale. Dal quale dopo brene dimora, essen do alla cafa al Bosco arrivati tronando la sentinella del primo procinto addormentata furono molto vicini à far Guidotto fenza colpo di spada prigione . Ma essendosi con tutti gl'altri suoi refentito ; ed'auendo ferocemente ributtato i primi, che erano en trati : & dopo lungo contrafto aunistofi Octo di non poter per battaglia di mano quel luogo ottenere , fatto con prestezza di Prato venire due pezzi d'Artizlieria, & di Pistoia Federigo suo fratello co' fanti forestieri; fenza che neffun Pistolefe in ciò fi mescolasse confegui subito, per dedizione il luogo; senza che gl'altri Cancellieri, che in buon numero si erano alla Smilea per foccorrere adunati, si muouessero : sentendo esser semplicemente impresa del Signor Cosimo , & non de gl'auuersary loro . Fit fpianata la Torre, one si facena la principal difesa insino al suoto . Et il resto delle case saccheggiate. Et l'asciando andare tutrigl'altri Guidotto folo fu à Eirenze condotto prizione . I quali con gl'altri Cancellieri spargendosi peril paese, nelle crudeltà, O negl'incendy ogni giorno più multiplicauano. Dilatandost cotal peste fino nella Valdinieuole; contanta poca renerenza de' Commessary, buomini principali, che per ouniare à ciò erano Stati di Firenze mandati, che fino su gl'occhi, & sotto la fede di Bernardo Acciainoli , alla Piene d Caninana , fu la Montagna da gl'vomini di quel luogho ne furono in vna volta presso à cento ammazzati; Concorrendo di qua , O dila, O del Ferrarefe , & del Lucchefe suttigl'buomini di male d fare : fenza che il pigliare statichi, od il lenarne i capi, ò nessuno de solici rimedi, ferniffe . Anzi ( quasi il capo dell'Hydra ) quanti più se ne leuaua, tanti più fe ne vedeua multiplicare . Erano ne vary au uenimenti quasi sempre i Panciatichi restati superiori : tal che dentro alla Città , & fuori con molta superbia procedeuano : me diante la quale fino fra loro ftefsi, parena fi correffe pericolo di nuone diffensioni . Non potenano i Cellesi , & i Bracciolini (que Ste erano tutte di fazion Panciatica) interamente nella concordia de Brunozzi, pocense famiglia comportarfi; perche effendo da pno

# TI BRO

da vno diefsi Brunczzi Stato ammazzato vno de Bracciolini ( come è costume nelle Terre faziofe ) tutti i Bracciolini parena, che fußero tenuti à rifentirfene , & però cessato il timore de Can rellieri, che gli tenena vniti, parena, che la memoria delle vee . zhie ingiurie fuffe per rinuouarfi. Era stato eletto per nuouo Co meffario di Pificia I nigi Guicciardini , huomo rifoluto , & prudente scambiando Ciouan Francesco de Nobili; il quale si teneua che mollemente, & con più freddezza, che non ricercanano queinegotii . fi fufe gouernato . Ma Luigi con più franchezza ognicofa trattando; parena, che fuffe per ridurlain affai buono flato : fe la providenza dinina non baueffe fatto ritornarui Niccolaio Bracciolini . Il quale ( ben che hauefe prefo danari come fi dife) da gli Strozzi in Bologna,ed hauefe fatto loro mol se . O grandi promeße ; non di manco per il parentado , O per il fanore , che gli facena Aleffandro Vitelli , hanena potuto libe ramente penire à Firenze , & liberamente in Pistoia entrare . Era per la venuta di costui la baldanza, & l'infolenza degl'al tri Bracciolini, & de Cellesi grandemente accresciuta. Onde effendo nate parole fra Baccio Bracciolini , ed'il Proposto, figlino lo di Francesco di Possente Bounozzi: rinnouandosi ne gl'animi la memoria del Vecchio odio , i Bracciolini, & Cellesi con molti armati vicino alle sue proprie case assaltarono, ed ammazzarono Francesco padre del predetto Proposto : ed' entrando in effe cafe tuttel'abbruciarono & rubarono; Per il quale rumore el'altri Brunozzi in paru luoghi fuggendo , il Proposto , da cui haueun auuto principio la risa tronato in pnfegreto d'on ferit toio della propria cafa; & Giouanni fuo fratello in ma fogna aus bodue similmente surono fatti morire. Per il che i Bracciolini, & Cellesi pennero à rimanere come arbitri di tuttala Città, & di buona parte del contado : facendo professione, che quanto a' Cancellieri ,o da Brunozzi, od'alle lor partifi leuaffe: tanto à gionamento della quiete, & a denozione verso il Signor Cofimo fi accrescesse. Il quale temporeggiando, ed'accomodandosi alla necessità non giudicana di far poco, se mantenendosi con le terre Suddite ma certa forma d'abbidienza, teneuala Città principa le di Firenze in pace , & fenza cumulti . Il che gli succedena per la molta sua vigilanza, ed industria ; se bene le spesse , @ no leg gieri granez ze , che per mantenere i foldati gli conuenina »fa re dana

# SECONDO

re daua à molti cagione di lamenti, & di querele. Le qualigra nezze furono tali, che non pure perla Città; ma peril contado fuo , conuenne , che si dilatassero : non corrispondendo le folice entrate, & l'occorrenza, & necessità della spesa ogni giorno multiplicando. Venne in questo tempo di Romail Conte di Sifon se ( si come si disse, che hauena ordinasol' Imperadore ) riseduto ni fino all'ora per Ambasciadore con dimostrazione di effersi in quel luogo trasferito per assistere, & mantenere Madama Mar gherita nella debita grande zza, O perche fra tanti prudenti , ed'honorati, fernitoridel padre (effendorima fla vedona, O domendofi far di les presta deliberazione) hauesse qualch'uno appreßo , che la ferniffe , & configliaße in qualunque occorrenza poseffe accadere. Et per non effer similmente lontano al nuono Principe eletto; che per esere ancor tanto gionane, parene che non fuffe fuor di proposito , per benefizio suo , & della Citta l'anere , chi gli mostrasse la via , ed'i modi di confernarsi ed accrescere verso di fe, & di essa Città, la buona-intenzione de sua Maestà; la quale sarebbe stata pronta à difenderla , secondo , che fi fuffe informata , efere Stato di mestiero . Questo era quello , che palesemente si andana dicendo : ma la sua segretaco messione era, che in:endesse diligentemente, come dopo la mor se del Duca Aleffandro fusin passate le cofe tutte, ed in che termine all'ora la Città si tronana, quale fußel'animo de cittadini principali, che haueuano eletto il Signor Cosimo ; per che da suos ministri d'Italia gli veniua scritto , che ne con lui, ne fra loro era no in molta concordia. Ed'intendere (cafo, che da Cefare si ap pronasse l'elezzione di esso Signor Cosimo ) se decorandolo de ti toli & dell'infegne, che furono concesse al Duca Alessandro si potena confidare della fermezza sua , che fuffe per perfeuerare nella dinozione Imperiale, & quale hauesse ad'esser la forma della sua raccomandazione: & finalmente, che si andasse bene calculando, fe fusi bene di conseruare Firenze nella forma , @ gouerno, che all'ora si ritronana, d se pure era bene alterarlo in tutto od'in parte : fecondo , che fuße più opportuno alla ficurtà, & commodi di Sua Maestà. Furono elettidal Signor Cosimo per che con Sifonte fi cominciafe atrattare, & perche poteffe aueve piena, & fedele informazione, huomini principali, & del fno configlio fegreto , Matteo Niccolini , & Francesco Guicciar dini .

64

dini, ambodue invifconfulti , Ruberto Acciainoli, Francefco Pet tori . & Gionanni Corfi , à quali poco di poi fu aggiunto Ottauiano de Medici. Et per onniare, che i Cardinali Salniati, & Rido'fi . & Filippe Strozzi con gl'altri fuorusciti non hauessero a difturbare la quiete della Città, de' quali fi fentina che non ofta te , che i primi moti fußero loro mal successi , non di manco minaccianano nuone guerre, & nuoni pericoli: parfe à Sifonte di abilitargli à poter mandare ambasciadori à Firenze ; perche de lui si potesse intendere, quali fussero le lor querele, & pretensiomi or pedere le era possibile fare che ciascheduno con la sua fa zisfazione rimanesse. Era cotale babilità quasi da ciascuno de fuorusciti poco apprezzata ; come quelli , che alieni dalla fazio ne Imperiale poco speranano, che ne da Sifonte, ne dal Signor Colimo , cola , che a lor proposito fusse, donesse conseguirsi. Solo il Cardinal Saluiati , & Filippo Strozzi ; ma per dinerfi ri-Spetti (come s'2 mostrato ) nell'aborrire la guerra aperta perfa neranano. Mostrando, che i fauori di Francia per effer tanto la tani non potenano effere fe non molto dubbiofi , & che erano oramai certi , che i principali cittadini d Firenze non farebbano manco di loro tontani dal gouerno largo, & popolare; che era quello massimamente , che in fegreto da principali fuorusci ti fi fchifana . Ottennero finalmente , che Donato Giannotti. Sta to già fegretario del pubblico palazzo, & Gionanmaria Strati gopolo greco Caualier di S. Gionanni à Firenze à trattar con Si fonte , come Ambasciadori di tutti n'andassero. I quali con diuersi cittadini , & diuerse cose ragionando , poiche alla presenzia di efo Sifonte furon condotti , chiedendofi da lui di vedere il mandato , onde si potesse con fondamento con loro cominciare la negoziazione ; fentendo , che erano ftati fenza esto , & fenza altra cautela mandati , & che chiedenano folamente , che fi de putaffero huomini , co' quali ful' confino fi potefe liberamente negoziare tenendofi per ciò non poco burlato , ed'accufandogli . che come follenatori , ò fpie , & non come Ambafciadori fuffer venuti ; ordino , che con preflezza douefero di Firenze partire. Allegando , che il pubblico bando del Signor Cofimo , che restituina chiunque tornaffe alla roba , ed'àgli onori, era pur troppo baftante à fatisfare , chi di viuere pacificamente, & con quie se desiderana . Et anendo in questo tempo ragionato con molti

## SECONDO

de cittadini, che in Firenze si ritrouauano ; ma massimamente con i deputati dal Signor Cosimo à trattar con lui; poi che con linformazione delle cofe pasate , intefe anche , & li confermo nella credenza , che si banena della dinersità de voleri & che fin di quelli, che a creare il Principe eran concor fi, ed'infin di quelli , che da lui eletti come suoi partiali , era chi proponeua il gowerno de pochi, & chi che al Principe si limitasse l'autorità Ed olere à ciò scorgendo, che non mancana fra loro ( si come nell' > ninerfale della Città ) pna certa inclinazione à Francia. Ed'à sueti questi inconuenienti giudicando, che con l'autorità d'on fo lo, & non in altro modo , si potesse riparare , la quale quanto maggior fuße, & più aßoluta, tanto più efficacemente arebbe potuto adoperare : giudicò, che molto à proposito per falute del la Città, & per commodo di Cefare fuße ftato, che i cittadini fa fuffer risoluti à creare il nuono Principe, che à qual si volesse altra forma di gouerno gettarfi . Eßendo più facile , & più vei le ad eso Cesare il consernare alla sua denozione on solo, che al pericolo della variazion di più ceruelli , & di più persone rimet tersi . Et con questa deliberazione auendo inanimito il Signor Cosimo, & con laudare le cose da lui con tanto valore, & vigi lanzafatte : esortatolo à sperare dall'Imperadore tutti i commo di, & faueri ; ed'insieme promesogli che la confermazione, del sitolo di Duca, gli farebbe presto da esso Imperadore mandata ; lo refeverso quella Maestà, quanto più potesse essere affezzionato: pigliando però in tanto da Alegandro Vitelli , & da Fazio da Pifa il giuramento di fedelta con promessione di tenere Fono la fortezza di Firenze, & l'altro quella di Linorno ad'in-Hanzia e nome dell'Imperadore : non oftante, che l'ono, & l'al tro auesse promesso al Signor Cosimo di solamente à lui, & non ad'altri confegnarle. Nella qual fortezza di Firenze, effendo poi col'Vitello fotto spezie di faluare , secondo l'vfo di Napoli, l'Antifato di Madama Margherita,nel quale si comprendeuano suttibenimobili del Duca Aleffandro ; fi tien perfermo , che fra'l Vitelli , & lui si arricchissero di molte gioie, ed'argenti , & di altre cose di grandissimo prezzo: Assittando poi gl'immobili al Signor Cofimo , che erano palazzi, & ville , ed'altre cofe fi gnorili per fettemila cinquecento feudi . Erano in questo tempo il Giannotti , el'il Greco cornati à Venezia, & referito al Cardinal

## OLI L'BRO

dinal Saluiati , ed à Filippo Strezzi quanto era loro à Firenze successo : fecero , che anch'essi nella volonta de gl'altri fuorusci si finalmente concorfero. I quali non più à concordia; ma à que? ra, et à destruzione di chi a Firenze dominana ardanano ciasche duno eccitando : eBendo piú di tutti gl'altri à ciò caldi il Priore di Rima Bernardo Saluiati fratello del Cardinale, & Piero Strozzi. I quali per acquistarfi l'aura pninerfale, la liberta. & lo flato popolare aucuano sempre in bocca : & quello sopra sutti gl'altri ge uerni non restauano ad'ogn'ora di esaltare. Faccendofi il medefimo da Filippo Strozzi fte ffo, & l'ifie ffo dal Car dinal Saluiati: que fli per purgare la fama d'effersi lasciato per affezione del Nipote indurie ( quando furono in Firenze ) à licenziare le genti, che con Ruberto Strozzi erano in Valdichiana le quali se si fussero mantenute in quelle partiteneuan per fer mo, che il Signor Cofimo farebbe ftato costretto d cedere il Prin cipato, & renire a qualche forma d'accordo ; & quelli, perche da ciascheduno. O fin dal figlinolo suo Piero era granemente tol fato , che per lui , che non fapeua da' fuoi piaceri fpicca-fi , & che mal volentieri s'inducena à sborfar danari si restuna di non dare à Firenze quella forma di gonerno, che tanto da tutti si dessi derana , Dalle quali punture acerbamente trafitto fi induffe finalmente à concorrere per la sua rata della spesa con ventimila feudi ; inanimito à ciò l'ono , & l'ulero , come tutto il resto de fuorusciti, da gli Ambasciadori Franzesi residenti d Venezia. ed d Roma & molto più dalle lettere di Baccio Canalcanti mandato in Francia, il quale feriuina, che quel Re felicemente freditosi dalla guerra di Lombardia, scenderebbe in breue tempo in Piamonte con forze grandifsime di Tedeschi , & di Franzesi : da chi ricenerebbero tanto fauore, che facilmente farebbe aperso loro amplifsima Arada al ritornare vittoriofamente in cafa: Hauendo quella Maesia promeso, & deliberago di voler libera re la lor patria dall'acerba seruità de gl'Imperiali. Scriucua le medesime cole Luigi Alamanni: O di più d'ordine del proprie Re confortana particularmente Filippo à congiungersi co' Cardi mali, & con gl'altri , efortandolo à non temere, che fotto la pro sizione d'an tanto Pincipe ogni cofa non fuffe per hauere prefta & felice efpedizione. Effendofi dunque in questa deliberazio actutti pniti, cominciarono ad intraticnere foldati & Capitani.

Pu Baccio Valori (come più pratico de gl'altri ) difegnato per commessario generale di tutte le genti . Al Priore de Saluiati ed'd Piero Strozzi fu affegnato on Colonnello di mille fanti per ciascheduno . E Filippo Strozzi ben che maluolentieri in affari di guerra si mescolasse anch'egli alla fine bisognò, che conscendes fe à quello, che per veile della guerra pareuz neceffario. Et per onezzo dell' Ambasciador Franzese di Venezia si elesse generale di tutte le genti Capino da Mantona huomo molto pratico, & valorofo; & finalmente con fermissima speranza di vittoria co correnano le genti da tutte le parti alla Mirandola; done se ne faceua la Massa contanta prontezza, ed in tanto numero, che oltre d foldati non resto ne in Padona , ne in Bologna, ne per tus soil resto d'Italia giouane Fiorentino nessuno à dello stato , che volonterosamente non corresse. Come fe qual che piaceuole spes sacolo done Be celebrarli. V dinanli d Firenze que fle cofe ; O gin dicauansi di molto momento : & massimamente se co' fuorusci Bi le genti Franzesi si sussero congiunte . Onde vichiamati gli Spagnuoli, che dopo i tumulti del Borgo per punire la contuma cia de Sanfouinesi in rifiutare i caualli di Ridolfo Baglioni, erano flati messi in quel luozo ad allozgiare, & fattoglifermare à Ca lenzano, giudicauano auergli in sito commodo da mettergli in Firenze od'in Prato od'in Pistoia secondo, che hauestero ricercato l'occasioni : Filippo Strozzi in tanto , el Valori ( crescendo in loro le speranze) attendeuano à follecitare, che le genti della Mirandola si mettessero con prestezza in ordine : disegnando con effe venire alla volta di Firenze : perche, per le promeffe, che erano lor fatte, & per le molte intelligenzie, giudicanano, che mediante la sola fama di esse, non potesse stare à sentirsi in Prato, od'in Pistoia, qualche importante folleuamento : con la quale occasione ( se bene si giudicanano per l'ordinario esfere al be genti del Signor Cosimo inferiori) sperauano non dimeno poser facilmense condurlo in difordine tale , che col fauore, che fue vi , & dentro alla Città di Firenze si prometteuano , aueffero ad aprirsi la strada di condurre i lor disegni à prospero fine . Della quale speranza Baccio Valori , buomo di tanto senno , ed'espevienza si lasciana più che nessuno de gl'altri ingannare . Non co siderando, che dalla parte loro era quasi tutta gente nuona, & mal pratica ; & che andana contro à Capitani peritissimi, & pigilan-

vigilantissimi; da quali (oltre al numero, & bontà de soldati) 🤏 erano ananzati , di sutte le commodità essendo in possesso delle restouaglie & delle Terre , in cui prolungandofe la guerra, pocon ano facilmente pascersi. & mantenersi: che haucuano gl'ain ti Imperiali pronti, & vicini , done per il contrario i loro de Fra zest erano dubbiosi, & lontani. Ed bauenano finalmente pu Principe , fe ben gionane , fotto il quale con feril configlio tutse le cose passanano pnice , & col debito ordine . Done per il cogrario dalla parte loro non era pnione, non danavi ordinati, non intera phbidien za, non artiglieria, & non alcuna cosa stabile e ferma: ma solo erano mossi dalle promeße vane delle persone mal contente, & per ciò come loro appassionatissime, & da rna certa leggieri aura popolare : in fu la quale quanto gl'buomini prudenti , de bbiano confidarfi gl'antichi & i moderni efem pli l'anno infinite volte insegnato. Con tutto questo, esendos nella consulta farta deliberato di partirsi tutti vnitamente; ed pnitamente nello stato Fiorentino per il contado Pistolese entra re ; nata alquanto di diffenfione fra effo Valori , ed'alcuni de fue rusciti Fiarentinicirca il pagamento de lor foldati (già comi ... ciando a mançare i danari) intersompendosi da lui tutto l'ordine dato : dal quale come destinato Commeffario generale , più che da gl'altri era debito, che s'offernaffe: montato con pochi de Suoi à canallo turto adirato , che troppi voleffero effere i capi, fi meffe in via per venire alla sua villa del Barone à piè della Monsagna di Bologna tra Prato , & Pistoia . Dette questo accidense molto disturbo à tutti quelli, che in Bologna erano rimasi : & gindicando il perder la persona sua cosa di granissimo danno d sutta l'impresa : perfermarlo, che si ciecamente non andasse à precipitarfi , eleffono Filippo Strozzi , come huomo di più auto rità, che gl'altri à douerne spronareli dietro; & disporlo ad'efseguire con gl'altri quel che per meglio di essa impresa fuse di mano in mano giudicato. Douenano Baccio, & Filippo, & mol si altri de fuoru, citi mal Capitare : O la grandezza & Principato del Signor Cosimo douena con più salae radici, ogni giorno più accrescersi , & prosperare : & però non fuil Valori prima dallo Strozzi arrivato, che fi fuffe alle Fabbriche confino del Pi folefe condoito. Da cui lo Strozzi non pure non confegui di far to in dictro tornare : ma egliftefto , che folamente con tirca ven .

si compagni siritrouana, si lasciò dal Valori alla predetta sua willadel Barone condurre ! Vogliono molti , the d ciò l'ono, & Paltro fußero indotti perche dissimulando insiememente : ciascheduno disegnasse col venire innanzi per occupare gl'animi de cittadini : per che bauendo varia opinione circa il gouerno cia-Scheduno cercaße dizirare quel più numero nella sua parte, che gli fusse possibile : dtanto sprezzamento del proprio pericolo, & dell'erd gionenile, & delle forze del Signor Cofimo gl'hauena indotti la cieca ambizione, & lo Araboccheuole desiderio di dominare : & ciò pe che baucuano falfamente intefo : che le gensi fue essendo mal pagate poco erano per vbbidire à Capitani, & she effendo ciafcheduno per ciò posto in grandifsimo timore era no per ogni minimo accidente, che foprauenisse al tutto per dif. loluersi . Arrivarono alla predetta villa accompagnati da solo quaranta perfone à canallo , ed altrettanti à piedi . Ma poiche fi videro giunti in luogo cosi aperto , ed'effere con fi pocadifela: considerando meglio il pericolo; poiche entrati vi erano che non aueuano fatto prima che vi entraffero di feznarono di andarfene à Monte Murlo iui à mezzo miglio vicino; come in luozo da po sere con minor difficultà ( caso che pure il bisogno venisse ) dife derfi : con penfiero distarfi iui fino a tanto , che l'altre genti copariffero; che più che due , ò tre giorni non fi penfaux poteffero sardare. Et perchela fortezza di Monte Murlo, che fu zià caltello de Conti Guidi di qualche estimazione era in questo tempo in mano di certi gentil'huomini de Ner'i, che effa Fortez za hauenano ad'pfo di Palazzo ridosta ; in cui , fecondo l'pfo le Fioren. tini , in certe Stagioni dell'anno erano foliti villeggiare : mandaso innanz: alcuni contadini Pistolefi, che al nome del Valoriera no subito corfi, accioche (come pratichi della contrada) tenesfero d bada alcuni di efsi Nerli, che d cafo in Monte Murlo fi rigrouguano : arrivati poco di poi il Valori, & Filippo ; familiar mente scaualcando , sen za che essi Nerli sapessero, à potessero megarlo , chiefero di efere alloggiati. Erafragl'altricon Filippo venuto il Capitan Caccia degl' Altoniti , buomo di valore , ed alla guerra affai pra: ico . Il quale , visto il luogo ; configlia ma, che alcune apersure fatte nelle mura della fortezza per com modo degl'abitanti si ferrassero; il che in termine di poche o e' molto facilmente potenafarfi : con la qual cofa mostrana . che daogni

# LIBRO

da ogni repentino affalto farebbero Stati affai ficuri : Ma il vale vi , che alla rouina sua , & de gl'altri parena , che in prona andaffe aprendo tutte le Strade , volle , che cotali aperture , quali elle erano , fi lasciassero al tutto Stare ; dicendo , che per spanen gare altri, & non per moffrar timore aueua cost accelerato il cammino La qual confiden za era ogn'ora accresciuta dal consorfo di molte genti & del Pistolese , & del Fiorentino , che come amici , ò parenti ad ogn'ora vi comparinano. Fra quali con buon numero di contadini armati si era rappresentato il Bestiale de Gherardini , capo della parte Cancelliera; ed il Capitano Ba Bi Rospigliosi con vna compagnia di Soldati, ne quali foli in mez zo alle Terre posedute da nemici consistena la cura, & difesa di capi di tanta importanza. Et ne qualiil Valori oltre al donere cofidando sen'andaua di guando in quando alla sua Villa del Barone vicina : & come se la vittoria fusse in sua mano certisima , gia disegnaua nuoue muraglia , & nuoue coltinazioni.Ma Filippo Strozzi per il contrario à quei parenti ò vicini , che le Disitauano accusaua non poco la temerità di Baccio : & se ftesse spesso sospirando riprendeua, che dalle sue persuasioni indotto, si fusse fanciullescamente lasciato sdrucciolarein luogo di tanto pe ricolo . Non si potena à Firenze credere (fentita la venuta di costoro à Monte Murlo con si poche forze ) che fra i principali della Città, & loro non fusse qualche importante congiura;per il che da Aleßandro Vitelli, da Pirro Colonna & da gl'altri Ca pitani forestieri fu consigliato , che ( mandatane Madama Margherita à Pisa per leuarla da ogni pericolo di guerra) gli spagnuoli da Calenzano al ponte alla Badia vicino à Firenze ad vn miglio fuffero fatti venire : & che à Prato à Pistoia , ed ouumque bisognaua si facesero sollecite guardie, & che finalmente ogni andamento de gl'auuersary diligentemente si vigilasse. Ma in Bologna dall'altra parte (fentendosi, che Filippo in cambio di far tornar a dietro Baccio si era da lui lasciato condurre prima al Barone, & poi d Monte Murlo ) gl'inuiarono ( perche cos) erano richiesti dalle sue lettere ) Piero suo figlinolo , col suo Co-Ionnello contutta la prestezza possibile; il quale (non esende ancora vniti tutti i suoi soldati) à pena ad'ottocento fanti di gen se quasi tutta inesercitata arrivava. Costui affrettando il camo mino in capo à due giorni dalla giunta de primi fi conduse dous

## OSECONDO 171

erail Paire , & benche valorofo d'animo , non di manco (come foldato nuono, & che di poco prima anena cominciato la guerra ad'efercitare) ingannato dalla medefima confidenza, che il Valori à ciascheduno persuadena, alloggiò le sue genti à piè del colle ( in cima à cui Monte Murlo è posto ) fopra la firata, she va da Prato, à Pistoia in alcune case, che si dicono à mezza firada con poco ordine, & fenza neffuna militare disciplina; Permettendo, che buona parte de'gionani fiorentini, che con lui erano venuti ( abbandonate l'infegne , fe n'andaffero per più agiatezza la notte ad'alloggiare, o nella fortezza, o per le cafe connicine : Et fe bene il numero di costoro si andana ognigior no non poco accrescendo : non di manco la qualità di essi , ed'il poco ordine loro porfe al Signor Cosimo , ed'a' suoi Capitani . buomini d'altro fenno , ed'esperienza , opportuna occasione di aßaltargli, & prima, che le genti della Mirandola arrinassero, che dalle pioggie erano ritardate, di cercare al tutto di disfargli. Dicesi , che effendo à fuorusciti offerto da pn Pasquino di Cortefe Gherardi difazion Cancelliera, che ( hen che contadino ) era reputato huomo di gran senno , di condursi ne' luoghi connicini à Firenze, onde poteffe ogni cofa speculare, & caso, che vedef fe muouere quantità di gente, on le poteffe presumere, che andaffe per affaltargli , promettendo di darne lor cenno col fare ne Juoghi eminenti grandissimi fumi, & fuochi, si che improuisamente non poteffero effere foprazziunti : che cià da loro fu repu sata cosa leggieri (tratti dalla medesima considenza, che al pre eipizio gli conducena) & che al tutto cotale offerta disprez 7 1rono. Ma dall'altra parte non fu gid disprezzato dal Signor Co simo, ne da suoi Capitani il referto, che lor fece Bertino Strozzidelle cose de suorusciti. Il quale sotto spezie di visitazione. di presentare à gl'amici, & parenti al cune vitelle ; poi che con gli Strozzi col Valori, & con gl'altri capi fi fu ridotto à ragioware delle cofe di Firenze & del Signor Cofimo , & de gl'altri suoi partiali con estenuare le forze di essi, & con amplificare la discordia !oro, & la carestia de danari, ed'il molso timore, che in tutti fi ritrouana; fi tiene , che non fuße piccola cagione , che la ftraccuratezza de' fuorufciti grandemente fi accrefceffe; fe be ne da alcuno, che dubitò del tratto fu vicino ad'effere ammazgato, ed'infieme fitiene, che ritornando à Firenze deffe al Si-

### PI OLIOB ROO

gnor Cosimo ed a' suoi Capitani tal'animo , che di non perdere bella occasione al tutto si deliberassero . Inanimiti à ciò per non si esfer sentito ne in Prato, ne in Pistoia, ne in altro luogo (fuor di ogni lor credenza ) muonimento nessuno ; essendo , che in.Pi-Moia la parte Panciatica, correndo la medesima fortuna del Si gnor Colimo mantenena ogni cofa quieta. In Prato (oltre alla diligenza d Hippolito Buondelmonti Commeffario di quel lue go ) che (armata la giouentà ) gli ricordana il lor miferabil fae co del 1222, trano fecento fanti foreslieri, che si mostranano non men , che i Pratesi , pronti d'morire prima l'uno sopra l'al tro nella difesa delle mura , che lasciarsi sforzare da' nemici , od'arrendersi: Ed in Firenze, chi d'animo era co'fuorusciti con giunto , ò non ardina à scoprirsi , à suori se n'era »scito . Risolnti adumque i Capitani col Signor Cofimo nella deliberazion prede ta , ed informati pienamente in vitimo da Francesco de Aro , & da Gionambatista Borghesi de Stinati con le lor compagnie al lagnardia di Prato, del fito delle poste, & di ogni altra qualità de'nemici , l'oltimo giorno di Luglio 1537 fi mandò Buonaccor lo da San gimignano segretario à Luigi Guicciardini à Pistoia con ordine di quanto si auena à fare. Il quale fu, che Federigo da Montauto quella notte medefima pfcito di effa Pistoia cercaf fe co' fuochi con le grida . O con ogn'altra forte di dimostrazione di metter quel maggiore , [panento , che fi potena in tutto'] paefe circonstante con difegno , che efendo visto, & fentito da Cancellieri di Monte Murlo : i quali fcorrendo la notte dinanzi nelle poßessioni de' Panciatichi auenano fatto i medesimi danni; penisse à necessitargli per soccorrer le cose proprie ad abbandonar l'altrui : con che si verrebbe à scemare in affai buona parte le forze de fuorusciti. Ma in Fierenze in tanto ,effendofi continuato di mostrare grandifsimo timore fi fingena che le genti Spagnuole anessero ad'effere fatte alloggiare dentro alla Citta: fcorrendo Commefary , & Furieri: Fra' quali Alessandro Rondinelli gia Commessario al Borgo era più che gl'altri occupato : ed'entrando dentro ad'ogn'ora lor Raghazzi, & bagaglie : con che si faceua dimostrazione, che per il timor grande, che fi hauena di Pistoia , & di Prato ni fi doneffe accrefcer'il pre fidio ; & però che entrando in Firenzex 'i Spagnuoli, vifi doneffe quella notte medefima mandare quell'Italiani ,

73

Isaliani, che per la guardia di Firenze haueuan fino all'hora seruito . Essendosi ancora ( per leuare à fuorusciti il sospetto di quel che fare s'intendena, & per dimostrazione di maggiortimore ) publicamente in Prato ordinato , che le Strade , che di quel luogo vanno à Monte Murlo, fussero diligentemente quar date: si che nessuno vi fusse lasciato passare. Et per che tutte le sofe concorreffero al fanore, ed efaltazione del Signor Cofimo . ed all'efterminio de gl'annersarii suoi fu la notte , che queste cofe far fi donenano grandemente ofcura, & pionofa; il che apportò non piccolo gionamento al necessario silenzio, che ai plave s'intendena. V scendo adunque per la fortezza su lo scurare della notte , le genzi Italiane in numero di circa fettecento fanti autti foldati eletti ; & restandone per guardia della Città, & di effa fortezza circa mille ; eran mantenuti nella loro ordinanza. o fotto i lor Capitani da Alegandro Vitelli , da Pirro Colonna. 🕏 da Otto da Montauto, nella qual forma camminando di buon passo erano fatti perso Prato inniare, precedendogli Ridolfo Baglioni con cento Canalleggieri . Dietro à quali Francesco Sarmento Maestro di campo in cambio di entrare in Firenze, fece ohe le sue fanterie Spagnuole alla medesima strada si voltarono: ed estendo in non lungo spazio tutti in Prato arrivati, preso bre ue rinfrescamento : O fatto nella terra , O per tutto fare diligente guardia si che nessuno non potesse correre ad annisare è mimici, auniarono con buono ordine innanzi per la strada, che va d Monte Murlo ( il qualluogo non è quindi lontano più che tre miglia) il Capitano Pozzo Milanese co'suoi canalli. Il qua le essendo stato fino all'bora alla guardia di Prato; ed banendo ne giorni precedenti più volte con gl'annerfari fcaramucciato venina ad effere più de gl'altri, & della Strada, & d'ogni minutia informato. A cui aggiunsero per aiuto, & perche al large al pari de'caualli camminassero circa sessanta velocissimi archibusieri . Seguina Ridolfo Baglioni.co' suoi canalli , à quali in simil modo si erano assegnati alcuni fanti di Alessandro Vitelli; dopo i quali per brene [pazio & con la debita ordinanza marciauano tutto il refto de gl'Italiani. La gente Spagnuola in numero di tremila , & due insegne di Tedeschi, in cu consistena la faluazione del Principato del Signor Cosimo , chiu: enano l'olti ma ordinanza; riferbate per gl'ultimi O più importanti bifo-

#### LIBRO

gni . Erano come si è mostrato le genti de suorusciti alloggiate a' piè del colle sopra la maestra strada ; & come se al tutto in terra di amici State fuffero, quasi tutte spensieratamente dorminano. Piero Strozzi folamente con alcuni pochi foldati vigila: wa : non per credenza neffuna , che auefe di poter effere affaltato ; ma per speranza , che hauena concetta difar prigioni , & fualigiare i canalli di Pozzo. Il quale effendo più volte prima corfo (come è detto ) àfaigli dare all'arme l'auena indotto in opinione di poterlo rinchiudere nella Strada, che da fofsi, & da gl'argini era da ambodue i lati impedita . Et però fatto imbosca re Sandrino da Filicaia, giouane valorofo con cinquanta archibusteri in certe case del Parugiano Villa antica della famiglia de' Pazzi, difegnana, che venendo Pozo lo donefe lafciar paffare ; & non fi fcoprise prima à dargli il ritorno , che fentiffe Piero dalla parte di Monte Murlo hauerlo cominciato à combat tere . Era per pbbidire Sandrino : Ma paffando Pozo con l'ordine predetto de gl'archibufieri l'imbofcata fu fcoperta , & cominciò la scaramuccia fra loro fieramente ad appiccarsi : ritiran dosi Sandrino co' suoi sempre verso Monte Murlo . Er ano in tan soi primi caualli arrinati à piè del colle; one si era dato all'armi. Et Piero Strozzi con alquanti de suoi , fattosi presto innanzi per il rumore de gl'archibufi , che aueua fentito , fu in vn tratte sopraggiunto, & da alcuni canaleggiere, che lo giostrorno battuto in terra, fenza che ò da efsi , ò da altri fi potesse conoscere. non effendo ancora bene schiarito il giorno; & non meno (per cioche rifpetto al fango caufato dalla continua pioggia del gior no, & della notte paffata ) in cafcando fi era tutto immotato & lordo. Ma per fua ventura arrivando quindi à poco à certa ripa , one il canaleggiere non potena del canallo valersi , si lascià da quella cadere : O cosi delle mani fuzgitoli ascondendosi d'vna macchia in pn'altra venne à poco à poco da Monte Murlo, & dal pericolo à discostarsi. Mentre, che le genti sue mezo addor mentate fenza capo , & fenza disciplina nessuna effendo lor tol to la via da canalli di Ridolfo Baglioni di faluarfi nella Rocca, Jenzaalcuna difesa fare , tutte in vn momento furono fracasate & rotte . Restando in mano de vincitori, oltre à gran numero di prigioni quattro pezzi d'artiglieria da campagna , che feli ancuano da Bologna condotti . Ma Filippo Strozzi fentito co sì

al grande, ed improunifo romore, come quello, che contrariò al Fopinione de gl'altri era sempre in quel luogho con molto timore dimorato : già baueua fatto mettere in ordine on velocifsime cauallo, quando vedendo giugnere Amerigho Antinori,che foronando à più potere era per anuentura per mezzo de nimici Daßato ; domandatogli quel che del figlinolo suo Piero fusse, & rispostogli, che d morto d prigione l'bauena lasciato fu da si fat to dolore soprapreso, che sdimenticandois della salute di se stesfo , smarrito & confuso tanto sopraftette , che finalmente fu sonstretto con gl'altri dentro ad'esso Palazzo, è Fortezza à rin chindersi : gia cominciando i soldati del Signor Cosimo che di fotto haueuan vinto ogni cofa, à comparire scaramucciando so pra la piazza, che molto spaziosa, & bella innanzi ad'esso Palazzo rifiede . One fu fatta affai honorata refistenza da ques pochi , che atti all'armi vierano rimasi . Perche partendosene Cancellieri Pistolesi : i quali hauenan preso assunto di difendere esso Palazzo. Et con Sandrino da Filicaia essendo andati per fperanza di guadagno alcuni de migliori foldati Fiorentini , che in eBa alberghauano, pochi vi erano rimali, che fbighottiti al sutto , ed'attoniti non fußero d che punto penfaffero , ne à difen derli, ne à combattere, Superchiatiadum que da nimici, che tut ti baldanzofi ad'ogn'hora crescenano, & nel Palazzo finalmë se rifuggendosi , si cominciò da tutte le parti a dargli vn fierisimo affaito. Era innanzi,che queste cofe feguiffero,come fi diffe, Federigho da Montauto vícito al principio della notte di Piftoia: O in effecuzion di quanto gl'era stato commesso, haucua mandato al Ponte d'Agliana cinquanta archibufieri, che sparato due volte per ciascheduno gl archibusi in forma di scaramuccia, baueuano tutto il paese circumstante commosso: I quali archibufieri, fornito questo fi erano verfolui ricirati; & egli (oltre alle sue genti ) hauendo seco Niccolaio Bracciolini con quasi tut sa la parte Panciatica , si era condotto alla Badia à Pacciano Iuozo principale de Cancellseri , in cui facendo impeto : O con la dimoffrazione di volere al tutto ordinatamente espugnarla, bauendo ridotto i difensori in grandissimo timore; fece, che col sonare delle campane fortemente à martello , & col chiedere , con tutti i cenni joliti , tostano joccorfo ; non folamente moffero succi i Cancellieri , che à Monte Murlo , d ne laoghi connicini si тitrонана ... ritrouanano: ma fecero , che con loro traßero i foldatí , che pa? Tati da fuerulciti fotto il Mattana da Cutigliano, & fotto Bati Ruspigliofi militanano . A federigho in tauto bastando la dimoffrazione fino all'bora intorno alla Badia fatta , fi era alquanto da lei difcostato. Et per mettere ne Cancellieri maggior confusione, si che spargendosi , bauesfero in dinerse parti à poltarfi ) con nuoue arfioni & con nuoui danni fatti alle lor poffesioni vicine , rendeua il romore , & lo spauento sempro . maggiore: Ma fentendo , che quasi tutti i Cancellieri si evano intorno alla Badia raunati : apparendo il giorno ; accioche à Monte Murlo , one douena far fi la faz zion principale, non potef fero far ritorno, meßofi in buona ordinanza dette in eßi con tut ti i suoi animosamente. Co'quali per lo spazio di circa vn'hora fi fece fiera, ed afpra battaglia . Ma non potendo i Cancellieri il numero & l'ordine delle genti di Federigho fostenere, morendane molti. fra efsi il Mattana. rotti & fraçaffatidel tutto, ver so il Montale alla casa del Bestiale de Gherardini velocemente fi rifuggirono . One dopo molto aggirarfi fi era anche Piero Stroz Zi tutto dolente vitirato prounedendo ciò la dinina bontà per benefizio del Signor Colimo non meno per auuentura, che per frampe di effo Piero, fe dall'opinione de più fauti non vogliame dissentire; percioche rimanendogli quella opposizione, & quello flimolo efficacifsimo , quale per gran tempo g ifu poi Piero ma tenendolo in continua vigilanza, ed'efercitazione, & raffina dofi perciò la virtù dell'ono & dell'altro rendeße poi ambodue ( benche con dinerfa forte affai più , che forfe non farebbero ftatigloriofi & chiari. Ma restando i vincitori Panciatichi in pof feffo della Badia ; per vendetta, & per rabbia di effere di fagio ne dinersa messero anchein lei il solito suoco . Lasciando Federigho co la prosperità di questo fatto à gl'altri Capitani del Sig. Cofimo , che fenza pericolo dieffere da neffun Cancelliere moleftati , poteßero con tutte le forze all'espugnazion del Palazzo è Fortezza di Monte Murlo , one i capi de fuorufciti eran rinchiusi attendere . I quali non di manco hauendo nuone , che l'al tre genti lasciate in dietro da essi Fuorusciti erano la sera dinam zi alle fabbriche vicine à quattro miglia à Monte Murlo, alloggiate , affrettauano con quanto più fiero affalto fi potena di pre uenire fi che i nimici non fuffero à sempo à foccarerlo: i quali in BHMCTA.

numero di tre mila fanti, di gente di miglior condizione per esfere Stata foldata col fauor de miniftri Rezu, ed'affai meglio Ca pitanata , potena ad ogn'hora fopr'arriu ire . Et per ciò fenza perdere punto di tempo non si lasciana di tentar cosa, onde poteffero dentro con prestezza penetrare. Hauendo la necessità finalmente pure sforzato la maggior parte di quei, che erano rinchiust à cercare in quanto si potena la lor difesa. Soli i capi principali & più ricchi , & che per ciò sapeuano di effere più the gl'altri da gl'inimici cercati , timidi , & sbigottiti fopra 40 do si dimostranano. Ma per il contrario, oltre agl'altri che ho noratamente combatterono, Caecia Altonitids cui di sopra si è facto mentione , se bene quando fu tempo furono gl' vtili suoi ricordi disprezzati; non di manco veggendo effere la porta principale fenza alcun riparo : con espedito consiglio stipatala con dinerfi legnami , che alle mani fe gli porfero , parena , che bauef le refo quel luogo afai ficuro. Il quale, vistofi da' Capitani del Signor Cofimo , che altrimenti espugnare non si poteua com appiccarni il fuoco harebbero refe la fatica di Caccia vana, fe da lui con arrogere sempre legne sopra legne non si fusse l'offesa del fuoco d'ritenimento de'nimici riuotto . In che fare esendo perfeuerato per buono spazio cogliendolo finalmente nella testa ona delle molte archibufate, che i nimici per effa porta tirauano , conuente , che in vn tempo abbandonaßelavita , & quella difefa : nella qu'ile sbigosticidal suo esemplo nessuno vi fu poi che a quella cura volesse mettersi, onde il fuoco veniua à pa co d poco a diminnire . Era durato l'assalto vicino d due bore , rinfor zandosi sempre da susse le partigugliardissimamente:nel quale fu morto di quei di fuori quel Mendola , che autò occupa re lafortezza di Firenze ad Aleffandro Vitelli ;ed un Capitano Bastiano da Pifa con non pochi altri foldati valorofi , che vi rimasero grauementeferiti, sparanto loro sicuramente per fian co alcuni archibusieri , che con Giouanni Adiman si erano nel campanile della Pieue ridotri: Onde per ancora non si vedeua modo, come il Palazzo elpugnar si potese. Per il che Aleffandro Vitelli fempre dubitando del foprarriuare delle genti nimiche, alloggiate tanto vicine, parendogli, che si fuste fatto al fai col confenso di Pirro Colonna già haueua fatto sonare draccolta , e gia facena pensiero di ritirarsi . Se utto da Montanto concorrenda



concorrendo con lui Francesco d'Aro con caldissime parole non l'auesse ritenuto ; mostrando essere somma viltà , & pazia il la fciarli fuggire fi im portante & fi bella vittoria di mano , auendo ridotto quei pochi, & simportanti nimici in tanta Strettez 74 . & sbigottimento , che perfeuerando punto nell'affalto cominciato farebbero ficuramente Stati ò per viua forza,o per de dizione à cadere costretti; & chegia se n'era auuto enidentisimo fezno, anendo egliftesso veduto il Canalier Tancredi Sanefe schotere vna pez Zuola in fegno di volersi arrendere : Et che fe on Trombetta di quei di dentro in metterfi la tromba à bocca non fusse stato per sorte da una archibusata ammazzato gia il parlamento si farebbe cominciato à fare : Dalle cui parole , & dalle grida di quasi tutti gl'altri foldati mosso il Vitello, che non meno de gl'altri foldati banena innanzi à gl'occhi i tefori, & le saglie di tantiricchi prigioni, permeße, che à combattere ciascheduno ritornaffe . Per il che rinnouato l'affalto più che mai gagliardo, & feroce, & fatto impeto alla porta delle ftalle, che I fotto alla porta principale del palazzo, ottennero per quella la prima entrata: Ma non per questo potenano one erano i cobattenti , & l'altre persone principali peruenire . Per cio che essendo lestalle & l'altre Stanze di fotto tutte in volta male potenane d con fuoco d con altro à quelle di fopra condursi Pure il fanore della vittoria, & la speranza della preda potette più che sutte quefte difficultà, percio che rotte le piccole ferrate , onde le finestre, che di fotto dunano il lume erano serrate: & per quel le nel cortiletrapaßando , dettono finalmente facile entrata à suttigl'altri, che nell'altre particombattenano . De quali Otto da Montanto fprezzando la fiamma , che ancora affai grande alla porta principale rimanena , meffofi la rotella al polto , ed'essendo tutto il restante del corpo armato sopra all'ardente brace penetrando fece animo à gl'altri , & gli mosse col medesimo ardire impetuofamente à passare, faccendosi altr'e tanto per on'altra minor porta posta dirimpetto alla piene, one quel Giomanni Adimari, di cui si dise, fece co' suoi archibusieri fino all'ol timo offinata difefa . Per le quali porte, effendosi ripieno il cor tile di vincitori , gia si comincianano d combattere le scale: & i Fuorusciti più principali, quanto più vedeuano vicino il suppli zio più rimaneuano sbigottiti ; effendosi ritirati nell'oltime flan Ze

ze di fopra ed'effendo ogni cofa ripiena non manco di timore, che di fumo , non sapeuano d che partito indiriz zarsi : veggendo effere al tutto in potestà de nimici , o di pigliargli prigioni , o attaccando il fuoco al Palazzo, difargli tutti miseramente abbruciare : che gia di questo molte voci minaccienoli fentinano da vincitori vscire . I quali, & massimamente i Capitani di far prizione Filippo Strozzi fopra tutti gl'altri procurauano, sperando come buomo ricchissimo di cauarne in qualunque modo grossissima taglia: Bombaglino d'Arezzo; mentre i difenso ri resistendo all'entrata di pna scala , one i soldati del Signor Co simo faceuano maggior', mpeto finalmente fu il primo, che co l'aiuto di due picche entrò in pna finestra : & quindi nella Stan Za, oue Filippo era con gl'altri ritirato penetrando; fece, che aa gl'altri non più à combattere , ma afar prigioni si attese , ed esso fra gl'altri messo le mani addosso ad'esso Filippo Strozzi l'appello per suo prizione: il quale non à lui ; ma ad' Alessandro Vitelli rifpose ,che intendena arrendersi . Il quale Alessan dro arrivando quasi nel medesimo instante con letizia incomparabile riceue non pure Filippo; ma Baccio Va'ori ancora il qua le confidana molto nella grande amicizia, che con effo Vitelli gli parena d'auere. Corfero in tanto gl'altri foldati ad'impadro nirfi, chi di questo, & di quell'altro prigione; de qualiolere a predesti su Antonfrancesco de gl'Albizi , che il giorno di nanzi era per sua difauuentura di Bologna arrivato : & con lui Filippo di Niccolò Valori , ed' pn'altro Valori similmente detto Niccold di Francesco , Braccio Guicciardini , Andrea Rinicri , Giouanni Adimari, Amerigo Antinori, & non pochi altri tut ti di nobili ed'onorate famiglie ; Co' i quali Alessandro Vitelli, & gl'altri Capitani fuor di espettazione, che con tanta prospevità aueffero mai le cofe anuto à succedere, diedero con prestez-Za volta verso Firenze , oue con quasitutti i soldati sani, & sal ui , fecero , come trionfanti l'entrata ; auendo in poche ore conseguito vittoria di grandissimo momento: & con troncare in vn certo modo à fuorusciti tutte le future speranze, gettato al Prin cipato del Signor Cosimo , ed'alla grandezza , à che poi con tan ta felicità peruenne il principalissimo fondamento. Il quale auc do da' primi messaggi sentito la suza & prizionia de soldati de Piero Strozzi, giudicana, che per conseruare la sua reputazio-

ne: & perreprimer tanta baldanga, con quanta aueuano i no mici fatta la prima inuasione se ne douesse render molte grazie à Dio , & che si potesse sperare , che l'esito di questo motino ;aueffe in pltimo à rinfcire per lui profpero : & però fe n'era an. data al tempio dell'Annunziata; luogo per gl'infiniti miracoli famosissimo per tutta Christianità : one con molta solennità fa ceua celebrar la messa dello Spirito Santo; nel qual luogo sopra menendo sempre più prospere nouelle, per colmare in vltimo di letizia non men lui, che i partiali suoi, che con molta ansietà del successo dell'impresaerano stati; ecco, che soprarrina vn cor riere, che porta certissimo anuniso, che Monte Murlo è Stato preso, & che Filippo Strozzi, l'Albizi, il Valori, & quetii capi della guerra ne vengon prigioni; con il quale aunifo l'allegrezza il giubbilo l'esultazione, & gl'abbracciamenti furono infiniti, si come infinite fuvono le voci della Plebe, che à gran sorme in quel medesimo luogo comparina, gridando non pur per le contrace, & per la piazza con lietissime acclamazioni il no me de Medici; ma potendosi con gran fatica contenere, che fin dentro alla Chiefa non fuße fatto il medesimo. In mezzo alle quali allegrezze tutto lieto il Signor Cosimo anch'egli nel proprio Palazzo fi riduffe . Non erano gia di tanta vittoria contenti coloro , i quali in creandolo Principe aueuan pensato di po zerlo à lor fenno gouernare, perche auendolo prouato più virile. O di maggior prudenza, ed'animo, che da principio non fi erano presuposti, ne essi potenano con lui quella autorità psare, neegli aueuacon loro quella confidenza, che à loro pareua meritare; onde si giudicana, che pentiti del fatto non fussero dal l'opinione de' capi de fuorufiti punto alieni. Non minore ama rieudine siscorgena nel sembiante di coloro, che di desiderare lo Stato Popolare non poteuano rimanersi : & tanto più quanto la maggior parte diefsi fentinano, od'afpettanano di fentire, che o fratello, ò figliuolo, od altro congiunto fuße nel numero de pri gioni à Firenze condotto, de quali non si potena sperar altro, che granissimi supplitij . Pure perche la maggior parte deposta l'ambitione dello stato era quella, che desiderana quietamente vinersi, & potere attendere a' suos esercizy : veggendo, che co questa victoria si era riparato a motiui, & discordie, ed'esily, ed vecifioni grandifsime : le quali vincendo gl'annerfary pare-

### SECONDO

Ta che più che in altro tempo mai alla Città fopraflessero; era da i più cotal nuoua con lieto animo ricenuta . Comparfere insunto i prigioni a dar di se miserabile spettacolo d'ehiunque in ganta felicità ne' tempi paffati gl'aueua conosciuti.Ma massima. mente Filippo Strozzi era quello ; di cui la mazgior parte fi eomuonena; & da cui (quando auesse assurto l'autorità, che si era proposto ) parena, che cofe manco nocenoli, che da gl'altri douessero aspettarsi : Danano ancora non piccola compassion di fe i duoi figliuoli di Baccio Valori Filippo e Paolantonio , giona mil'ono (piritofissimo, & di fua persona destrissimo à eneci è belli efercity , & l'altro ripieno di bontà , & d'omanità incredi bile . I quali per voler troppo vbbidire alle vog lie-dell'inquieto Padre ( cofa , che ne gl'altri affari fuole effere laudabilissima) O non di manco erano per ciò fare in questa per condursi a miferabil morte . Non auuenina giail medesimo ad esso tor Padre Baccio, il quale non pure era Stato fra' capi d guastare lo Rato Popolare , che fiori massimamente ne' sempi di Pier Sode vini , la cui grata memoria non si potena da molti punto dimen sicare: ma restand ancora negl'occhi di ciascheduno, questa plsima inquietudine fua, quando non mai contento di nessun de gli Hatitrapaffati; fi ricordanano anerlo pronato per acerbifsimo wimico nell'affedio della Città ; quando commesario nel campo Ecclesiastico erano enetti maneggi di più importanza o da lui o per il suo consiglio proceduti : Onde à lui più che à messuno alero fi attribuiua che Clemente hanesse contanta ostinazione nel la guerra perfenerato: & che la fua importuna industria , & destrezza fuße flata cagione , che quello efercito intanti accide ti i & difficultà fi fuffe infieme mantenuto . Ricordananst oltre a di questo, che entrato in Firenze poi con tanto fasto. & con alterezza intollerabile ; & aguifa di affoluto Principe culpeft ? do tuttigli altri, parena, che volesse, che ogni cofa fecondo il fuo cenno fi gouernaffe . Magt'altri auendo con aperta guerradifeso la libertà della patria, digloria, & di honore: & non di si grandi punitioni si reputauano degni . Passando adumque coftoro per eneto quel tratto di frada, che dalla Porta d S. Galto per la via larga al Palazzo de Medici fi conduce : & Mall'infinita curba della Plebe , che da ogni banda era concorfa , ellento non purein canta miferia veduti; ma da villune parole oltrag

giati condotti innanzi al Signor Cofimo, furon da lul con fembiante ine lieto ne trifto ricenuti. Non fuinfratanti, che pallidi & sbizottiti si tacenano alcuno altro fuori che Filippo di Niccolò Valori, da cui psciffe parola alla condizione sua conue niente :il quale breuemente, & con efficacia, confessando il de litto concluse effer di mestiero, che la misericordia del Signor Cofimo vinceffe di gran lunga la loro ingiustizia. Furono Filippo Strozzi, & Baccio Valori, come perfonaggi più eminenticondotti da A'eßandro Vitelli nella fortezza;gl'altri prigioni da foldati, che gl'anenano presi ciasched' pno fu al suo alloggia. mento menato ... Piglianano intanto gl'Otto di Balia magistrato fopra le cofe criminali nota di tutti, scrinendo anche il nome di chi El aucua prizioni . & con destro modo, efendofi compo-Sto co capi , che volessero operare , che come Ribelli fussero dati loro, promettendo pagarne le taglie : di quelli, che furono co doni netta Città pochifsimi ne scamparono cebe fino d Baccio Valori (je bene huomo di tanta reputazione ) fu dal Vitelli nelle mani del Magistrato meso . Perche come huomo , che aueua quanto era suo de quanto anena potuto da gl'amici canare dif lipato altra taglia, che quella, che dal Signor Cofimo gli fufle pagata non sperana poterne canare. Dinersamente procederonogli spagnuoli alloggiati à piè di Fiesole fuori di Errenze; i quali fentendo à che supplizio sarebbon mandati i lor prigioni . dandogli achi gli demandana; con quelle taglie, che fi potena ». o molti fenza taglia liberandone tuttigli lasciarone fuggire. -Ne tacerò in questo proposito quel che à Gionanni Admari, che tanto onoratamente disese il companile della Piene di Monte Murlo , annenne .. Il quale effendo per forte, come prigione capitato nelle mani d'uno di essi foldati fpagnuoli, ed'effendo de lui stato ignoransemente confegnato a' Ministiridel Magistrato: quando fenti quel che di lui er a per riufcire , entrato in Firet. Zes. ed'arditamente protestato, che non era à ne ffun medo per com portare d'auer fatto pfizio di birro tanto importuno & tante esclamo, che il suo prigione gli su restituito al quale senza altra taglia permesse, che subito in luogo saluo si riducesse. Lege ti intanto della Mirandola guidate da Capino, & dal Priore de Saluiati, che ( come fi diffe) erano la fera precedente alla fazio ne di Monte Murlo alloggiate alle fabbriche : effendofi la matti-

83

na feguente moffe fi erano giatanto ad'effo Monte Murlo auni ainate , che benissimo potettero fentir'il romor de combattentis e poco di poi intendere il successo delfatto da quelli ,che fuggen do erano à lor giunti; fra quali Piero Strozzi, desideroso di soe worrere il Padre non manco con efortationi, & con preghi arde sifsimi di fare ogni sforzo perche innanzi poleffero con celerisà camminare : moftrando effere molto facile trouando i vincitori flanchi, ed'occupati nella preda, & ne prigioni il torre ancora loro la vittoria delle mani. Ma giudicandosi da Capino, & dal Priore ciò effere molto fallace , & vana speranza; dato volta à dietro verso il Bolognese . & quindi alla Mirandola se ne tormarono : In Firenzeintanto (effendofi fatto le prime efamine) Er confessato subito da quelli di minore condizione dilesser penuti armati contro alla Patria per sforzarla, & per mutare Touerno : furono dal Magistrato de gli Otto fecondo le leggicon dannati a morte . Per il che il terzo giorno del medefimo Ago Ro fu on palco fatto dirimpetto alla Dogana presente tutto il pa polo , Lodonico Rucellai, Bacciotto Tagi detto del fenainolo bue mo fe hene di vmile nazione non di meno di falso ingegno, & di lettere di Filosofia dotato, & Lionardo Ringhiadori furono detapitati . Impiccandofi nel medefimo luogo , come: perfona di mmor condizione vn certo Sacchettino . La mattina feguente nelluogo istesto si decapito Andrea Cherardini, & Gionambatista Giacomini: impiccandofi in fimil modo Cecchino del Tefsi tore foldato di qualche conto . L'esamini de el'altri principale furono affai più lung bez fofpettandofi oltre at medefimo delicto dell'auer voluto sforzar la parria ; che con moltidi quei di dentro non aueffero anuto fegreto intendimento : de quali per futura ficurezza di chi dominana era necessario anere notizia. Penfofsi, che a far questo auesse d pargere grandissimo aiuto pna valigetta piena di dinerfe feritture fegrete di Baccio Valori getsatanel pozza di Monte Murlonella baruffadel prende e i prigioni da vn Gionanni Bifcardi aa Caftiglione Aretino, maestro di cafa di esto Baccio; il quale mentre à Firenze era menato alle prigiontofferse a Lattanzio Roccolini detto M. Lattanzio del la mano, fue compatriota, che fegl'era campata la vita auena da palefar coje da essere molto acceste al Signor Cofimo, ed'a partialisuoi. Onde condosto al pozzonon si abbe per quelle. Teritture

Sixitture altro lume , da farne conto , fuori , che la certezza del grattato , che fi diffe effere flato tenntoco' fuorufciti da Aleffan dro Rondinelli mentre vi fu commessario. Onde venne à cascare anch'egli facilmente nel numero de condannati, Auuenendo il medesimo al Guerra da Modigliana Castellano della piccola forsezza vecchiadi Firenze posta full' Arno. Il quale fin quando Bacero Valori vi nne co. Cardinali a Firenze fi era da lui lafcia. to indurre col premio di foli cento fcudi a promattere di mestere anellungo in man fua femore, che legentide Fuorufciti ini fa. fuffero accostate. Di che effendofi preso qualche sospetto ne era alquanto tempo innanzistato remosso; & non di manco quals innecente per Firenze si dimorana. Di altri uon fu fatto menzione le non che da malti in phinerfale erano stati efortati à le : guitare nell'improfageffendo la Città quafi tutta difposta à get + sare il giogo. & mesterft sempre, che occasione si porgesse nella s fualiberta. Non fi troudin efaminando i capi principali volon tà in nessinno di loro concorde circa al gouerno, che instituire si di. fernana: tirando ciasched'uno di loro à vari, @ particulari suoi fini : & no fiuno effendo polso al pubblico here : cofa lempre alla Città di Firenze molto perniziofa one fempre, che coloro che come nuoni legislatori anno auuto inclinazione di ridurla lotto il gonerno ottimate , o di pochi ( che da lei è chiamato il couerno firetto ) sempre pare, che questi tali più al proprio. che all' pninerfale benefizio abbian penfato . Et però concedendo troppo alla loro partialità , & poco à gl'altri , che fuori di quelle fi trouauano, fe bene di gran lunga erano superati di numero; @ tal volta pareggiatidi qualità; anno anche à cosal fav ma dato piccola vita . & quella sempre piena di sospetti . & di turbalen zie granifsime. Il gonerno largo come più proporzionato alle qualità sue più consentezza , & maggior augumento a in lei caufato je bene o per lafottigliez za od altere zza deglin : gezni, che l'ono m. al volentieri all'altro può indurfi à cedere , de per qual fi fia altra cagione; neffuno stato fuor, che quefto del' Principato , che oggi fono cento anni in circa , che ancora felicemente regna ji vede , che abbia potuto in lei mai lungo tempo . durare. Con la volonta adumque che allo flato firetto ciasche duno de capi anena se bene per il discorde fine predetto anenacia · Icheduno desiderio ai dargli dinersa forma, se la temerità loro , ?

la dinina.

85

la dinha disposizione fauorenole alla Citeà , & Signor Cosimo con tanta inaspettata vittoria non fi fuße interposta , non è dub bio nessuno , che il fangue , la depredazione , le contumelie, gl'o filij , ed ogni forte dicalamita farebbe stata grandifsima. Furono adumque la maetina innanzi giorno de 20. del detto meje Baccio Valori., Antonfrancesco de gl'. Albizii duoi Filippi di Baccio, & di Niccolò Valori, ed Alegandro Rondinelli, non in ful palco della dogana; ma nel cortile del palazzo del Bargel lo decapitati, ed'il Lastellano Guerra da Modigliana dirimpetto alla porta della Fortezza , che da lui douena esser tradita impic cato , o poi per l'uno de piedi d dimostrazione del tradimento per tutto il giorno tenuto fospeso. Non mancando la pieta del Signor Cosimo di lampezziare in Puolantonio figliuolo di Baccio Valori, il quale, come gionane più quiero; & che nelle cofe del Padre si era manco del fratello rimescolato fue dal supplizio della morte affoluto ; il quale dopo la prizionia , & relegazione de' confini di qualche anno fu finalmente del tutto liberato, & fino con l'istesa cafa de Medici poi per moglie congiunto. Prono anche Domenico Bartoli la mede ima pietà. Alla cafa del quale in Borgo ogni Santieffendo peruenuto Giorgio Bartoli fuo congiunto, il quale era flato liberato da chi l'aueua facto prigione , & contro alliespressi bandi anendolo aintato per PArno à furgire,essendo per cio esso Domenico condannato alla mor te ne farebbe stato decapitato; fe la preferitta grazia & pietà non l'aueffe del tutto liberato . La quale si dimostro anche ver-To molti altri, che condannati al medefimo fupplizio, furono in quella vece in varie carceri distribuiti o per varie intercessioni de gl'amici à de parenti da ogni pregiudizio interamente affoluti , come in grazia di Ruberto Pucci anuenne fra zt'aleri 1 Lorenzo di Francesco Valori. Rimaneur folo Biliopo Strozze foprail quale, & fopra le cuirecebezze anendo fatto Alegandro Vicelli grandissimi difegni per agenolarst le frade non pure di darlo in mano del Signor Colimo facena refiste, Za, facendo prafessione di tenerlo , si come lafortezza ad'instanzia di Ceface , ma cortefemente trastandolo dand suste le commodied di parla re & di eßere da parenti , & da gl'amici vifitato , & di potete per ciò aine arfi con eneci : fanori pofsibili. I quali in Roma , e. .. in Hispagnada deucrfi Cardinali , O fin dali ifteffo Papa el'ent fattă.

f ttigrandissimi mon pure per lettere d per bocca del Nunzle fuo; ma per huomo espresso à questa fola cagione da lui manda t ui . Se benel'Imperadore sdegnato del motino fatto anena in tutti i mercanti suoi sudditi fatto fare diligente inquisizione de funi danari ; ed' à tre Cardinali Fiorentini , ed'al Priore de' Sal w iti fequestrato tutte l'entrate, che ne suoi stati fi ritrouaua. no: Canfana il fanore, che da Dio, & da Cefare erafatto alle co-Te del Signor Cofimo apprello à molei ( come nelle cofe pmane auniene ) qualche scintilla di inuidia ; la quale più ardente , che nogl'altri fi dimostrana ne Farnefi . O nel Papa : Il quale veg gendo in esto Signor Cosimo tanta prosperità, ed'essendosi prima col Duca Aleffadro, & co la Cafa de' Medici mostrato poce a mico; quado more do il Cardinale Hippolito no folo aucua occu pato la margior parte de' beni de Medici che in Roma fi ritrona u ano fotto pretestodi imborfare la camera Apostolica de dana ri spesi da Clemente nella guerra di Firez . O nella dote della Ni potedi che ancora ne apparina debitore; ma a dimostrazione d'on certo particular dispetto anena negato di ricenere ona one Sta quantità di danari in pagamento delle particulari spoglie di elso Cardinale. Edoratemendo, cheil Signor Cofimo, cost co me era successo nello Stato non succedesse ancora nel matrimonio di Madama Margherita Vedona; parena, che alla grandezza di effa Signor Cofimo quafi fempre fi opponeffe ardentemente defiderando, che efelufo lui ad rno de' fuoi nipoti fi rimaritaffe. La medefima inuidia aneua occupato ancora molti de' Ministri Cefarei in Italia ; ma mafsimamente il Marchefe del Vaftor 1 quali ( passato il pericolo , che la Toscana alla parte Franzese non trapassasse ) auendo difegnato ( come di cosa propria ) a lo ro particulari commodi, O di danori, O di alloggiamenti de foldati, & di altre estorfioni valerfene ; Veggendo, che il Sig. Cosimo virilmente, one connenina ,facena resistenza, come se il lor proprio , & legittimo possesso statogli lenato fusse, maliffimo volentieri , & lavefistenza , & lagrandezza sua talleranano, & con Cefare mettendo in dubbio la fede fua, & della Città non molto buoni vffizy facenano. Hanenail Signor Coft mo dopo la vittoria Inbito mandato Vincenzio di Poggio in Ispagna a dare all'imperadore conto delle cose fa 1: @ laudarfi del buon fernizio riccunto da foldati spagnuoli, @ al'efferirfeli

87

teli ora più che mai effendo leuati tanti fof petti pronto d commodi , & fernizii delle cofe fue : Ma poiche necessità strignena à trattare negozy di maggiore importanza ;parena, che à Go. nanni Bandini Ambasciadore prima residente per il Duca Ales. landro fusse da aggingnere Anerardo Serriftoriz fentendo maf : à mamente, che il Cardinal Cibo, ed' Alegandro Vitelli per dinia Strare i lor meriti, & chiedere da quella Maesta remunera zione mandanano anche essi in Ispagna huomini proprij. Il quile Auerardo (fornito con buona dilizenzia quel viaggio) espose in compagnia di Giouanni predetto esfere mandato a domandare Madama Margherita d'Austria in moglie del Signor Cosimo. 3 supplicare che gli fussero restinuite le fortezze di Firenze & li Liuorno .come à legittimo Principe. & che tutti i citoli. O pri urlegij concessi al Duca Alefandro, & alui promessi dal Conte di Sifonte , gli fuffero per ferittura confermati. El'in pltimo, che Filippo Strozzi principale surbacore delle cofe di Tofcana; onde gl'altri suoi stati d'Italia aucuan corfo tanto pericolo, gli fusse dato nelle mani peresaminarlo, & per dare à lui, conce s'era fatto à gl'altri il merit sto supplizio. Aggiug nendo alle pa role una scrittura lasciata in mano dell'Imperatore contenente tutti questi capi e accioche maturamente potestero ester da lui » O da suoi considerati . Furono lietamente raccolte, O con atten zione ascoltati ambodue El' Ambasciadori : rimettendogliin pltimo à due maggiori segretaris Granuela, & Couos. Non ic-Stananoin questo tempo i Ministri del Papa per la gelofia, che ( come fi è mostrato) del pare, tado di Madama d'Austi ia aue nano, di estennare con ogni lor potere le cofe del Signor Cofimo. Mostrando , be i più potenti cittadiai, & di quelli chel'aucuano creato Principe erano della sua grandezza malcontenti, & non manco il Cardinal Cibo el Vitelli co' quali fi trouaua in mol sa discordia: concludendo finalmente il Principato suo esfere al entro fimile ad' vn'ombra , la quale du ogne vento , che spirasse potesse effere facilmente estinta . Ma per il contrario il Principe d'Oria onomo di sapremo credito nelle cose d'Italia appresso à Cefare, cosi come della sua patria Genoua era Stato glorioso la beratore, costera anche, (come buono Italiano) acerrimo difenfore della libert à del resto d'Italia fuor che di quella parte. oue effo Cefare legittimamente dominaua. Et fe bene al princi-

pio de' monimenti Toscani aucua fatto ogni possibil diligenta she Liuorno in mano de' suoi Genouest risornasse da en i negl'ana sichi sempierastato posseduto ; amananon di manco ( ben che eio non gli fuße viuscito ) esa Toscana tanto vicina per interesfe suo , & dello Stato di Genona , in mano di proprio , & suo na tural Signore : & grandemente aborrina ogni suggezzione Forestiera; Et però non mancaua di fare al Signor Cosimo tutti queifauori , che presumeffe efferglidi gionamento . Il medefimo gagliardissimamente faceua il Conte di Sifonte tornato in Ispagna benissimo edificato del Signor Cosimo , & delle cose di Firenze : ed'il vederfi che gl'Agenti di Cibo , & del Vitelli procedenano del tutto d'accordo con gl' Ambasciadori del Signor Co fimo : leuana oltre à ciò tutta la fede alle calunnie, che con non poca efficacia erano contro d'ui da gl'anuerfary opposte . Per il che dopo il discuffo di alcuni giorni, appresentatisi a segretarii predetti; fu Auerardo dal Granuela domandato fe con loro quenan portato il mandato di potere con l'Imperadore conueni re . Tentando con quefle parole ,fe fopra lo stato di Firenze fi fuffe potuto da effo Imperadore neffuna iurifdizione acquistare. Mariguardandosi da Auerardo non meno all'immunica della Città, che alla grandezza del Signor Cosimo glivispose, che ad' eRo Signor Cosimoniente più non occorrena, fuori, che auere confermazione delle cofe , che fierano fatte à Firenze in elegger lo . & de prinilegu, che anena vfatoil Duca Aleffandro . che dal Conte di Sifonte gl'erano Stati promefsi: foggingnendo che esendo Firenze Citta libera, & non abbligata con l'Imperadore . ne con qual fivoleffe altro Principe à nessuna forte di spezia le fernitù : nongli parena , cha de loro per confeguenza si potelle pretendere fouranità. Vedutofi da i due fegretaru di non quere à cio , che potere replicare : lasciato il tentar questa parse rifpofero , che fua Maesta non volena fopra quello flato acquistare ragione alcuna : ma bene gli promettenano , che il primilezio gli farebbe fatto in quella più ampla forma, che fapeffero deliderare. Et quanto alle fortezze ( accennando, che pre flo gli farebbero reflienite, rispofero che per all'ora voleße quietarli, perche quanto fi era fatto è farebbe tutto farebbe à fine fo to della ficurezza di lui , & per più faldamente confolidargli il Ino State . Ma quanto alla Moglie , che molto tempo prima S. Santità

80

Santità gl'aueua fatto domandare Madama fua figlinola per . pno de' nipoti : col quale quando fi conueniffe , farebbe , perche così ricercherebbe il benefizio della Christianità; & non perche quel tale , ne aleri fuffe da effer al Signor Cofimo preferito : al quale in tal cafo non harebbe mancato di prouuedere moglie de na della fua nobiltà , & Stato . Quanto a Filippo Strezz: poi parena, che benissimo convenise, che accordato la taglia co s Aleffandro Vitelli fuffedato al Signor Cofimo nelle mani per esaminarlo massimamente circa la morte del Duca Alesandro; foggingnendo, che fe nell'efamina fi tronaffe, che baneffe com Lorenzo participato: ma feguitando in voler mostrare quel obefuffe poi da farne ; Giouanni Bandini (che amico di Filippo, & shedalui molto beneficato siritronana , volendo alla sua visa foccorrere interrompendo diffe , che con vna ficurtà di due, o Precento mila feudi ; & con bauere due figlinoli flatichi alla Cor se dell'Imperadore fi farebbe potuto confinare in qual fi volef-Le de Reami di S. Maefla per ficurtà, che niente da loro fi fareb. be più in Tofcana innouato : Turbatofi di quefte parole non poso Granuela seguis indo rispose, che questo non era per nessun modo da fare : bisognando in casi di tanta importanza con la morte afsicurarfi ; poiche sosì aue na meritato il suo delitto. Fu rono queste parole di Gionanni Bandini con altre cose da lui fat. se, come poco di fotto si dirà cagione di non piccola sua miseria. Mail Signor Cofime riceunti i titoli , & prinilegio predetto cominciò, ad'vfare & per fe fteffo à fostofcrinerfi col titolo di Duga : fe bene auendolo riceunto da funi Cittadini arebbe fin da principio potuto lecitamente ciò fare : ma per modestra, & per renerenzia di Cefare giudicò , che fuffe bene fino à quel tempo aftenerfene ; & moi conformandoci con la fua opinione ; fi come prima Signor Cosimo , cosi in annenire Duca Cosimo lo abbia. mo appellato. Il quale anendo con tanto fanore ottenuto le pre Scritte cofe non è dubbio, che la reputazion sua ne aueua piglia so , O ne pigliana ogni giorno maggiore augumento : ma non di manco l'audacia, & l'affuzia del Vitello flando nella fortez-Za non lo lasciana molto quietare. Onde per liberarsene, & per lenare alla neceffaria fua autorità quello oftaculo; gli parne di douer fare instanzia con l'Imperadore, che poiche effe fortez La non gl'aueua dessere per ancora restituita, che al manco si compiace fe

compiaceffe di volere di esa rimnouere quel personaggio. Il che offer defi dal Vitello prefentito & giudicando donergli ciò effere facile adotteneve : non volendo ( come astuto ) efferfatto cafca. re . onde per fe steßo poteua pzeificamente difiendere , mando a fare à Celare anch'egli la medefima richiesta. Per lo che Don lopes Vitato d Mandoza, pono del configlio Reale fu in Italia mandato , perche con Madama afsisteffe , ed'à cui in nome dell'Imperadore fuße la fortezza confegnata. In gran pericolo li erar tronato in questo tempo lo Stato di Milano ; per la pafe Satain Piamonte prima del Daifino, & poi della persona Rella del Re di Francia : con pno efercito inflruttifsimo di foldati d'o gni nazione; esendo ciò caufato mediante i prospere successi del Marchefe del Vasto; il qual fuor che Turino, & Pinarolo com bartuti da lui aucua in quelle parti telto d' Franzesi quasi ogni cola . Deliderana anche il Re con questa passata fatisfare a' Tur chi fuoi confederati: i quali penendo alla Velona con animo di gragettare in Italia con prome ffa , cheil Re dalle parti di Piam & se arebbe dinertito le forze imperiali, non effendo poi dalla parse de Frangeficio ftato meßo ad'effetto: per boccadi Lorenzo de Medici l'occiditore del Duca Alegandro fensina , che i Turchi di ciò non poco si lamentanano . Il qual Lorenzo, tenendosi in Menetia mal ficuro fe n'era in Constantinopoli appreffo ali Imbasciador Franzese trapassato : oue anche non molto fidandosi a fe n'era in Italia di nuono ritornato : & quando poi le cofe intor. no à Firenze erano and ate male alla corte di Francia riconeran dofi auena con le sue imbasciate commosso il Re à fare motino se grande; con la prosperità del quale, se auesse seguitato di farse. innanzi , lo Stato di Milano , mancando di genti , & que fi d'ogn'altro fuf sidio, l'arebbe fenza alcun dubbio corfo l'vitimo ri-Stio : Ma mentre , che il Re badando , soprastana ; l'accordo & grequa conclusa dalle due Regine Leonora di Francia, & Maria. d'Ungheria sopranuenne ; onde ritiratifi i Franzesi in Francia Safciarono effo Marchefe del Vasto liberato da un grandifsime pericolo , con contento non minore del Duca Cosimo forje , che Juo ; il quale aueua fatto à Firen Ze vary preparamenti ; & ger efferfi fentito anche alla M. randola nuoni rumori non potena no effere Stato in grandifsimo fofpetto. Nel qual luego fer Cavas. nali Saluiati & Ridolfi, come ricercana il Re aneffero confentito.

aconcorrere alla spefa , si farebbe mosso insieme pn'alere afercito , ed'alla Tofcana fi farebbe dato grandemente da penfare. Nella quale col configlio del d'Oria ricenuti gli Spagnuoli , che furno à Monte Murlo ( se bene dal Vasto nel suo pericolo erano Stati domandati ) fi erano poi nel contado di Pifa , & per il fue Valdarno distribuiti : A' quali ( non anendo da pagarle ) anena poi il medesimo Vasto nuone genti spagnuole voluto agginenere : fperando , che dal Duca , per leuarfele da doffo fi farebbe in fua vece al pagamento complito . Dalle quali tutte ricemendoli pessimi trattamentine erano quei popoli grandemente commossi. Ne deio Lorenzo Cambi deputatoui Commeßario, potena mettere alcun riparo : in tanto che partendosi il lor Mae Aro di Campo per visitare Don Lopes in Pifa , che appunto di Spagna con la Moglie arrivana : mefsifi in arme quelli , che in Castel Franco, ed'in Eucecchio aueuano le Stanze in numero di circa mille dugento , cominciarono à chiedere danari , & minacgiare fe non fußero dati loro di mettere à faccomanno tutto il paese circumuicino . Eransi eutti i lor Capitani vistretti in Fucecchio, dando luogo alla furia degl'abbottinati; i quali per accopagnare ifatti con le parole tirarono da principio alla volta di Pefcia; ma mutato , poi sammino si voltarono ad' un tratto alla polta de S. Maria d Monte. Donde con morte, & ferite di alguni di loro effendo stati ributtati si ritirarono in Castel franco 2 aspestando la notte. Al sopranenire della quale, pensando di giugnerli al fonno tornarono di nuono ad affaltare il medefimo. luogo , dal quale effendo di nuono con la medefima virtit ributtu si ; tentata in darno Santa Croce. & prefo Monte Calui , oue non trouarono vettouaglia nessuna; finalmente a Cerreto Guidi si ridussero : facendogli andar sempre Stretti Gionanni da Vinci Capitano , che con ottocento huomini gli secondana: Temendo fi, che confumate quelle vettouaglie , non fuffero per mette-fi à paffare Arno, Ne auendo per ciò fare altro più commodo luogo , si credena , che fußero per venire al ponte à Signa . Et però mandatoui Tomma o Bufini con alcuni foldati, & congl vomimi del paefe fu quel luogo di baftioni , & di altri ripari fortifica-80 . Vennero gli Spagninoli con grandifsimo spanento di tutto il paefe ne borghi di Capraia, del qual luogo ( fe bene erano fla vi ributtati) non di manco non fi dando loro dunari, non permet сенапо .

### ETBROT

seuano, che neffuna forte d'accordo fi trattaffe. Onde manda sofi il lor Mae stro di Campo con Pirro Colonna finalmente fi ca uenne con loro di dargli per manco male vna paga , & che dello ftato del Duca fi vfcifero : Et efst, fe di ciò aueffero dal Mar chefe del Vafto commessione , promifero di farlo , La quale otsenutasi , pasando per il Lucchese verso la Lunigiana si incamminarono . Oue contro alla connenzione fatta entrarono in Fiwizano luogo di iurifdizione Piorentina: trouandolo vacuo di fol dati , & fenza il suo Capitano della banda pereffere andato com la maggior parte di essi ad'apporfi , & cercare di vendicare cer ti oltraggi fatti da alcuni de connicini Marchesi Malespini a sudditi del Duca alla sua enstodia raccomandati , Nel qual luogo, ed'in altre Castella più propinque di dizione pur Fiorentina, volendo vinere à discrezione , cioè alle spese del gl'albergatori ; ne giouando il rimpronerar loro la fede rotta, ne l'anerne fatte acerbissime querele col Marchese del Vasto, che d gran penacol riempiergli di nuovi danari si potesse in capo ad on mese con seguira, che quel misero paese ne rimanese libero. Hauena la tregua per mano delle due Regine fra Cefare ; ed'il Re di Francia conclusa porto all'Italia , ed'al resto della Christianità non piccola fperanza di futura pace. Ed'à questo il Papa come padre comune per l'offizio suo Pontificale , pareua, che molto & affaticasse. Onde fentendost, che Cefare era per essere in breue. o à Niza, od'in Genoua; muouendosi di Roma, & facendo la firada per la Toscana, volena del susto in vno de' duoi luoghi rin contrarlo; desiderando forse non manco dare perfezzione al ma trimonio del Nipote con la vedona Madama d'Anstria; media te il quale in augumento della fua cafa Farnefe afpirana d grandezza , & Stati amplifsimi . Et per leuare la concorrenza del. Duca Cosimo gli facena offerire Vittoria sua nipote per moglies. Euriceunto in Montepulciano , & per tutto da gl' Ambafeiado ri, & ministri Ducali con onori eccessiui, ed'in vltimo da ese-Duca renerentemente visitato; & presentato di doni lautissimi. & reali : Ma effendo arrinato di Spagna l'Imperadore à Genoua : oue andando prima il Cardinal Cibo aucuail Duca manta. so in sua compagnia Francesco Campana; quanto sempo ne ebhero, ottenuta segreta audirnza, fu da esso Feancesco con oragione continuata cominciato dall'escufazione del Duca del nom

Mer venuto ( auendo lo ftato affai follenato ) à far renerenzia personalmente ( come parena conueniente ) dfua Maestd; & renderli le debite grazie di tanti fauori riceunti da lei ; & di que fi vltimi massimamente, della confermazione, de' titoli concef figli . Seguitò poi supplicandola a renderli le sue fortezze, & farlo libero Principe , come aueua promeffo , & come ricerca . na la fua buona giustizia, accioche quietato, e prefo co' popolà fuoi quell'antorità , che gl'era molto neceffaria poteße poi di mi glior quore volgere tutte le forze sue nell'accorrenzie, & fermzij di Sua Maesta. Et fe bene per gl'obblight trapaffati, i quali il Duca ( secondo il costume degl'animi nobili, & generosi ) reputana indifiolubili, ed'immortali, eran tali, che altro per ricompensa non fene douena aspettare, che ma perpetua, & fincerifsima fede verfo di lui; che non di manco quando effa Mae Adsi compiacesse di volersene maggiormente afsicurare, che il concedere Madama sua figlinola per moglie à lui , che era giona ne , & bellifsimo , & che ardentemente la desiderana era la più cersa , la più pia , & la più onorata strata , che da effa Mae-Rafe potefe pigliare. La quale potena effer certa , ebe il Dusa Cosimo (ben che di tanto gionenile eta) era di maniera am maestrato dall'esempio del suo antecessore y che benissimo areb be saputo aftenersi da tutte le cose noceuali al suo mantenimento : & benissimo arebbe saputo conoscere, che sotto t'ombra di Cefare, & non in altra guifa potenznole cofe fue profperare. Non maned il Cardinale di confermare le cose dette dal Campa ma: mostrando fra gl'altri argumenti efficacifsimi, che quandoglobblighi trapaffati non bastaffero che la necefsità era femore per coffrignere il Duca , & quella nobilet , ebel'anena crea to à mantenersi nelle sue parti : ed' à correr fempre la sus fortuna : per che il fatto da loro non si annichilaße: onde i lor nimiei non poteBero verfoloro sfogare quell'odio , che acerbifsimo fi fapena effersi da loro verso quei tali concesto, esplicando queflo , ed aggiugnendo altre parole , à dimo frare l'ofita fermezra della Città , & l'ouirna speranza , che di fe dana il gionane Duca. Non dimanco dall'Imperadore per all'oranon si potette ottenere altro , che grate parole , & buone fperanze Dettefi folamente commessione che Aleffandro Vitelli , lasciato Filippo Serozzi, & la fortezza in mano di Don Lopes, riceueffe per

la taglia di effo Filippo dal Duca venticin que mila fendi, & dal l'Imperadore lo stato della Matrice in Abruzzi: ma mutato. poi penfiero per Caftellano della Fortezza, & per Ambafciado re appresso al Ducain combio di Don Lopes fu sostituito Do Gio uana di Luna con commessioni per esso Duca assai fauorenoli. Canando della fertezza di Linorno in fimil modo Fazio da Pifa-O faccendoni in sno luogo entrare Gionanni Paschier Spagnuo lo . Il qual Fazio , remunerato anch'egli , & rimasto in Pifa fanorito dell'Imperadore, come parena cofa ordinaria in ques sempi in huomini di simil qualità dana affai poca phidienza. edera quasi pno flecco à gl'occhi de' Ministri , ed pfiziali di effo Duca cofa di grandifsimo fastidio. & noia non meno per il Du ca, che per chi vi era da lui al gonerno preposto: si come despen dio, & noia intolerabile gli portana l'auerne à pag hare, & mã tenere forniti d'ogni cofa opportuna i presidu dell'ona , & l'altra fortezza. I Capitani , & foldati de quali , come instabili, ed'altieri non si potenanu mai contentare. Male pratiche tenu se d Niza dal Papa circa la pacefra i due maggiori Principi abbe questa fine , che non si potendo rimanere l'ono di ricercare. & l'altro non volendo con nessun patto concedere lo Stato di Me lano : ne chendo similmente ascoltato il Papa , che proponeua di crearne Duca pno de nipoti , con farne O maggio all'pna , @ l'altra corona, si concluse in vitimo una tregua per dieci anni 2 Mail Duca , se bene in cambio d'Italiani era stato necessitato à vicenere nelle fortezze foldati Spagnuoli , & fe bene andana se pre pis cascundo della speranza di conseguir la moglie domanda ta per la pratica, che con il Papa fentina, che fi andana strigne do armatoft non di manco in ogni azione di virtuofa pazieza an dana tollerando prudentemente, & pigliando pel meglio tutte quello , che veniua ricompensando intanto col miglioramento, che ogni giorno dana alle cofe della Città , & dello Stato fuo i di sfauori, & le poche contentezze che difuori ricenena; con accorto configlio confiderando, che dalla potenza, & bene effere dieffo suo flato, & dalla contentezza de' suditi suoi era per de rinare la reputazion sua, & che da quella in vitimo anena in gran parte a dependere la estimazione, che di lui farebbono Ce-Jare, & tutti gl'altr. Principi. Per il che con gran diligenzia endana proccurando, che l'efenzioni, O gabelle, date in pre-

### SE CONDO

la fino in vita del Duca Alegandro più alla volontà de min fici, che srattate secondo le giuste, ed'antiche leggi fussero al debito termine vidatte; con che dette non piccola fatisfazione a' Popoli suoi enè per questo venne à scemarsi punto l'entrate . Gl'onoviancura, & gi'utili, che da' Magiftratifi traenano facendo muona, & generale imborfazione (chei Fiorentini fquittino do mandano ) ordinò , che à più giusto termine , che non era prima, fi riduceffe; fi che efsi onori con più purità fuffero distribut Bizordinando infieme , che da' Mazistrati, ne si faceste , ne fuste valida cofa neßuna , se prima con averne egli notizia non fusse dalui confermata. Per cioche nelli pitimi governi erano gl'vomini , & massimamente i più potenti . & pin fauoreggiati dal la parte, che dominana molto anuezz à procedere nel giutica ve più feconao le loro particulari pafsioni, che fecondo la gin-Si.Z.a, & per che da così perniziofa pfanz i done fe ciufcheda no astenersi non fu piccola la fatica, & di igenza, che al Duca conuenne vfarfi effendo costretto oltre alle parole, all'ammoni ve ancora co' fat i cioè prinare dell'abilità di più efercitare Magistrati , alcuni Cittadini priv cipati , che da li fat i inconnegien ti non fapeuano aftenerfi : concedendo, perche come un freno fuf fero a' trafgreffori , affai più autorità a' Cancellieri di efsi, Magistrati , che per tempi paffati non folenano anere. La qual cofa non è dubbio, che da principio, come necessario non partorif fe bonisimi effetti, Ma fe poi cotale autorità come a fatto quel la anche de prouueditori trafcorrendo come fanno tutte le cofe abbia nociuto ò gionato alla giustizia, & se da alcuni di essi sia. molte volte con più autacia, chef refe non conuiene effercitata, lafcierd , che dalle perfone fincere ; O' prudenti fin giulicato . Et perche il prescritto vio del parteggiare non meno dalni, che da gl'altri si dismettesse oltre al bando, che come si dise richia mana alla patria qualunque pe' tempi paffati fuffe stato bandito dribelle, pfanadi accarezzare, & tirare non manco à gl'o nori , coloro , che appetitofi dello Stato Popolare , & della liberta, anenano quella nell'affedio della Cired contanta constan za difefa , che quegl'altri, che à fanore de Medici contro ad effaliberta fi erano, come ace bi nimici dimo frati, governando fin fimili affari non come capo d'ona parte, ò d'onal-ra ; ma pfando , come padre comune la mano, ed autorirà Regia moltra

## 96 LIBRO

dofi da ogni pafsione . & partialità del tutto fpogliato ; Cerean do , che quelle parole che in bocca di molti in quei tempi fi »fapero : d'effere flati i (noi maggior i partiali della Cafa de' Medisi & per ciò presumendo, che ogni cosa fusfe lecita al tutto si abe lesero volendo con fare, come fi dice vn nuono libro, che non più à quel che auef ero merit ito, o demeritato i fuoi paffati;ma quel , che face ffero , ò meritafero i prefenti folo fi auefe riguar do , i quali deposto l'antico voo di volere fotto l'ombra de' Medi ci tirannicamente accrefiere la propria autorità , & ricchezes mutando opinione ad accrefiere principalmente la fola grandezza di lui , bifognana , che indirizzaffero l'animo. Con la qua le , la quiete , & la falute della Città , & non in altro modo venina à confeguirfi. Non mancando dall'altro canto egli di fano rive ed efaltare coloro che per cotale strada, anuertinano à camminare. Le quali cofe fe bene col taßarlo di troppa popalarità, veninano grandemente lacerate da chi fi era proposto di donere anere pna forma di gonerno al tutto à questa contravia , erano dall'altra parte con fomma laude , & letizia ricenune da quelli , che ef endo Stati di fazione dinerfa di potere à pena a inere ficuri nella lor patria fi erano immaginati; Giubbilande anando vedenano alcunide gl'opprefforio de gl'aderensi diefsi. col volerfi pigliare troppo licenzia effere fpefo à minore stato, che gl'altri futti diftendere. Et che quegli , che di creare il Prin cipe auenano aunto fi ingordo defiderio erano appreffo di lui affai più di loro fofperti, & per confeguenza affai manco cari, ed'accetti. Benedicerdo D'o che aueffe operato ( contro à quel, che presumenano i loro anner (arii ) che fuße venuto da loro eles so vn Principe fi popolare, & fi giufto , & tanto da ogni tiran nica operazione lontano . Conil qual modo di procedere , la dome da principio il Ducaera reputato di tardo, & troppo mite in gegno venne ad'acquistarfi tanta reputatione, & gloria, non folo in Tofcana, ma per tutta Christianita, che farebbe cofa incredibile à narrarlo . Sapendofi massimamente , che sifatte re foluzioni , non dalla Madre non dal Campanu , non da alsri amici, o ministri ( come gia fi credena ) derinanano; ma erano cofe che dalla fua Steffa mente, & dal fue proprie giudigie (dinerjo à quel, che anenano fatto i Medici pasati) al tutto aucuano origine . Per il che non pure la Città di Firenze comin

### SECONDO

id d ritornare nella pristina quiete , & imercanti , & l'arti di effa ad'incamminarfi a' folitiguadagni; ma tutto il resto dello Stato facendosi d poco , d poco più vbbidiente , cominciò d volsar l'animo alla coltinazione de campi, ed'all'altre prinate cure. Perseueranano solo i confini & massimamente quelli della Mo sagna di Pistoia nelle folite vecifioni , ed'incendy : corrisponden dofi, & faltando dell'ono flato all'altro gl'oomini di male affare con grandissimo danno di quelli à chi era restato qual cosa, che di vinere pacificamente desideranano. Ma la necessità commu ne , più , che la benenolentia costrinfe , che ne la Chiefa, ne Fer rara, ne Vrbino permetteßero, che cotali huomini auessero più ne' loro Stati ricetto . Anzi per conuenzion fatta chiunque posena o vecidergli, o pigliargli volentieri lo facena dandofegli I'vno all'altro secondo gl'ordini di giustizia; con che cotal peste pure parena, che in gran parte venisse à medicarfi. Soli i Lucshesi (se ben di poche forze, & di piccolostato) si mostranano in questa,ed'in ogn'altra azione al Duca molto cotrary; permet sedo, che nelle lor terre i baditi auessero sicuro ricetto: & che ilor sudditi à quelli del Duca sussero malte volte molesti . Et procedette tanto oltre questa temerità, che effendofi con doni acquifta ti alcuni Ministri Imperiali d'Italia & d'Ispagna, aspirarone di leuare Pietra Santa dal Dominio Fiorentino , & ridurla fot-20 il loro ; come ne' gl'antichi tempi alcuna volta era stata. At tendena il Duca in questo medesimo tempo a munire , & fortifi care i luoghi più necessari, non volendo con molto disanuansaggio ridursi alla necessità di ciò fare nel tempo che le tempe Ste rifurgono ( che pur troppo ne Stanno fempre , come i prude ti fanno apparecchiate ) Et per cio auendo con stabil muraglia, à (come militarmete si duce) fatto da camicia à bastioni che fino al tepo dell'affedio della Città erano stati col difegno di Michela gnolo Buonarruoti di terra & di fascine fatti. I quali ( come an cora oggi si vede ) dalla porta à S. Niccolò cominciando; & fin sopra il calle di S. Miniato girando alla porta di esso S. Miniato vengano a terminare: così ancora (senzastraccurarla punto) fe bene era in mano dell'Imperadore attendena à far fornir la Fortezza di Firenze ; facendo quella, che era fatta à Pistoia piccola & debole, a conuenenol forma, & grandezza ridurre, & fornendola cot suo debito presidio. Ad Arezzo anche volle trasférirsi

trasferirfi perfonalmente, one col configlio di Nanni Vnghere (riputato in quei tempi Architetto eccellente) vna di nuono ne fece fabbricare, effendo la vecchia, che vi era stata disfatta nel sempo , che Firenze hebbe la guerra mediante Clemente fettimo , la quale similmente di prefidio , & d'ogn'altra cofa fu otti mamente prouneduta; Facendo oltre à ciòfare ogni opportuna reparazione alle muraglie di quella Città , & riducendoli tutte le cofe all'ofo buono & moderno , onde fuße habile à potere à qual fi voglia nimico, che sopraunenisse resistere . Il medesimo fi fece alla muraglia di Prato : fiancheggiando , & rifarcendo tutto quel che vi era di guasto. A Pifa Città importantifsima; & che per la bassezza sua è molto sottoposta all'acque; le quali, non ci fi riparando, la rendono à certe flagioni dell'anno grandemente inferma cominciò à rinouare gl'antichi fossi; che: si erano ripieni per poca cura , ò per mala volontà di chi hauena innanzi d lui gonernato : non ostante , che con efattissima diligenza ne felici tempi de' Pifani , solessino effere da loro cu-Stoditi, & mantenuti . Per lo che fare dette annue aflegnazioni di danari , & creò particular Magistrato . Onde con suo gra dissimo onore, ed ville (fe bene con lungo sempo ) d commodi tagrandifsima dell'abbondanza, & de traffichi di tutta Tofcana in buono, & fano stato si vedde ridotta . Ma mentre con ta ta vigilanza alla ficurezza, & tranquillità del suo flato và pronuedendo ,l'Ambafciadore Cefareo di Roma per huomo pro prio gli fa intendere, che Madama Margherita ad Ottanio Far nese nipote del Papa è flata per moglie promessa, & che prefto doueua à Roma condurfi : cofa , che non meno à lei, che à lui i fu di non poca amaritudine cagione. A lui ,perche sempre qual che scintilla di speranza di douer conseguirla gi'era rimasta : aspettando per ciò, che le cose sue donessero molta sicurtà, & ri: Spetto riceuere; ed'à lei percioche molto di Toscana & di Firenze : & non manco delle qualità del gionane Duca si compiaceua: mal volentieri il suo fioritissimo stato con quello, che ad Ottanio potesse toccare commutando . Mal'Imperadore al proprio suo commodo, & non al contentamento della figlinola riguardando: tenendo, che il Duca (per auere egli le sue principali Fortezze in mano) necessariamente non potesse da lui separarfi, penfo a donere acquistarfi di più l'animo del Papa , riputate.

## SECONDO

rate abbendantissimo di danari : de quali giudicana auere non piccolo bifogno per la imminente guerra Turchesca: sentendose, abe Barbaroffa generale Ammiraglio di quel Principe co arma Da fpanentofifsima venina per affaltare i fuoi Regni . Onde com alufo lega col. Papa, & co' Veniziani, fi dana ordine di apparecchiare fra tutti oltre à dugento galere : con le quali congiuenendosi molte Naui ; si potena sperare di difendere non pure à Liti Christiani ; ma di andare d offendere i Turchi nella casa propria. Porgena al Duca oltre alla esclusione del matrimonio, gra tranaglio , la disputa , che si vedena d'hanere con Madama ciraa i beni Stabili della cafa de Medici , de quali ella era entrata in poffeffo in virtà della dote , & fopradote d Antifato, fecondo Pofo napolitano , essendo flata afsicurata fopra efsi dal Duca Aleffandro l'ona , & l'altro , quando nelle difficultà , che gli fu von fatte à Napoli, mediante l'accuse de fuorusciti. Fiorentini volle in tutti i modi il matrimonio di lei confeguire. Et prefumendosi che cotali beni legittimamente per la morte del Duca Alessandro d cagione d'on antico fidei commisso fußero ricaduti nel Duca Cofimo ; mal potenano fenza disgusto di lei, & dell'Imperadore recuperarfi. Dalla quale (cosi ricercando la qua dità de' tempi) fin da principio si era con entato senza pregiudi zio delle sue razioni ( come si è detto) di pigliarle ad'affitto.Furono date) come sempre ) al Duca buone parole , & larghe pro messe di pronnederlo di onorata moglie, ed'alla sua grandezza coneniente. Ma Madama Margberita partendofi fece bene moltaforza di codur feco p memoria del fuo morto marito il Signor Giulio di lui naturale figlinolo . A che non potette mai il Duca estere indotto à confentire mostrando , che à lui , & non ad'altrine appertenesse la cura, troppo importandogli l'ouniare à qualunque occasione, che da tanti , & si suegliati aunersary po teffe prenderfi per tranagliarlo. Sentendofi auer per contrary non pure i Franzest , ea'i foliti Fiorentini Fuorusciti ; ma in Ro ma: & quasi in tutti i connicini , & ne gli flessi ministri Impe riali fentina surgere muone opposizioni, & nuone inuidie alla Ina crefcence felicità Tronandofioltre à ciò fino in Firenze il pro prio Don Giouanni di Luna ,ed'il proprio Cardinal Cibo , che co municando i pensieri l'ano con l'altro parena ,che non potessere tanta fua virtà , e profperita fopportare . Et per ciò I'vno &

# LIBOR

l'altro accufandolo, che da lui non si tenesse di loro quel conto ... che molto gli parena meritare ad'acquistare à se steffo riputagione, ed' à lui torla parena, che con ogni-possibil for Za auesserol'animo intento. Ma nel'pno ne l'altro ebbe però appresso à Cefare tanto di potere, che l'oltima commessione non venise ; per la quale à Don Giouanni era ordinato, che mettesse Filippo Strozzi nelle forze del Duca per efaminarlo fopra dinerfi capi effendosi fina! mente da effo Cefare Stabilito per il verace amore, che portò al Duca Aleffandro di dare à Filippo il meritato gafligo della morte di esso, parendogli auere manifesto indizio, che: in effa queffe partecipato , ò più presto , che ne fuste stato il prin: cipale autore: poiche l'occiditore era corfo à lui à darne la prima novella. Onde estendogli dato notizia, che fino all'ora era: Hato nella fortezza, presente esfo Luna leggiermente esaminato , & che per i doni , che anche egli auena riceunto , fi mostrana nella sua causa troppo facile, con l'informazioni, che di qua; O di la furon mandate; penne Cefare à scoprire la passione di effo Luna, ed a fanor del Duca del tutto a deliberare . Era Stato eso Filippo à cui tutte queste cofe eran note con grande anfietà della rifposta, che di Spagna donena tornare. La quale se buona stata fuße, anena promesso alle guardie sue, ed à chi prime, glien'auesse portato nonella onorato beneraggio. Et però sapendo la tornata dell'oomo di Don Giouanni, & non fentendo farfi ambasciata nessuna ne scorgendo nel viso di chi gl'era d'attorno. segno nessuno di nuona letizia, ebbe per fermo, che la commesfion della fua morte fuffe venuta : & forfe ( fecondo , che corfe: all'ora voce ) dall'iftesso Don Gionanni gli fu fignificata; per il. che desideroso di liberarsi da' tormenti , & dalli strazio, che conoscena doner softenere : & per non esere costrerto annocere & gl'amici, che anenano in lui confidato (fecondo, che in' pna polizza, che fi tronò da lui fcritta , era notato ) nella quale; oltre del'acerbissimi lamenti del Cardinal Cibo, & della sua trifla sorte, imprecana col verso di Virgilio (EXORIARE: aliquis, nostris ex ossibus pleor, vendesta contro à chi di tanta: miferia gl'era cagione ) raccolto l'animo in fe flesso con vna fpa: da lasciata d'sorte nella prigione , segandosi la gola, pose fine à tanti suoi noiosi tranaglio Atto, che se nella antica Gentilità fus se seguito , à generosità , ed'à fortezza d'animo , senza dubbio, fi attri.

#### SHE O OTNID O

ff aperibnina, ma fecondo la pieta Christiana d zno di grandissi mo brasimo , Se bene la nobileà , le Arabocche uoliricchez ze,la fino all'ora fempre fua prosperità, la piacenolezza, & gbarbo fuo, & l'infinite altre doti lo facenano appresso à molti scusabi le', e degno di molta compassione . Seguitauano in questo tem po le folite noie de' Lucchesi contro al Duca : calunniandolo con pocaragione, che comportafe, che Vincenzio di Poggio lor Puo rufcito anesse predato certe sete di loro mercanti : & dal Marchefe del Vafto, à chi erano ricorfi , erano per cio pfate parole , ed'atti con ro al Duca affai impertinenti . Onde per giustificazione fua, & pernon mancare di fede d Vincenzio , che afsicurato da lui venne in Firenze à restituire le sete, ed'a comporre le diferenzie di effe : gli connenne mandare in Ifpagna M. Giouanbatiffa da Ricafoli Vescono di Cortona : tanto la più parte de Ministri Imperiali, ed i vicini pertinacemente insultanano ed'in sidianano alla sua felicità . Ed'egli il meglio, che potena da tut ti schermendosi , restana sempre con la solita speranza , che la: giuftizia della fua caufa , che la pazienzia fua ,ed'il buon gomerno ; & che il fuo perpetuo offequio perfol Imperadore auefle ad'effere in vleimo ricognosciuto, & col restituirli finalmense le sue fortezze fare , che da ciascheduno perlibero , & legittimo Principe douessere putarli. Tenenalo anche in non piccola ansietà il Papa; il quale auendo deliberato di torre Camerino al Duca d'Vrbino si armana di canalli, & difanti più, che non parena , che quella impresaricercasse ; ne mancana chi temeße, che si disegnaße voltare quelle genti in cambio di Camevino verfo Siena, o verfo Eirenze. Per il che dando fomma autorità ad' Auerardo Serristori, lo fece entrare nel Borgo à Sa sepolero con ordine che à custi i luoghi convicini facesse fare le debite guardie, Più certa era la fame ; dalla quale fi vedeua, che tusta la Tofcana (fi come la maggior parte d'Italia e'a per rimanere grandemente oppreffa,efendo flate quell'anno 1539. le ricolte rispetto alle superchie pioggie molto trifte. Ed'il Duca , ed'i Ministri suoi aueuano auuto con lespese in tanse parti d foccorrere , che non fi era potuto ( fecondo , che in fimili cafe e folico ) fare fuori le debite prounisioni . Cominciofsi adunque l'anno 15 40 à fentire affai per tempo gra dissima penuria sin tanto che non manco chi proponesse, che la Triate.

400

# LOIDBOR O

sciato alla misericordia di Dio tutto il contado , si pensasse a magrire folamente la Città. Ma la pietà del Duca non lafciò, che cotale deliberazione si essegnisse: anzi comandò, che senza esclu dere neffuno à qualunque fi volesse , mentre fi potena , fi desse il debito foccorfo; auendo in canto con tutta la diligenzia in Sicilia inleuante, in Barberia , ed'in dinerfi aleri luoghi fpedito di nerse commessioni , se bene la non mai mancante inuidia de pogentati vicini , & de' Ministri Imperiali, & l'incomportabile ca restiade' Genouesi massimamente gli facessero gradissimi impedimenti . I quali ( così cacciandoli la necefsità ) teneuano lequi armati ne' luoghi connicini , & tutti i Vaffelli carichi di vet touaglie, che loro s'incontrauano ; tutti d Genoua n'erano man dati ; effendofi ridotti ad auer folo per otto giorni da foftentarfi . Di Sicilia con tutta la licenzia auutane dall'Imperadore , poce fe n'era potuto cauare. Onde la fame per tutta Tofcana fi fenti ua grandemente crefcere , ed'à Firerze le cofe eran ridotte à tale che non si tronando grano da vendere al pubblico mercato, si dubitana di qualche popolar tumulto, veggendofi,che la plebe, ed'i contadini erano al tutto per mancare . Mostro Dio , che efsa pietà del Duca glifuße piacinta , prouuedendo miracolosame te al bisogno del suo popolo; colfare il ventunesimo giorno di Marzo comparire vna Maue carica di grano, indiritta à Girola mo da Sommaia, la quale dal volo fopra l'Arcipelago era col continuo corfo di quattordici giorni venuta à Liuorno, fenza mai toccar terra in nessun'altro luogo. Al principio d'Aprile poi ( cofa molto gioconda à dire ) ne comparfera quasi in vn me defimo tempo otto altre ; ed in breue fpazio ne vennero poi di fi dinersi luoghi tante altre, che fino a trenta nella spiaggia di det to Linorno fe ne contarono : & con tutto questo il grano quafe tutto il restante dell'anno manco d'ono scudo lo Stato non fu venduto. Aintando non poco, perche più oltre non trapasaffe, l'effere flata quell'anno la ricolta tanto anticipata ; che à mezzo Maggio fi potette in molti luoghi del nuono grano macinare. Mentre, the la Toscana non era ancor tanto dalla carestia afflit ta vedendosi il Duca effere flato dalle nozze di Madama d'Aufiria escluso, & parendogli male ( per stabilimento del suo stato ) fenza successihne rimanere ; interponendouisi l'Imperadore concluse di pigliar per moglie vna figlinola di Don Pietro di To ledo

Tedo Signore nobilifsimo in Ispagna, & che da gl'Imperadori Paleo logbi, & di Grecia traena la fua antica origine. Era Don Pietro, come tutto il restante di quella famiglia in grandissima grazia , ed'autorità appreffo à Cefare , peril quale effo Don Pie trofi trouana appunto all ora Vicere nel Regno di Napoli. La eui visinanza, per le molte commodieà , che al Duca , ed'alla Tofeana ne potenan peruenire non fuforfe minima cagione, onde cotal matrimonio si conchiudesse . Mandato dumque à fare le prime cerimonie con lei Iacopo de Medici , & Luigi Ridolfi, fu la nouella sposa con le Galee di quel regno condotta dal fratello fuo Don Grazia, che ne era Capitano con bella ed onorata compagnia di Canalieri , & di donne fino à Linorno , & dal Duca fuo Spofo riceunta con grandifsi ma comitina poi in Pifa ; quindi à Firenze tutti lieti fene vennero. Porte questararadonna se co oltre alla bellezza, che fu in lei singulare, la pudicizia, & l'a fecondità ; diuenendo in brene tempo madre di molti, & de i più bei figliuoli , che in'Italia, ò forfe altrone fi poteffero vedere: ornata oltre à que flo di ranta accortezza, & vigilanza,ed' amore verfoil marito, che compagnanon meno delle fatiche, & oure familiari, & dello Stato , che de i piaceri; glifu in molte conspirazioni, che in vari tempi gli furono incontro fatte, vna delle più potenti, o piu efficaci guardie alla sua salute, che qual fi voglia altra, che à torno fi vitrouaffe . Seguitandolo con viri le animo in quel suo perpetuo moto ouumque andana, & con vna cura, & destrezza, & gravità maravigliofa à molte cofe prounedendo; ed'infinite fatiche, & pensieri, & tranagli allemiantogli. Difficilosarebbe à raccontare le pompe, i conniti i balligli (pettacoli, le rappresentazioni, & le feste, conche dall'elegangla degl'ingegni fiorentinifu in Firenge riceunta, nel' mezzo della dolcezza delle quali non potè fare che qualche poco di affenzio non si mescolassi; Percioche parendo in Pistoia ogni cofa quieta, ed'essendosene per ciofatto ritornare Girolamo degl'Albizi, che per più mesi vi era con due compagnie di fanci dimorato, i Cancellieri, pregni di odio contro a i Panciatichi: facendosi capo di loro Giouanni Tonti , chiamato seco il Prete de' Taniani, ed'alcuni Gatteschi capi di lor parte, in sul'occasso ne delle feste di Pirenze, one ciascheduno era occupato; difegna rono vendicarfi di tutte le antiche , & moderne offefe con vecidere suttii Panciatichi lor contrary grandi, & piccoli: Et pel che la maggior parte di loro Cancellieri, fuori di Pistoia habita na . tirarono in questa conginva . Orfino Rofpigliofi , & Cecchino di Biagio , chedentro alla Città auenano le case , Connenuei adunque con costoro, che ad na certa notte sed ora determina ga aprisero una porta jed anendo fatto fra de proprij parentied amici de fra quelli, che Giano Mazanti capo principale fra contadini gl'anena accomodati fegretamente raunata nelle felue della cafa al bofco di cira quattrocento perfone ; ne vennero 4 Piffoia alla porta à S. Marco, pensando tronarla ( si come era no rimafti ) aperta. Ma o per negligenza o per viltà de' conviurati di dentro non effendo cio fucceßo : poi che furono alquan to foprastatiaspestando : in pleimo fi rifoluerono à pigliare da le cafe conuicine de contadim loro amici alcune scale, con le qua li tentarono per le mura nella Città entrare, con pna delle quali Giouanni Tonti, che si tenena la vittoria sicura in mano volendo effere il primo, come temerario, ed'empio rinolto verfo il Cie lo osò di dire parole superbissime contro alla potenzia di Dio del le quali non flette molto ad'effere gastigato : percioche non arei nando la scala alla sommità delle mura, & pensando con yn bre ne falto potere aggrapparnifi; spiccandosi il fasso à che si era ap prefo . venne egli ed'esso saso fin nel profondo del fosso à preci pitare; Onde ne rimafe sutto rotto , & poco meno , che morto , La qual cola fentendosi da' circumstanti, che per la medesima Icala , & per altre di falire fi apparecchianano , penfando , che Gionanni da' defenfori delle mura , O non dal fortuito cafo del Sasso fulle flatofatto cadere, tenedo dießere scoperti chi in qua chi in là cominciarono à sbaragliarfi, no rimanedo di tato nume ro intorno à Giouani altrische il fratello, ed'il Prete de' Taniani I quali melolo per quindi trarlo in fur' na delle fcale, & ferma to forse venti de compagni col fare loro intendere, quel, che del la fua cafcata fuffe ftato cagione ; afsicuratifi di non effere ftati fentiti, & schiarandosi gia il giorno, veduto aprirsi le porte ani mandefil'pno l'altro fecero pensiero di entrar dentro alla Città O loro foli , & di giarno mettere adeffesto quel che di notte ,ed in tanto numero aucuano disegnato . Onde lasciato alcuni , che la porta sgangheraßero , perche con più difficultà, le gli potesse proibire la rurrata; in numero di feli quattordici perfe la piaz-

100

ga fi mifere a correre . Oue lenatofi il vomore , ed'i Panciatichi fentendo i loro anuerfarij nella Città armati ignovando il poco numero , tutti [panentati, & fenza armi , ritronandofe non à refistere . ma à cercare diuerfe parsi , oue faluarfi fi diedero . Onde perche l'ora non era ansora che le genti fon folite delle cafe pfcire, fole tre perfone potettero effere da loro vecife con aut ne alcune poche altre ferite. Ma Bartolommeo Lanfredini Comessario, che animosamente era corso al rumore chiamando, edefortando i Panciatichi a non fi spauentare, & dalla Fortezza facendogli l'armi fumministrare , & di fuori la parte amica sonnocando, & dall'alera parte non fenz z molto pericolo d'effere pecifo fgridando & minacciando i Cancellieri , fu cagione fenza altro fare, che per la medesima porta, onde erano entrati fe ne pfeißero. Non fi moffe il Rofpigliofo,ne nesuno de' fuoi in questo rumore : ma venuto poi à fuce tutto l'ordine della congiura ; effendo condannato in Firenze à perpetua carcere ; pian fe gran tempo amaramente la fua irrefoluzione. Saluandofi quel Cecchino di Ser Biagio con i feguaci fuoi , che fcopertofi tar ... di . & fentendo i Cancellieri partiti andò lovo per la medefima porta dietro Conneniua per aprire la Strada al Duca di permenire à quella fama , & grandezza ; à che poi tanto gloriofamense si conduste , che Iddio olive à quel', che fino all'ora per se fleffo , & per propria virth fi era acquistato , ritxonaffe modo,onde liberatofi da baly , & da entorr , che come fanciullo , & pupillo facenano professione di gonernarlo, venisse à dare alla sua autorità necessario angumento . Per la qual cosa fare l'ambigione , ebe poco di fopra fi è toccata del Cardinal Cibo parue che appunto à tempo ne porgeffe ( fi bene fu nel principio con moita noia del Duca) bellissima occasione . Il quale per essere Cardinale: per il parentado, che aueua con la Cafa de' Medici. O per effere di fazione imperiale , era fino all'ora flato in Firen ze con lommo onore appresso à ciascheduno. Ma come huomo angi che no vano , & comecofa notabile , che quafi ogni vno (co me (i è mafirato ) doneffe la grandez Zz del Duca innidiare , defe derando apparire non meno fuor del Dominio , che dentro arbiero. O motore disusse le cofe; O che fenza lus nes una fe ne poteffe ben configliane, ed effeguere; staccandoji il Duca di quefli fuoi modi; & votendo da je flefio , & non da altri dependeres

parena, che non così fempre al Cardinale fazisfacere ; N quale per darfi maggiore riputazione ; ristrettofi ( come fi diffe ) com Don Giouanni di Luna l'aueua indotto à parergli , che ne anche dilui , come di mini Aro Imperiale fi tenesse quel conto , che fi conneniua . Olere à questo effendosi preso in casa , & facendo molto alla grande nutrive il Signor Giulio figliuolo del Duca Aleffandro ; moltrana di fentir molto dispiacere , che nella mor ze del padre non si fusse tronato in età babile à potergli nella gra derra . & nello ftaro succedere . Cosa se bene ( come fi è mo-Strato tentata & procucciata dalui ) che non potena per nessun modo conseguirsi ; essendo oltre alla voluntà de' Cittadini , che affai più il Duca Cofimo defideranano , nella dichiarazione , & prinilegio dell'Imperadore (come inlegittimo ) al tutto escluso. Tenedo olere à questo dinerse pratiche co Farnesi che à cose gra dissime aspiranano, & con Madama d'Austria, appresso alla quale effendoft riconerati tutti i gia Stati fanoriti del Duca Alef fandro ; in fu tanta inclinazion del Cardinale pareua , che da lo ro , & dalei molte cofe importanti fi difegnaßero . Cercana Cibo similmente per via dello Ambastiadore Cesareo a Roma di rappacificarfi co' due Cardinali fuoi cugini Ridolfi; & Saluiati flatitanto nimici di quello Stato: & finalmente sparlando con sutti ; & perlettere tutte le azzioni del Duca vilipendedo,cerca ua di torre à lui , & dare d'e sutta la reputazione. Le quali co se essendo al Duca benissimo note, fece, che le parole lasciatest plcire imprudentemente di bocca da effo Cardinale, che egli per via d'on Biagio Speziale cereaße di fare il Signor Giulio anuele nare gli penesrassero molso acerbamente nell'animo .. Era que-Sto Biazio aftutifsimo, & di non molto buona fama, tenuto mat-Stro fingulare di comporre ogni forte di veleno , Stato dimeflico del Duca Aleffandro; & che all'ora molto coneffo Cardinal Cibo si riparana. Costui per suoi demeriti esa stato condannato al le prigioni della Fortezza di Pifa , & di poi affai prima che no si conneniua per intercessione del Cardinale ne era stato liberato; con cui per ciò, & nella sua casa auena familiarissima pratica . Dissimulò col Cardinale il Duca l'amara puntura , che per questa calunnia au eua ricenuta : ma ne serisse bene à Cesare... lamentandofi, che da lui cofe fi scelerate fi fospettaffero : & fat so mester Biagio di nuono in prigione benche all'Imperadore re Spette

Tpetto al Cardinale molto dispiacesse ) ottenne , che d Don Giomanni tanto amico di esso Cardinale fusse dato commessione, che Biagio con ognidlligenzia fusse sopra tal cosa esaminato. Onde mella fortezza à lui condotto presente Francesco Guicciardini . & Matteo Strozzi,fu da Ser Bastiano Bindi Cancelliere degl'os to, poiche il Cardinale, come huomo facro nego d'internenirus domandato, & minacciato à douer dire , come questo caso ftesse. Conuenne fare la seconda esamina; nella quale il Cardinale fa congened che Vincenzio Bouia suo fegretario internenisse . Et finalmente la confessione di Biagio fu, che dal Vescono Marli, & da Gionan Francesco da Mantona era bene Stato confortato & feruire il Duca , & sperare da lui ogni bene ; ma che ne di veleni , ne di Signor Giulio da neffuno non gl'era mai stato ragionato . Comprefesi il sofpetto del Cardinale effere al quanto leggier mente derinato da quelle generali parole da Biagio riferitegli & aggingnerci qual cofa più oltre chendera il vero. Il quale anindi a poco rimeso in potesta del Duca fu da lui del tutto libera-30 . Ma conosciutasi la mala intenzione del Cardinale , ebbe be ne il Duca legittima occasione di procurare in prima, che per siafcheduno fi fapefe la verità del fatto di cui aueua il mondo lungo tempor agionato: Ne gli parendo da quindiinnanzi potere più in effo Cardinale confidare non era più ne à configlio .. ne à deliberazion neffuna chiamato, fe bene con ogni preghiera, ed pmiliazione cercaffe di reintegrarfi nell'amicizia prima rifoondendofeglidal Duca lempre, che buono ; & caro amico intendena di rimaner gli; purche fi fleffe in luogo, onde non auef fe cagione di fospettarne . Non lasclarono pfizio nessuno in die tro gl'amici del Cardinale d'Italia , & d'I pagna , & fino all'i-Refo Cefare ( per pronarfi ) fecol Duca to potenano riunire : ma egli mostrando il giusto sdegno per fi brutta calunnia concetto inego al tutto di volere cio confentire ; la cui giufla cagione conofciuta in pleimo da eso Cefare, il Cardinale fu da lui com agre reprenfioni ammonito , à non donersi più nelle cose di Fire ze ingerire. Onde egli in vltimo vergendosi rimasto folo . & fenza riputazione, & fenza amici: founenuto quafi per piera di qualche fomma di danari , de quali non piccola quantità n'anena in più polse ricenuto dal pubblico liberando il Duca da pu granfastidio, ed'à Cittadini porgendo vna grandifsima allegrez

#### STOS L (I BOR) O

Za ,fece , ma molco mal'uolentieri da quella Città partita , os de oltre all'honore s'era presuposto donere canare villied grandifsima , ed'à Maßatur ifcizione della fua Cognata Marchefa & nalmente fi riduffe : Refulto al Duca di quefto fatto , come fi po seua presumere, non mediocre reputazione; al quale non di mã co foprarrinanano circa le cofe fue nuone follecitudini & fofpes zi , eßenda quafi impofsibile acht pofsiede nuoni Stati , che altrimenti aunenga. Et questo era, che ribellandoft da Cefare i suoi paesi di Fiandra era stato costretto ad accettare dal Re di Francia l'offerta fattagli della Barlo , come cammino più brene per effa Francia trapoffare : per condurft in Guanto, one la più potente ribellione incominciana red in cio fare ricenena da Franzesi onori , & carez ze incomparabili. Del qual luogo, sew cinuil Duca dall' Ambafciadore fuo Agnolo Niccolini (manda soui da lui per internenire se accordo vi si face se ) che l'Impera dore facilmente con nerrebbe col Re ad innestire dello stato di Mà lano Monsignor d'Orliens figlinolo di esso Re, dandogli Cefare la sua legittima figlinola per moglie , Il che , se si fusto effettuato , molte innoua zioni in Italia fenza dubbio erano per fopraumenire : Ma Cefare pfcito di Francia, & col gostigo de Guansesi, auendo in un subito le cose di Fiandra accomodato resetue ti questi di legni pani ; escludendo al tutto ogni pratica tenuta co lui prima sopra lo Stato di Milano ; con che le cose d'Italia si rimasero nel medesimo termine. One solo l'armidel Papa contro a' suoi vassalli si facenano senttre : I quali : ma massimanie te i Perugini , con mal'animo comportando alcune granezze da lui nuouamente imposte, col procurare di dar lovo acerbo gafti go , parena , che volefie , che gli altri imparaffero a vinere fotto la debita obbidienza . arebbe Ridolfo Baglioni , Stipendiate del Duca la famiglia del quale aueua pe' tempi paffati fignoreg giato in Perugia; volentieri porto alla patria (na qualche foccorfo : & fe bene il Duca , che era Stato non fenza asprezza am monito dal Papa, anena mostrato di esortarlo à delistere da tal cofa : non di manco per buoni rifpetti . Fece armare non fenza graue querela del Papa , le suefrontiere verso Perugia , come Aregzo , Cortona ,e'l Borgo : effendo per apportare questo à Perugini non piccolo fauore. Et Ridolfo Baglioni , entrato quas contro alla voglia del Duca in elfa Perugia, attendena com OZRE

orni luo poterefranca mente d'difenderla : Ma effendo le forze del Papa gagliarde; & riuscendo quelle de' Peruzini sempre p.u deboli parje al Duca per loro benefizio donercifi interporre, & però operò , che Gionanni dell'Ancella fuo Ambafciadore accomodaffe le cofe con i Capitani del Papa; il quale dopo diversi razionamenti convenne, che a' Perugini fi donefe faluare il facco: ma che tutte le altre cofe rimaneffero alla libera volontà del Papa: vicendosene Ridolfo Baglioni ficuro con tutti i foldati forestieri . Mail Papacontinuando nella poco buora Volonta perso il Duca aueua alla Corte Cesarea sone si agitana la lite preseritta con Madama d'Austria de' beni Stabili della cafa de' Medici , fi bene faputo , mediante il Nunzio suo, & più mediante il Cardinale Farnese (no nipose riscaldare le cose; che non ostanse, che Agnolo Niccolini, facefe al rincontro per il Duca agni possibile sforzo ; la sentenzia non di manco conuenne, che cadelle à fanore di ella Malama. Faccendo nel medefinio sempo, per tenere il Duca in continui fofpetti fanori grandisimi a Piero, figlinolo del morto Filippo Strezzi, che fi era risiraro d Roma. Il quale, come mazgiore de gl'altri fratelli, effendo rimasto capo di quella famiglia, O per ciò disponendo in un certo modo di turci i tanari del Pa dre , che à quattrocentomita feuti afcendeuano ; tenina pratica di comperare dal Papa alcune terre dello stato Ecclesiaflico : er li dicena a che Fano nelli Marca eli farebbe conceffo . Il che fe fuße feguito al Diea , et'à :utta la partialità dell'Imperadore farebbe forte difpiacluto; potendoft temere, per la comodica del firo che vicino alla marina , ed in mezzo dell'Italia è posto, che fattolo ricetto di tutti i m.'a contenti; non fuffe on perpetuo torminto de gli Stati conn'a cini s Suans in vicimo questa pracica . O si comincio à ragionare di vendergli in quello scambio alcune costella nel 3 e rugino , continuando in questi ragionamenti i Farne fe per flan care i! Duca , ed'in vlsimo per coftrignerlo con questi artifizo à fecondare più le lor voglie , che quelle di Cefare ? Muenti cominciato ad'alienarsi da lui (non offante il parentado) sde a gnati, perche troppo gli parena, che nella Dieta di Ratisbona (i fuße mostrato co' luterani indulzente. Et per dare anche affelfa

Cefare canto più da penfare affai fpeffo fi ristrigneus con l'Am bafciador di Francia , & con altri buomini mandati da quel Re tenendo pratica di maritare Vittoria nipote del Papa al Duca di Guifa & Il che, fe bene infieme con l'altre cofe non fu mello ad'effetto, non fu, che in lui non fi scorgeffe poca satisfazione. dell'Imperadore. Con cui per la figlinola venutagli in casa aue na aspirato à stati grandissimi , ed'al manco à quel di Siena; & non meno forfe à quel di Firenze , se gli fuße penuto fatto , mo-Strandofene Madama defiderofisimia . La quale ne de gli flati di Cafa Farnefe , ne del marito , che era ancora piccolo gionanes to , ne di nessuna lor cofa fi mostraua contenta: Standos con mol to dispiacere di tutti , quafi fempre in vefte nera : & i Pilani, or gl'amici del primo marito raccogliendo , parena, che non altro , che Firenze ged'il suo flato potesse nel animo ricenere. Rau nana'nel medesimo sempo il Papa danari : ed'il Re di Francio per tenersi schernito dall'Imperadore nella pratica con lui tenuga d'auer Milano , si sapena , che era in gran desiderio di fareli afprissima guerra. Opponenansi a'disegni del Papa. il quale massimamente aspiraua di dare in qualunque modo à Nipoti qualche Stato importante , le forze dicafa Colonna , flate fempre de gl'Imperadori partialissime , ed'à Pontefici spesse volte aunerfari ; per abbasare le quali si prese occasione colsorre per forza ad Ascanio capo di quella famigliala minor sua figlinola. Or darla matrimonio a Marzio Colonna, che di Afcanio era acerbo anuersario. Di che essendosi Ascanio non poco risentito, come ancora dell'effersi da' ministri del Papa accresciuto il pregio del fale a' suoi paffalli : effendofi armato il Papa di più di dieci milafanti , Ascanio rimase di Paliano , & di quasi tutto il (no Statoescluso . Ma il Duca quasi augurando , che fra tan se controuerfie gli doueua dalla dinina benignità ester mandato quel ricompenfo; Onde lo Stato suo riceuesse principale stabilità: & confermazione : deliberd di abbandonare il particulare palaz 70 de' Medici, oue l'anteceffore suo & gl'altri innanzi d lui. quafi capi di parte aneuano rifeduto, & per più pigliare di vero Principe autorica & fembianza , venne nel publico . & più principale, ed oue era il vero feggio della dominazione ad abita re dimoftrando con quefte l'affointa, & legistima fua podestà : a confusione dichi volcua tenere, che nonfuse vero arbitro del

#### SECONDO III

gonerno: mache il suo fuße da quel della Circa disgiunto . Ne qual luogo adempiendosi felicemente l'augurio, il venticinquefimo giorno di Marzo 1941 giorno dedicato all'annunziazione della Vergine & che fecondo lo Stile Fiorentino è per il primo giorno dell'anno appellato, gli nacque fotto benigno pianeta il primo figliuol maftio . Al quale per voto fattone , & per infpi razione dinina anutane miracolofamente la Madre alla Vernia, oue la memoria di S. Francesco è grandemente venerata , si pofe nome FRANCESCO. Del qual parto prefe la Città ent sa , & chiumque di viner quieto deliderana incredibile letizia , & contento, efaltando la plebe con grandissime voci per tutte le parti col folito nome del Duca, & delle Palle. Restando poche potenzie in Italia, & fuorische non mandaßero Ambascia dori à rallegrarfene . Tenendosi da tutti per fermo, che concedendosi per cio dall'Imperadore al Duca le sue fortezze (che talierano State sempre le promesse (ue) & divenendone per ciò fer mo, & libero Principe , che la Tofcana pfeita di pericolo di fuz gezione forestiera; fuse per porgere alla libered, che era rimafla nel resto d'Italia non piccolo sostenimento. Madò anche l'Im peradore buomo particulare à rallegrarfene con lui, & à Don Giouanni di Luna Castellano commese, che à luo nome tenese il figliuolo ndto à battesimo: & finalmente da indi innanzi gra dimoltrazione d'amore, & di confidenza s'in ominciò con lui ad pfare . Per corrispondere alla quale dimostrazione di buona voluntà ; fofpettando gl'Imperiali del Papa per la vittoria anu ta contro ad Afcanto, & per le pratiche de Frangefi, che guer ra in qualche parte non faceffe rilurgere: mandaua il Duca nelle confulte, che sopra cio si faceuano ad offerire, che fe così giudicaffero espediente, arebbe fatto, che tutti i Soldati fuoi fuddi ti , che da' Farnesi auessero preso soldo, sarebbero subico fatti al le proprie case ritornare, il che non donenano riputare di piccolo momento, effendo quegli in buona quantità, O delle miglio ri gente , che in quello efercito si ritronassero . Parne , che cio farebbe Stato per all'ora on volerfar troppo inasprire l'animo det Pontefice : & quafi on cost ignerlo à pronuederfi di fanterie Suizzere: di che fapenano in principio auer aunto pensero. co' quali fenza dubbio era on farlo precipitare à dichiararfi per le parce di Francia e Ed'acio tanto pin cautamente era da guar dares

Beffere in un cereo modo più pronto à prestare ubbidienza al Marchefe del Vasto generale dell'armi Imperiali in Italia . O che da principio ( come si disse ) l'auena à Firenze mandato, che all'ifteffo Duca , che gli pagana il suo ftipendio . Il the à lui , abe intendena di volere effere libero Principe non potena per nef funa guisa piacere. Et da lui, come da gl'altri non mancò occafione, ondeil Duca potesse da tanta indignità liberarsi, media se la prescritta alterezza sua. Per cio che , battendo , presen te la Duchesa, vn Nano molto al Duca, ed'à tutta la corte cato, il quale anche verso lei riparana; percioche ( secondo il co -Hume di simili genti ) alquanto più liheramente, che la natura di Pirro non comportana , rispondena a' suoi motteggi : La Duchessa alzando percio la voce; & lamentandosi del poco rispetsouche da Pirrogl'era pfato , fece sì, che il Duca à quella voce fi trafte: & Pirro di tanta ficurtà presast riprendendo, ed'egli eost alla leggiera scusandosene, la cosa per all'ora (che erano alle Moie di Volterra ) fu lasciata pasare; ma ritornati in Firen Ze, & fatto venire di Mugello, & dal Ponte à Siene, & di altri luoghi alcuni de' fuoi Capitani con le lor bande ; fece, che Pir ro da Matteo Strozzi con tuete le fue genti fu licenziato: facendole pfeire fubito dalla guardia del Palazzo; & le fue pure all'o ra arrivate in pn tratto succedere. Le quale persenerarono tanto in offaguerdiasche fatto venive di Alemagna vn buon Capitano, il quale da lui, & non da altri aueße dependenzia, & con lui dugento elettissimi Soldati , d lui , ed'd quella quieta nazione . fecondo l'vfo de gl'altri Principi commife con fommo giubbilo di tutta la Città la guardia del suo Palazzoe sua . Ed'à Pirro non volendo samenticare le buone opere da lui fatte oltre à ringraziamenti , commiße, che fuffe affegnato vn'annua prouuifione di mille feudi da pagarfegli onunque più gli piaceffe di dimorare: ma egli , come buomo sdegnoso refineatala prima al Marchefe del Vafto, & poi corfe all'Imperadore d lamentarfi, d' dar conto di quefto fatto : Al quale Imperadore , perche fi poteffe dal Duca fare nuono fermizio porfe in questo tempo 14dio nuona occasione, che s'intefe effergli stata grandemente cava . Et questo fu , che non si efeendo così bene da' ministri Impe riali potuto chiarire il fospetto, che si era annio di Lodonico del Parmi, di cui poco di fopra fi è fatto menzione , reggenaofi la

#### LIBRO

Città di Siena à dinozione dell'Imperadore, auuenne, che pafsa do esso Lodenico per il Dominio Fiorentino, accompagnato dal Riccio de' Salui , su dal Duca à Montenarchi fatto pigliare , & d Don Giowanni di Luna in Fortezza confegnato. Dal quale fi ebbe certezza, che l'animo del Re di Francia era, per gli sdegno preseritti, al volere al tutto tranagliar l'Italia risoluto, & massimamente il paese di Toscana; la quale per via de Sanesi . facili ad'ogni monimento , & per lo Stato nuono del Duca , fpe raua senza difficultà superare. Dandosi à credere , che per l'in clinazione, che anno naturalmente i Fiorentini alla Corona di Francia, ed oltre à fuorufciti per la mala contentezza, che pen Saua di trouare in molti di quei di dentro, & per qualche pretensione, che presumena auere in quella Città douergli ogni co farinscire , molto facile , & piana , Onde fentendosi quefte cose dal Duca & da quelle comprendendo, che à lui toccaua il prin cipal pericolo, cominciò da quindi innanzi adessere sottilisimo inuestigatore di tutri gl'andamenti de Franzest. Et perche la cosa di Siena, & di Portercole (di qual luogo aueuano disegna to primieramente occupare ) veniua scoperta comincid accorta mente à sofpettare, & non fenza proposito, che sopra Piombi no non riuoltaffero il medesimo disegno luogo similmente commodo à riceuer l'armate di mare, Er posto all'ora in mano di Si gnore poco accurato, & di condizione molto piegheuole: Col quale fra gl'altri aneuano molta autorità il Cardinale Saluiati. ed'il Priore di Roma ambodue poso amici del Duca, ed'ambedue fratelli della moglie di esso Signore, donna molto terribile d' dal cui cenno parena , che il marito il più delle volte depena dese. Danagli ancora da fospettare, che à quel luogo non aspe raffero manco i Farnesi, che il Re di Francia; percioche manife Stamente fi fapena , che nello Stato di Siena mantenenano molse intelligenzie, che dell'en luogo, & dell'altro arebbero anute Strabocchenol voglia ; la cui vicinanza farebbe flata poco me . no , che la Franzese al Duca molesta . Onde per schifare si enidente pericolo con esortazioni efficacissime ricercana il Signor di Piombino cognato della madre d voler meglio le cose sue guardare : ed' à volere insieme nella dinozione dell'Imperadore di cui Piombino è feudo nobile , al tutto mantenersi. Al quale Imperadore non aueua mancato di fignificare, come sutte que-

SECONDO 133 Re cofe paffanano , offerendo , che quanto à fe darebbe al Sig. di Piombino sempretutti quelli aiuti, di che fusse ricercato. Il an ale Signore in dotto forfe dall'altrui perfuafioni era entrato . manamente in sofpetto, che dal Duca non si cercase di spogliarlo di quello stato , & pero fi vedeua andare molto renitente nel Baccettare gl'ainti offertigli . Onde per rimuonerlo da que ila opinione parfe al Duca di douere condursi con lui presenzialme se à ragionare ; il che effendosi fatto in Volterra non gli fu molsa difficile lo sgannarlo del fospetto preso, mostrandogli infieme quanto per sicurezza dell'ono , & dell'altro Stato fuffe nesegariofare . Ritraffe ne ragionamenti , che con lui ebbe , come Der buomo mandatoli à posta dal Re era stato tentato di voler farfi di parte Franzese ; offerendogli buone condizioni , ed'ogni opportuno foccorfo. Da che infospettito maggiormente il Ducagli parue di doner dare ordine , à Campiglia à Volterra, ed à sutti i luoghi conuicini , che sempre, che dal Signor di Piombino fußero chiamati doneffero quei Capitani con quei foldati , sbe ricercaffe con ogni prestezza andare à soccorrerlo. Il quade Signore di Piombino riscaldandosi nel ragionamento in mo-Strarfi molto affez zionato , & dinoto dell'Imperadore lafciò in pltimo trasportarfi tanto nell'espressione di questo , che per se

Steffo offerfe al Duca , quando per sicurtà della Toscana , & di quella Maritata fuße Stato neceffario, che aurebbe lasciato quel luogo, pure che à nel Regno di Napoli, à altrone se gli fusse da . so baffeuole ricompenfa . Crebbero queste inaspettate parole grandemente l'animo al Duca , & l'industero facilmente in spe ranza, che la credenza prima anuta dal Signore che quel luo. go in mano fu a non preueniffe , potefe per anuentura perificar . fi . Oade con molte laudi , & ringraziamenti auendo effo Signo re da fe licenziato , operò, che dall'Ambasciador suo appresso d Cefare gli fuffero tutte quelle cofe narrate . Il partito delle qua li sarebbe stato molto approuato da lui , se il Signore fusse nella prima fentenzia perfeuerato : ma fentendo efferfi mutato di fantafia non parme à Cefare conneneuole, che fe glidouesse pfar forza , sentendo massimamente , che dal Papa non si farebbe fatto innonazione alcuna , & a gli sforzi degl'altrinimici fperando con la venuta sua in Italia pronuedere ; la quale in quei giorni fegui per la Brada di Trento ; one dal Marchefe del Va- .

#### BRO 124

Sto, & da Ottanio Farnefe fuo genero essendo incontrato paface do per Milano a Genona fi conduffe . Ed'ini con paterno affet coricene dal Duca la prima vifitazione e allegrandofi feco del f glinol mastio natogli, & facendogliottime promeffe ; the alla tornata fua d'Algieri gli farebbero le fue tanto defiderate fore tezze restituite : molto laudandolo del buon gonerno , & della incorrotta giuflizia , che mantenena; & raccomandando alle fua fede , & vigilarza tutta la Tofcana gli commeffe , the de Piombino, & di quel Signore teneffe diligente cufodia, & che circa il gouerno di Siena fi andaffe accomodando a' difegni , che era in propofito di farni il Gran vela , il quale anena deliberas to lasciare suo inogotenente generale in Italia . Et firingende lo il tempo , che gia era alla fine d'Agosto , condottofi per Ma-l re à Lerici : per terra quindi fen za tardare à Lucca fe ne venne, one trond il Papa effere prima arrinato , anendo fatto la ftrada per lo Stato Fiorentino . Con il quale confumati tre giorni for li nell'abboccamento : auendo proposto l'ono all'altro molte co fe , & poche conclusione : rimanendo però in dimostrazione di buona amicizia , l'ono prefe la firada verfo Roma , & l'altro! fi conduffe alla spezie, done anena fatto imbarcare le genti Tedesche , si come à Genoua le spagnuole , ed'à Linornol'Italiane." Dumila de quali gli furono accomodati fotto Cammillo Colonnadal Duca; fi come d fua instanza ne furono fotto Menco da Monte Doglio mandati molti altricol Marchefe di Marignano in Vngheria per soccorrere Ferdinando Re de Romani fratello di effo Cefare , che da' Turchi anena riceunto pna terribil rotta . Col qual Cefare avendo nell'imbarcarfi fatto tutti i debiti coma plimenti ; conducendo feco il fuocero Don Pictro di Tolledo, che anch'egli per far renerenzia all'Imperadore era per mare à Levici venuto , fece con lui verfo il fue State vitotno; La poter Za O grandezza del quale con la bellezza & magnificenz i di Fivenze, & di tante altre Città lo fece non poco rallegrare aggin gnendo poi la fenil prudenza , & valore , & bellezza del gena ro : à cui per confermazione & Stabilimento di tanti beni ft vedena gia apparecchiata la successione ; le quali cose accrescendogli sempre più il giubilo , el contento lo fecero giudicare per Santo alto matrimpnio la figlinola doner riputarli peramente felice . Onde pieno d'incredibile letizia partendofi , ed'accoma

pagnandolo effa figlinola ,el genero fino ad Arezzo , ed al 6 17 To faccendo lastrada d'Abruzi al suo psato gonerno di Napoli fi riduffe : Il Gran vela intanto ( partito l'Imperadore ) she mat fucceffegli le cofe d'Algieri per quella miferabil rotta riceunta dalla tempesta del mare fi era finalmente in Hifpagna ridoteo) prounedendo alle cofe d'Italia procurò per più importante nego zio tenere il Papa in fede ; il quale sapeua continuamente effere da' Franzesi stimolato. Da Siena ancora;oue le cofe vacillanano, rimoffe il Duca d'Amalfi, che l'aueua qual che tempo gouernata, come buomo molle, & più à piaceri, che alle cure de ti fati intento : O ridotto con pna prudente riforma le cofe à maggior ficurezza dell'Imperadore : meffe at Palaz to vna guardia di dugento Spagnuoli con commessario daefo Imperadore dipendente , à cui tutte le cofe importanst fi referiffero : & confinati molei Cittalini fofpetti, & edn efsi i quattro fratelli de' Salui, fece fra quella Citta e't Duca fermare confederazione à difefa . Col qual Duca fi erano tutte queste cofe participate : il quale richiestone gl'a neua per fua guardia mandato buon numero de fuoi Tedefchi , con che ad'esso Duca venne à mancare buona parte del fospetto , che'de' Franzesi legittimamente aueua concepuso; i quali non di manco col pretesto di recuperare alcune Terre da' Sanesi; si diceua, che farebbero rompere in quelle parti la guerra dal Conte di Pitigliano , & da Gionampaolo da Ceti loro Soldati : Contento[si anche il Duca in grazia del Gran nela ; il quale principale Ministro era , cosa di gran prudengla il renersi bene edificato di donare due paghe à dumila fanti Spagnuolt: i quali fcampati dalla tempesta d'Algieri, spogliati quasi di tutte le cose , erano à Liuorno approdati': poi che il Marchefe del Vasto con più riguardo , che'l folito auena fatto trapaffare tutti gi ttaliani, the nel medesimo luogo erano arrivati , nella Lunigiana : per che da Marchesi Malespini fuffero nelle lor Castella mantenuti. Col quale Vafto ( cost ricercando il medefimo Granuela) il Duca fi contento di venire ad vna b uena pace; non ostante i po chi rifpetti , & le tante ftranezze ricenute da lui ; chiamando fitt Marchefe fernitor del Duca : O promettendo da quindi inwanti non eftere per chrare, & rifpettar manco le cofe fue, che

### 126 LIBRO

quelle del proprio Cefare. Onde con questa necessaria mione. & col fentirfi, che effo Cefare non punto sbigomito per tante per dite attendeua francamente à riordinar le cofe sue , cominciare no gl'Imperiali d'Italia à temer manco le minaccie de Franzes de' quali nuonamente fi fentina , che erano in pratica di foldara. il Duca d'Vrbino: Al quale congiuntisi i fuorusciti Fiorentini si dicena, che arebbe mosso alla Toscana asprissima guerra. SE tiuasi oltre à di questo , che à confini di Milano molti Capitani Imperialievano flati tentati di tradimento . Et Marano Castel lo del Re de' Romani vicino à cofini Veniziani era flato da Piero Strozzi con poco propofito occupato , entrandoni egli dentro con molti altri Fiorentini . Onde per cio quanto à quel che apparteneua alla Tofcana parne, che fuffencceffario, che il Du sa si pronnedesse di Capitano, à cui potege tutto il ghouerno del le sue genti di guerra confidare . De quali da' Ministri Imperia li , & da Granuela , che per questi fospetti auena sopraffeduto la sua partita da Genoua per Ispazna, eran proposti à Cammil lo, o Pirro Colonna è Agostino Spinola, buomini sutti di mol so valore. Ma non di manco per la dipendenzia, che da altri più che da se arebbero potuto au ere , al Duca non così bene satisfacenano . Eleßesi adunque da lu: Stefano Colonna da Pile ? firma , buomo egregio per tutte le doti : ma massimamente per la fede & valore mostrato nell'affedio di Firenze : onde per cio era à tutta la Città estremamente grato . Harebbe polnto Stefano il titolo del Generalato : Ma al Duca parfe di douer quelle al tutto in se stesso serbare. Ed il Marchese d'Aghilar Imbascia dor Cesareo à Roma, che menaua con lui la pratica, non mancò similmente di ricercare il Duca , che volesse condescendere lasciar participare nel nome della condotta [anche l'Imperadore: Mail Duca ammonito da' cafi trapassati, & perche ne suoi bisogni non auesse à star negl'altrui seruizij occupato (se bene da Stefano per più suo onore era anche questo molto desiderato) al tutto neghò di confentire , & volle ,che effo Stefano , che da lui era pag ato no done fe altri, che lui per superiore riconoscere ofe pure ad altri aueffe aunto d feruire , volena , che àlui , & non ad altri fe ne facefe richiefta . Finalmente doppo molte di fente ,fi conclufe che Stefano veniffe à Firenze con sitolo fola mente di Luogotenente, & con patto di trecento scudi il mese,

# SECONDO 127

o di dieci lancie spezzate pagate, ed eglicon somma diligen-Lia circuendo tutto lo stato accompagnato da Architetti, ed'al ere persone perite alle fortificazioni, & ad'ogn'altra cosa appartenente alla milizia dette prudentissimi ordini , perfettame se eseguendo quanto al suo visivio si ricercana. Et perche i sospetti andanano ogni giorno auzumentando aggiunseil Duca co suo consiglio alle bande della sua canalleria ordinaria cento alpri canaleggieri : cinquanta spagnuoli condotti da Napoli da Aldana: & cinquanta Italiani codotti da Lombardia da Pier francesco Visconti . Dette trattenimento ancora à molti capita ni forestieri i per mettergli bisognando alla guardia delle Terre dello stato one per la moltitudine de fuorufeiti di quei luoghi, non giudicana auere baffenole sicurtà : arrogando oltre à que-Ai, il potere mediante loro aggiugnere alle sue altre fanterie fo restiere : Era tornato in Pifa Fazio Buzaccherini , quello, che dette à Cefare la fortezza di Linorno, con cui effendo trapasato all'impresa d'Algieri, ne gli parendo auere haunto remunerazione ,fecondo , che quel fatto meritana , fi ftanz in Pifa pie no di mal talento non men for se verso di esso Cesare, che verso il Duca: one aneua non piccolo feguito de' più feroci, & più in quieti gionani di quella Citta : mediante il qu'ile i fatti, & le parole sue erano sempre piene d'alserezza, & di disprezzame so: In tanto, che una volta razionando, & brauando trascor se fino à minacciare, che alla prima occasione arebbe fino fatto quella Città ribellare a' nimici del Duca . Al quale effendo per appunto da alcuni de' seguaci di Fazio queste parole riferite chiamato da Don Giouanni di Luna sotto spezie di altri affari operd, che da lui in Fortezza fusse ritenuto; oue fece condurre quei tali , che queste cofe anenano referite : accioche à Cefare fi potesse dare piena, & fedele informazione, che non per instiga menti del Duca, ma perche così meritauano i portamenti di Fa zio si era à cotale incarcerazione proceduto. Il quale sentendo queste cofe non permeffe , che a' meriti di Fazio non s'ofaffe qualche rifpetto, & però ordinò , che dalla prigione fuffe libevato: ma comandò bene, che dello stato del Duca senza più ritornarni, douesse subito sgomberare: con che quella Città rima se del tutto afsicurata. Connenne oltre à di questo al Duca (benche per tante im posizioni fino all'ora sostenne, si tronafiero i fuddisi

### 728 LIBRO

sudditi suoie Rremamente Stracchi ) che pna più graue. & più Prinerfale ditutte l'altre in quefto tempo s'imponesse non fen-72 querele, & rammarichi grauissimi di qualunque personas necessitato deiòfare per non effertrouato impreparato, quando fuße bilognato fare à Franzesi resistenza , che pur sempre minaccianano donersi in brene conging nere co i fuorusciti Fiorentini alla Mirandola, O muoner quindi pna importantissima guerra alla Toscana. A tranaglidella quale si aggiugnena per. ira celeftel'afflizione grandifsima de' tremuoti, che quest'anno 1542. con Spauento grandissimo si feciono massimamente. nel Mugello fentire : rouinando in quel paefe amenifsimo piùdi mille dugento case con lasciare fra gl'altri luoghi il Castellu del la Scarperia poco meno, che distrutto . I quali tranagli rifuegliando, ed accendendo la virtú del Duca, facenano, che fenza mai vederfi ftanco teneua con estrema vigilaza gl'orecchi aper. ti, non pure alle cofe sue; ma à tutte le altre ancora , onde Cefare poteffe alcun nocumento ricenerne . Et cotale vegilanza fu cagione , che vn trattato , che l'Ambafciadore Franzefe refidente à Venezia in compagnia di Piero Strozzi maneggiana no in Monopoli per via d'on Maestro Iacopo, Medico fuffe (coterto, douendo cofini, & vn Giulio Juo genero, quando l'armata Turchefea con la Franzele paffana ricenerla in quella Cis tà. Ma esendo dal vicere di Napoli per l'auniso del Duca Hato fatto prigione & gastigato, il trattato rimafe opprefo; & l'accorgimento del Duca non pure da Cefare, ma fino da tutti i ministri fuoi fommamente fu commendato. Il quale congiugne. do col Vicere succero tutti i difegni, & configli ( a cui incontrauano i medesimi trauagli , & sospetti; & di Armate Turchefche, & di mala voluntà del Papa ( aucuano per commune ficurez Zagia fra loro deliberato di far penire di Germania à communi (pefe cinque mila fanti di quella nazione per distribuirgli poi in diversi luoghi, secondo che più fuse stato mestiero . quando inaspettatamente la mazgior parte di questi sospes ti vennero à mancare ; soprarriuando certissime nouelle che. L'Armata Turchefca per quell'anno non pfcirebbe altrimenti de Conflantinopoli. Unde lasciandesi riposare l'afflitta Italia . fe vedena che le forze Franzesi ( fe bene auenan mefo cinque elercici in ordine , crano non di manco per voltarfi verfo i Re-

l'bumore :

Ini della Spagna , & di Fiandra . La qual cofa per il neceffario respiramento, che potena prenderne il Duca gl'era d'ona estrema commodità, & contentezza : Effendogli l'ona & l'altra acarefciuta : per effere flato fatto fnidiare di Venetia Piero Strozi on tutti i fuorusciti suoi seguaci : & per esserui rimasti i Franzesi in grandissima diffidenza. Da che ne veniua ad effere il mag gior fomento della fua inquietudine estirpato: effendo Venetia il principal luogho, oue all'hora i difegni de' suoi nimici fi fabbrica - nano. Era flato cagione di questo l'effer venuto à luce , che due · de' principali fegretaru di quella repubblica con due gensil'huomini Giouan Francesco Valiero, & Maffeo Leoni da grandissimi doni corrotti,renelanano à Franzesi tutti i segretidel Senato. O da Franzesi correnano poi gl'annisi a'Turchi: Onde perciò le perfone folpette furono tutte di Venetia cacciate. Ma il Duca in questo tempo per le parole, che si dise di sopra ese e state plate da Gionanni Bandini fuo Ambasciadore residente in Hispagna a fauore di Filippo Strozi ; ordinò fottofimulationi di altri affari, she à Firenze fe ne ritornaffe . Oue per alcuni accidenti ccgorfi effendo incarcerato fenza gionargline diligentia di parenti, ne intercessione di Principi termino dopo lungo tempo la pita fua . Mandando nella medefima Hifpagna in fuo fcambio Girolamo Guicciardini. Il quale imbarcatofi d Genoua su le galee del Principe d'Oria , che congiuntofi quelle di Spagna andana per sociorrere Perpignano combattuto da' Franzest bebbe per principio della fua legatione oraine ( così estendo configliato il Duca da esso Principe ) di offerire à quella Mae-Ita per ainto dell'impresa, sutti danari er forze di Toscana spe-Yando con questa liberalità , & prontiza , potere da lui le tanto desiderate forteze per annentura ottenere . Matronando all'arrino fue Per pignano liberato, ed'i Franzefi ritiratifi ; col configlio del medefimo d'Oria rife: nò cotale domanda a l'altra più op portuna occasione. Confermo il Duca in questo medefinio tempo alla dinotione di Cefore Siena, Spanentandola con le fue forze da pie, & da canallo mandate fotto Ridolfo Baglioni , & Girolamo seg! Albizi Commeffario à Poggibonzi, ea in Statgia; con ordine, che bijognando, fino à Siena ancora trapaffaff: ro;la quale per effere in lei molsi malcontensi; & feguitando di pulularit Coumore Franzese, parena che fusse molto vicina à vius tearsis quella parte. Pigliando à cio fare occasione dalla partita di Fran cefco Sfondrato coffituitoni per Cemme Bario del Granuela : per abboccarfi col quale eso Sfondrato era andato pero innanzi in Lombardia : paffando il Granuela per quelle parti per andare quindi fecondo gli ordini haunti da Cofare in Alemagna . In che fare houena di nu no raccomandato al Duca in generale initele cole de Tescana . Il quale per corr spondere alla fede , che in lui · vedena hanerfi non mancana di acerefiere ogni giorno la vigilor Za, & dilizenza fua folita ingegnandefi . the fi faceffe propw frome non pure alle marine fue, ma d quelle di Siena & at Pione bino ez'ouum que gli pareno . che teru olo G correffi . Homendo meffo grardistimo fpanento per l'anno nuono l'arma-a Tarche-Ica d'utta l'Italia infolita all'hora à vedere cotale nimici, de i quali fi dneva , che il numero farebbe vasiisfimo . Ne in cidil Ducaera pun'o aiu ato da Don Cionanni di Luna come in can a commune fi richiedena. El quale hanendo in fua podestà rinchinle dentro alla Fortezza tuttel' Artiglierie, O munitioni dilla Città come le il Duca fulle contro à lui per y noltarle quando glerane domar date tros pod ffidentemente procedena in concederle . Aftern fi in queflo rempo l'Imperadore in Isalia ; hauendo , come si dife auniato il Granuela in Alemagna per dar principio al Concilia, & perappareichiaigli on gagliardo efercito, con che difegnana doner rendere il contracambio al Re de Francia della guerra à lui fatta poco innanzi in Hispagna, ed in . Fiandra volendo per far questo internenti i tegli per fonalmente. Iffinde fia l'altre grandemente desiderofo di domare il Duca de Cienes , il quale per inflighatione de Franzesi gl'hauena in quela la provincia alcune fue Terre occupase. A cagione de quali Erazeli venina quell'anno la prescritta armata Turchesca in Italias ed'il Turco isti so andona in persona ad'occupare al fraiello de Cefare il restante dell' Vngheria, Difegnauafi nel medifino tempo dal Papa esciuso al tutto dall'Imperadore della domanda, che gl'hauena fatta ai Siena di octenere non di manco da lui fotto certe conditioni lo Stato di Milano : flimando cio potergli facilmente vulcire per la gran quantità de danari già lui go tempe da lui rannati:de quali difegnardoji dall'Imperatore imprese Jante im portanti , fapena doner'effere bifognefissimo . Onug fentende.

# SECONDO 13

Tentendo la fua venuta in Italia; mostrando per l'offitio suo Ponofficale volere diftorto dalla guerra, che di fare si apparecchiana Come dannofissima alla' Christianita ) fece ogni sforzo per tivarlo feco à parlamento in Bologna : ma la fretta grante , che Pfaua l'Imperadore eßendo già giunto à Genoua in fornire il Jus Diag zio non permettena che dal dritto cammino punto fi difuiaffe . Et però rimafe, che à Bussè castello de Palauisini nel Piacensino il Papa l'afpettasse. Era il Duca in questo tempo con spevanze più certe andato à Genoua à trouare il medesimo Imperadore one per la fede & pel valore dimoftrato perío quella Mae-Rdera Stato da lei molto lietamente ricenuto; & comineiato il Begotio della restitutione delle Forteze, in cui dal Principe di Sulmona fra gl'altri ricene notabili ainti , feguitando fempre I'Imperadore per la Lombardia camminana; giunto final menmente a Panuia, & soprarinato nel medesimo luogo il Granmela, che di Germania facena retorno , dal quale le cose del Duca erano State fempre molto fauorite l'ondici di Giuzno del 1542. giorno natale di esso Duca. O per ciò per due cofe d'un moiso memorande l'Imperadore non offante le molte contraditioni de 21"-Sumidiofi ficontened di lafitarlo quel libero ed affoluco Principe che da Dio & da fuoi circadint era stato cre sto dando refolutiowe, the l'ona, o l'altra forteza fuse in interà pod fid de lui confegnata : Ed egli à rincontrò per mostrarsi grato di tanto benefisio veggendo il bifogno di effo Cefare volontariam nee promi ffe man la e à lui in tre paghe cento tinqua it imila foudite l'accomidarlo del fuo La ghotenente Stefano Colonna de literato da Cefare per crearlo Maistro di Campo di tuite le sue genti, aggiu-Inendo olere aciò l'ai ato di due mila electi foldati Tofcani, & fopratutto col lafciare esso Duca pieno d'ardentissimo defiderio O'prontera d'esporre per servizio di esto Cefare onumque fuffe Stato mestiero lo Stato, & lu propria vita . Et ordinato intorno à ciò quanto era necessario fare ; prefe con grandissima prefeza la volta di Firenze per non mancare di pronuedere di cimpo i damari, che si erano promessi mettendosi à fare cotal viaggio non fenza molto f. fpetto di Piero Strozi , il quale nella Mtrandola con buona compagnia di Fuorasciti s'intendena stare intento d' entre l'occasioni. Es però accopagnato l'Imperadore fuori di Pan ma alcune miglia & da tui licentiatofe, paffato impronifiamenseil Tà

#### PER LIBRO

te il Pò camminando fenza punto fermarfi per la Montagna R Placer Za:con un breue vinfrescamento fatto à Somma rina; ed in Pontremoli fano , & faluo à Bagnone Terra di fua Iurifditione fi riduße, banendo fenza quafi mai ripofarfi, tuito guernito d'arme canalcato da Pania , fino à quel luogo , che fono più di nowanta miglia con preftit i straordinaria, Onde (pedito Leone de Santi suo cameriere à portare alla Du beffa la lieta novella . venne à leuare tutto il timore, che di lui fi era haunto . O porre an suprema leritia , chiunque fotto il fuo gonerno fi ritronana : fe bene fi lapena che dalle lo o borje oltre à modo affaticate tanse spele, or tanti danari doueuano cauarsi: Ma non di manco confiderato quante infolentie di foldati, & Capitani Italiani & Spagnuolt, & quante taglieggeamenti erano loro conaenuti pe tempi paffati fo flenere , ftimando di efit, or del pericolo della juggesione forestiera rimanere liberati, tolleranano lietamente l'ama ritudine di que lla graneza. Mail Duca in tanto con opplante maranigliojo era per tutto lo flato, O nella Cittàricenuto . One refo folenni gratie à Dio di quanto era fuccesso: tronando f cofa morabile a dire ) fino ne' Fioretini che erano a Roma, & ne gl'aleri luoghi fuor aello Scato (fe bene per l'ordinario poco refolute mella sua parte ) incredibile & volontaria pronteza a l'aintarlo; en manco di quindici giorni ( fentendo il bifogno dell Imperadore cofe ricercare ) gli mandò dietro tutti i cento cinquan: a mila fendi per M. Gionambatista da Ricasoli Vescono di Cortona: che per fuccedere à Girolamo Guicciardini che chiedena licentia gl'era per nuono Ambasciadore Stato definato . Eßendosi effo Imperadore dal Papa partito fenza concludere circa Milano, cofa, the di momento fuffe: Ma il Ricafoli predetto raggiunto l'Imperadowe in Trento con tanta fomma di danari in tempo opportunisfimo: & molto prima diquello, che fiera promeffo, & Don Fransefco di Tolledo , che à quella corte fi ritronana , banendo ottre & singratiamenti liberamente prefentato in nome del Duca il Graacla , & gl'aleri Segretary , & chiumque bauena quel negotio fauorito : vinto l'oppositioni di molti principali:che pure sempre cercauano impedirne, d prolungarne l'es cutione: o per fentensia dell'ifteffo Imperadore fatto restare inualida la petitione de Madama , che per complimento di fua dote, & antifato demandana, quasi che al Duca Alessandro apparecnessero l'arciglierie

edi mobili, che erano nella forteza : fu finalmente commesso à Don Giouanni di Luna, venuto appunto à quella corte che fenza altra dilatione doneffe mettere in poffeso quanto prima il Duca dell'ona, & dell'altra Fortigi. Quietando anche effo Don Giomanni, il Granuela della domanda do lui fatta, che le munitioni, ed altri si fatti fornimensi concedendogli al Duca gli sussero pa-Thati presumendo douerci hauere ragione dentro , come se in essi bauefe i funi propry danari fpefi . Il che fi fece col prometer-Pli, che dal Duca gli farebbe viata tal cortefia, che potrebbe molto ben contentarli : & così il terzo giorno di Luglio 1 5 42, preso esso proprio Duca personalmente il possesso della Forteza di Firenze, commettendo, che à Chiarissimo de Medici è come suo proccurator e fusse dal Pasquianer non senz i largitione quella di Linorno confegnata. Andandofene quindi Don Gionanni à Siena il cui gouerno, partendofene lo Stondrato, era stato à lui com meßo . Appressauasi poco dopo à que fle allegreze l'Armata Turchelca alle marine di Toscana; mediante la quale lo spanento minerfale era grandifsimo, fe bene il Duca in pronuidere, & prefidiare i fuor luoghi hanena vfato tutta la possibil dil genza. Haueado fasto entrare in Pila Ridulfo Baglioni, & Lucantonio Cuppano da Monte falco ed in Pietra Sanra Niccolò Bufalmi, accompagnatituitida buon numero di foldati, con i quale fatio, Con il tenere roffignate, ed'in ordine tutte Calire fue bande quanto al paefe suo proprio potena reputaris, che ottimamente fuffe asficurato . La difficulta, & noia fua maggia e, confictena me Porti de' Sanesi : ma masimamente nella Terra d Viombino : il qua' luogho, li come gl'altri perdendosi, harebbero apportato all honore fuo ed alla ti anquillità del fuo Stato pregin liti molto notabili . La cagione precipua di tanta fua noia dermana dall'impedimento, che alla fua providentiaera fatto dall'incredibile Straccurateza; ma non manco della diffidenza di coloro, à chi la principal cura ne appartenena. Non di manco per non la ciare indietro à fare cofa, che possibil fuße gli parue di mandare à Piombino Girolamo degl'Albiz Commeffario delle fue bande , & della Signora Lena mog'ie del Signore affai confidente pereffergli cugino ; defiderando , che efo Signore fi Lifciafe difporre à fare in effo Piombino le debite prouuisioni. Il quale quasi , che d lui niente toccasse fu tronato dall'Albizo fenzacura, & fenza penjiero

p diero alcuno:ellendo la terra fenza foldati fenza vettonag la fenza artigliere, & fenza munitione : ma ben pieno il Signore eli poceli fuoi di tant a imprudenza, & fufpitione, che non fi po e-u ino indurre con neffuno argumento à volere accettare il prefidia che l'Albizo attendena ad'efferir loro . Stando pur fempre percinación credere, che non per loro falueza ; ma con fine di occupareli quello Stato fuffero fatte cotali offerte. Onde à pena auando l'armata entrana nel lor canale, con protesto fatto da eflo Albizo che hauena chiamato con trecento fanti Otto da Mon: tavto , fi potette ottenere , che da loro fußedentro alle mura riconutto. Dopo il quale per più asficurarfi fu fatto entrare Adriano da Spuleticon dugento archibufieri , & con altrettanti dellabarda di Volterra Inchino da Finizano conducendo con loro al4 e mi pezi d'artiglieria, & quel più dell'altre cofe, che dalla fret 1.1. & dal timore che fi hauena del foprarrinare de nimici fulore conceffo, faccendo oltre à cio effo Albizo entrare in Campiglia lungho à Piombino affai vicino, cento Canaleggieri: con ordine ; che done ffero fcorrere, ounmque fusero dal bijos no de circums Hanti popoli chiamati . Ma mentre , che fi facenano quefte coà fer. & quando la Tofcana , fi come tutto il refto d'Italia fi era ris fo tto alla guerra di là da' Monti Spogliata d'on certo fiore de fu i migliori feldati; mandò l'Imperadore di nuono al Duca Cant millo Colonna perche dumila altri Tofcanigli conduceffe.I qua li fenza guardare al b fugno proprio furono in vn momento dal Duca fatti mettere in ordine , & con fomma presteza verfo la Fiandra fatti camminare. Rinjcendo à gran ventura che l'armata in tanto fenza poter fermarfi in ne foun luogho della Maremma di Siena fuffe da un gagliardissimo vento flata trasportata à Porto Ferraio well Elba ; del qual luogho per la vicinan-Zi sua , il sospetto di Piombino sempre più rinfrescana : parendo per effere debelistimo di muragha, che ne anche con le genti melleni fi poteffe Stare ficuro della difefa . Et però il Duca faccendo non meno refittio di generale, che di Principe haueua fatto lasciare Pifa à guardia di Iacopo Masini da Cesena, & fatto andare à Volterra con cento cinquanta canalli Ridolfo Baglioni, & Lucantonio Cappano con dumila fanti: per effer quindi pronti a peccorrere a Promhino à qual fi voleffe altro luogho à cui l'Armata fi volgefie . La quale finalmente condottali alla vista di

#### SECONDO

Mo Piombino : & promettendosi da Barbarossa donere possare Senza far neffun danno richiefe per merito di questo, che gli ji ffe reflituito on far ciullo nato di certa sliana Elbigina, & del Guedeo Corfale juo Stiertissimo amico. Il quale con gl'altri prigioni fatti à Tuniz era quindi à Piombino , ed in mano del Signore Statocondoro. Fugli rifposto, che il fanciullo fi trouana aftente, & che of eruando Ba baroffa le promeffe fi farebbe fatto venire, & fe gli sirebbe cortesemente concesso: ma non votendo egli perdere il fauoreuole vento, che per il suo cammino fi era messo: prefa in Corfica da Genouefi ( che con Francia defideranano vinere in buona pace ) alcuno rinfrescamento d Marsilia in breue sempo fi conduße . Non volfe giail Duca, che per questo la cura di Piombino punto fi allentaffe, anzi ( ben che contro alla voglia de' Prombinefi ) ogni giorno pi accrefiena; & migl orana le genti. Poi che dresfi Prombinefi , foliti de prestare poca abbidienza al luro Signore & de' quali fi fapena hanere continuo commertio con l'armata Tu chesca. I udicana non don vi punto confidare. Effende antico vio di quellu gho diricemere, con-Brattare con qualunque Corfale. Et perche à mai teneruitanta sente, oltre alla grande [p. fa,il tranaglio , & la follec tudine del Duca era veramente incomportabile zin er ponendofi i. me defimo Albrzi, fuil Signore contento, che d conto suo p. op. io vi si facelle ma ginsta fortificatione ; accomodandola il Duca non pure d'danari, ma de gualtatori. & di ogn'altro Grume, to e el ario: per effere à miglior tempo r mborfaro à da lui o da c'i fuffe teunto a cotal paghamento. Mandaronfi gl'Architetti forniti, di tutte le presente cose, di che per la molta dimo a, che vifecevo i molti lauoranti, ne jenis all'hora. & per lungo tempo poile Stato Fiorentino grauissimo danno . Sch fando non puie: Piom binefi di lanorarni; ma porgendo debi vi lanorana tutti gl'impedimenti; tanto la gran pra ica de' Corfali in que l'inogho tenuta; ed'il guadagno che da loro trabena o ogn altro affetto fuperant. Venneui (domandasolo) perche con più rispetto à quella Fortificatione s'attendeffe . Hieronimo Bullamanie d'Eirera : mandato, come huomo dell'Imperadore da Ganni di Vezha Ambufciadore di Roma . Il quale penfanta (come è coftume ) più all'arricchire le col rimaner jolo à que lla cura , che al fer itto, or mmodo di chi ve lu mantenena : Fanoren o i Piombineli , & fumentance

# 136 OL T B R O

fumentando fra loro, ed'i foldati del Duca le diffenfioni, o le gha re,cagionana ad'Otto, ed'à chinnque follecitana, che la fabbrica fi conduceffe à perfetione infinite difficultà . Restando in vn medefino tempo il Duca con grandissima sollecitudine, che hora alla Mirandola, ed'hora in altri luoghi fi fentiuanoi partiali Franzefi . & Piero Strozi fare dinerfi monimenti . Hauenano d Marfilia esfi Franzefi; dopo molti bonori fatti à Barbaroffa, imbarcato fu la fua, o fu la loro armata quattromila Guafconi , of f fentina, che in fule Nani oltre à dinerfe munitioni, si erano caricate calcine, maestri, o strumenti da fabbricare , fenza faperfi qual parte donefe effere da loro battuta . Temenafi della Maremma di Siena . Le cui Terre erano pessimamente prounifle : & quella Città del gonerno , che all'bora reggiena ( come di fopra fidiffe) molto poco fi contentana : Onde per ciò il Conte dell'Anguillara , Sperando anch'egli poterui far nascere qual che nonità, siche dalla dinotione Imperiale alla Franzese si rinoltasfe ; banena mardato à Giulio Salui Aurelio da Sutri , mostrasdozli per far quefto, che le forze dell'armata Turchesca, ca'il fawore del Conte di Pitigliano Jarebbero flati prontissimi . Promettendo oltre à ciò, che Cammillo Orfino con bafteuole numero di gente vi farebbe entrato dentro alla difefa . Ma Giulio mo-Arandofi, da cotal difegno alieno fcoperfe tutte quefte cofe d Don Giouanni di Luna , & da lui corfe la nouella subito d Firenze . Oue da Otto arrivana appunto ph'altra nouella del medesime propofito, che questo medefimo Aurelio cioè con Arrigho Orfino paffando preffo à Piombino con vna freghata per tornarfene a Marfilia , era flato dalla tempesta del mare fospinto à quella rina : & dall' Errera carcerato , haueua nell'efamine confessato che il medesimo Conte dell'Anguillara trattana di dar per moglie vna sua figlinola al figlinolo del Signor di Piombino per tirarlo con quel matrimonio nelle parti Franzesi, & che le cofe era no affai vicine alla conclusione. Vennero i prigioni da Piombino à Firenze , i quali di nuono esaminati fu da Aurelio confermato il detto di Giulio Salui , & di più, che Großeto, ed Orbatello in Maremma , Araccuratida Sanefi , donenano effere da Franzefi prefi . o fortificati , & quindi occupando Portercole, ed' Irbatello. accendere in Tofcana la tante volte minacciata guerra . One per la commodisà del Mare farebbero flati facilmente di tutte le cofe BYOMNI SEE

# SECONDO - 729

Prounifi . Il medesimo era confermato da una lettera in cifera del proprio Re Francesco, che gettata dal medesimo Aurelio in luogho immondo era flata ritronata, per il che quel che era prima sospetto venne à rinoltarsi in certez za, che sopra la Toscana , fuffero fatte le predette preparazioni . Onde fentendofi, che l'Armata partita da Marfilia , conducena feco effo Conte dell'Anguillara il Priore de gli Strozzi , & molti altri fuorusciti Fiorentini : non si giudicando auer modo in tanta Strettezza di sempo difortificare, & difendere Groffeto, fu giudicato, che fi donesse sfasciarlo di muraglia , con fare à gl'aleri luoghi di perisolo quelle maggiori prounifioni, che fi potena. Ma fentendofi da Franzesi il trattato scoperto rinoltarono sopra Niza la tem pesta ,che sopra i campi Toscani douena versarsi. Con tutto questo il Duca anuertito dall'altrui esemplo giudicò molto necef fario per meglio afsicurar le sue Terre da tradimenti, di doner riasumere per se Steffo il disegno , che gia si era fatto col Vicere Et però viando l'opera di domenico Ottananti dette ordine ,che di Alamagna glifustero condotti dumila fanti per commettere loro in vece degl'Italiani la guardia de' suoi luoghi più importan ti . Ma quell'anno fra l'Imperadore , el Re di Francia , ed il Re de Romani auendone affoldati più di cento cinquanta mila à pe na la meta fe ne potette pel Duca canare . Co' quali non di man eo . & co' buoni ordini dati parue , ch ele cofe di Tofcana restaffero affai bene accomodate Erafra l'Imperadore , e'l Re oltre & monti la guerra più che maiardente ; & Piero Stronzi fcelto fra suoi seguaci quattrocento archibusieri elettissimi la più parte fuorusciti Fiorentini gl'aueua co' proprij danari condotti in Prancia . Ondei perpetui, & vicini Stimolifuoi verfo il Duca erano in gran parte cesafti . Stette adumque in cotal forma ( fe bene da' fofpetti non mai tutto libero oltre all'anno 1543, nel anale effendo necessario chei connicini Principi rimanessero ben thiari , che egli era libero , ed'affoluto padrone dello Stato fuo. & che i foldati delle Fortezze reflicuitegli , fe bene erano Spagnuoli, non più riconosceuano l'Imperadore, che esso Duca fi vo lesse; mutando, & licenziando essi Spagnuoli, & facendous in quella recefuccedere Valmillier con baffenol numero di foldati Tedefchi, volle, che publicamente fi fapefse, che egli folamente, o non aleriera come Signore obbidito . Facendone fare il folia

#### SECONDO 131

ordinanze, & concinquanta archibusieri d cauallo, della cui milizia aueua più , che di altra ordinariame ste bisogno , essendo la guardia della sua propria persona in campagna . I quali faccendos por la giornata, one le genti Imperiali restavono fra caßate, & rotte, per la somma perizia di Bartolomeo Greco se sero ottimo fernizio : faluando non pure il loro Capitano Baglio ne , che nel principio della bastaglia con gran pericolo era sta: • feanalcato, & ferito; ma pigliando prizione Monfignor di Ter mes huomo principalissimo nell'esercito Franzese. Il quale as eidente era stato non di manco preueduto dal Duca, come da molte altre persone prudenti : giudicandosi da'i più , che il Mar shele volelle fenza necessità metters con troppo disaunantag-Tio ali enidente rischio. Onde alla prima nonella, che soprannen me fatto il Duca subita espedizione de' suoi Capitani forestieri in etto giorni canò dello Stato della Chiefa , & d'Vrbino tremila fa si , & cento canaleggieri , dando de' canalli , & di due compagnie di fanti carico a Chiappino Vitelli alleno di fua corte, giona ne, che di se cominciana à dare molto grande espettazione, i qua li aggiunti all'altre sue genti ordinarie le Terre difrontiera penmero à rimanere in on momento assicurate. Et per non pensar manco à Milano, oue se i Franzest senza dar tempo à gl'Imperiali di rifarsi si fussero spinti innanzi, arebbero vinto ogni cosa , soldandosi dal medesimo Duca fra di Firenze , & del suo Sta to dumila altri fanti pratichi, & valorofifece, che Tommafo Busini Commessario, vsando somma prestezza gli conducesse con legalee del d'Oria à Genona, & quindi alla volta di Milano: aintando mediante loro non poco i preparamenti, che si facena no dal Marchefe, & non poco rincorando i Milanefi, che grandemente si erano per quella rotta sbighottiti : opponendosi con questo fatto insieme à nuoui difegni , che fentina farst da Piere Strozzi; il quale sempre vigilando, & con la sua somma sollecitudine all'altrui negligenzia (peffo supplendo mettena per la Lombardia co' propry danari infieme gran numero digente : aspirando al'aintare di sorte la vittoria consegnita con assaltare ghag liardamente dall'altra banda lo flato di Milano,che fperana Jecondo , che il fuo Re anena mestiero, donere in buona parte dinertir la guerra, che a lui fi facena da gl'Imperiali in Francia, con opinione di poter fin tirare l'Steßa perfona dell'Im peradore

100

peradore & emerreggiare in Italia Furono i foldati , che manda as il Duca à Milano, rincontrati per strada da Ridolfo Baglioni, à cui per onorarlo fi era dato il gonerno generale : dando infieme alui ,ed'al suo luogotenente Bartolommeo Volterra greco conue sienti lodi. Ordinando, che effo Bartolommeo rimafto pri gione , fuße fubito de' danari del Duca ricattato con aggiugners n'onorato donativo da distribuirfi à sutta la compagnia:la que le per auer lungemente combattuto, auena ne canalli ricenute grandissimo danno . Ma Piero Strozzi dall'altra parte aucua alla Mirandola messo in on momento insieme diecimila fanti,co quali passando pel Cremonese si era in su la bocca dell'Ambro condotto, one firetto dalla careftia delle vettonaglie, paffato il Po [ul Piacentino ricene il come di Pitigliano con nuoni fanti , & con dugento caualli , cò quali non avendo altro miglior parsito , volena andare per vltimo difegno à congingnersi co' Fran zesi di Piamonte per la montagna di Tortona. Quando al fiume della Scrinia dal Principe di Salermo fu con tutte le sue genti fracaffato . One Ridolfo Baglioni con Giuliano Cefarini , com battendo nello squadrone de' Tofeani , portarono granifsimo pe ricolo di non esser rotti: ma per comandamento de Capitani:efsëdofi ritirati di quel luogo intrigato. & feguitandogligli Strog zeschi à cui pareua hauer gia vinto, incorrendo nel medesime difordine , lasciarono à nimici la quasi acquistata vittoria . Oue il medesimo Bartolemmeo greco dando à tempo con la solita 🗨 rizia dentro co' suoi canalli , su reputato non effere Stato piccola cagione di quella prosperità. Rallegrossene grandemente il Duca : per vedere assicurato Milano, & che a gl'Imperiali la solita buona fortuna ritornaua . Per confermazione della qual sofa fe n'ebbe »n'altro fegnale non punto manco importante; ef fendosi l'armata Turchesca risoluta di tornare inaspettatamense verso Leuante :con auere di tanto spauento , che aueua messe da principio , fatto ne' mari di Ponente poco altro , che dato al Re Francesco granissimi carichi ; pronocatogli molti nimici; fat togli [pendere tesoro infinito; rouinatogli i luoghi, oue era dimorata, & spogliatogli le sue galee di molti remiganti. Onde rimalero poi per molto tempo inutili : partendosi essa armata in pltimo pessimamente satisfatta di lui. Passo per la riniera di Genona fenza fare alcun danno, ricenendo folamente certi doni. E1'il

Ed'il Duca intanto auendo benissimo fornito le sue marine; ed in Piombino ( se bene mal volentieri si ricenena ) accrescinto non di manco bastenolmente il presidio non fuin nesuna parte molestato. Rimandossi bene da Barbarosa, che in Porto Fervaio era tornato pel figlinolo del Gindeo sopradetto esfendosi dopo lunga pratica conuenuto, che liberatitutti glischiani, che anena di quello flato facesse eso stato in nome del Gran Sig. perperuamente franço da ogni danno. Onde fu da dodicigalee, che per riceuerlo eran venute, congrandissima letizia raccolto:mes sendo per cio altissime grida, & sparando tutta l'artiglieria. Non anuenne gia questo medesimo ne porti di Siena: i quali con la prescritta disfidenza non anendo quando era tempo poluto ri genere le genti offerte dal Duca;effendo dinenuti poi fani contro à tempo ; ed'all'ora folamente ; quando il pericolo era ineuitabi de attendeuano con ogni pmiltà à straccare effo Duca, che polef se soccorrergli. Il quale non mancò dimandare a' Casolilor Cafello Chiappino Vitelli , che fatto Aldana Spagnuolo ,ed .ltri capitani condusse seco centocinquanta caualli, & cinquecento fanti. Non potendoil Duca persuadersi , che da Don Gionanni di Luna , & da Senesi non si fussero per se stessi, come si potena, fatte dell'altre prounisioni. Ma Barbarossa tronando voto di presidio ogni luogo, done arrivana; presa senza difficultà la Rocca di Talamone con preda di nonanta stiani, & tirando quin di verso Portercole, occupò in vn momento la Terra, difenden dosi folamente la fortezza con pochi, che vierano potuti rifuggire. Le quali cose essendosi sentito in Siena col reiterare al Du ca le pmiliazioni, ed': preght fecero, che dalui si mandò co ogni pretezza al medefimo Cafoli Stefano Colonna fuoluogotenente che pure all'ora era di Ge, mania ritornato : conducendo feco dumila altri fanti di varie naz oni: Ma la sua giunta non potette eßer fi presta, che la fortezza di Portercole nonvimaneße in quel mezzo occupata; auendone i barbari condotto alle valce ce to cinquanta anime, con pericelo, che il medesimo non anucnisfe ad Orbatello, luogo reputato inespugnabile, per effercircondato da vn lago. Que Don Giouanni rinchinfosi con cinquanta (pagnuoli, & con alcuni pochi fanesi era appunto per effere da Barbaroßa inghiottico ; che mettena in ordine barche , eu'altri Etrumenti per dargli pu fiero affalto : quando arrinando i canal

#### 134 LIBRO

li del Duca , & dubitandosi da Barbarossa del sopranuenire 🛦 tutto il foccorfo , non lafciò , che più oltre fi feguitaffe . Ma co tutto quefto, & con tutto, che il Priore de gli Strozzi faceffe di ligenza co'Turchi di fortificarfi in Portercole : i Sanefi, & Don Giouanni contradicenti in fe Stefsi non fi potenano col polere, non volere il soccorso spogliare della pertinace diffidenza, che del Duca concetta aueuano , efortando per ciò le genti mandate da lui a volersi de' loro stati partire , volendo , che da loro si lasciaße solamente la canalleria , & dugento fantispagnuoli , al trimenti protestando, che non farebbero in nessuna lor Terra murata riceunti . Ma Baccio Martelli capitano del Priore effen do corfo in questo tempo à Roma , ed anendo offerto esso Portercole . Talamone al Papa, per non si prouocare fuor di tempo el'Imperiali, ne fu senza accettarlo alle galee rimandato. Le qualilasciando le fortificazioni imperfette , non volendo i Turchi viù ritardare depredando, & abbracciando in ambodue i lue ghi ogni cofa : ed'auendo oltre à cio cauato dell'Ifola del Giglio altre fecento anime ; tirando verfo Cinità Vecchia , & poi verso i paesi proprij lasciarono di se & non manco de Franzesi per sutta la misera Italia infame , & lagrimosa memoria. Non ha nendo però all'incontro nel medesimo tempo da rallegrarsi molto effa Francia : effendo ella non meno deuastata, ed afflitta dal l'Imperadore , & dal Red'Inghilterra : Oue fragl'altri impedimenti aueuail Re Francesco grandissima difficultà al cauar fan terie Tedesche. Et per ciò Piero Strozzi non sbigottito per la rotta poco innanzi riceunta, & continuando nel defiderio di sup plire à que flo bisogno , scambiandosi le croci bianche contrasegno di Francia , si messe con le croci rosse spagnuole à tornare co non minor pericolo , che ardire in dietro ; trapaffando fenz'eßer conosciuco per mezzo de vittoriosi nimici. Fra qualifelicemen te condottofi ful Piacentino , cominciò per tutto il paese circum Stante a foldar nuove genti : cavando di Roma dal Papa , & da' Cardinali Franzesi , oue era corfo polando , danari , & lettere , secondo , che per darsi fauore piu gindicana opportuno . Et per che i muouimenti suoi , come di nimico grandemente insidioso , & fuegliato, erano dal Duca con grande accortezza vigilatireffendofi altre à ciò scoperto à Cefare, mediante effo Duca la firet ta pratica, che per abbaffare la fua spauentofa grandezza si te

neua dal Papa con Francia , Venezia , & Ferrara i quali trattanano di concludere fra loro pua potente lega: tronandosi per ciò il Duca nella solita mala intelligenzia con esso Papa , venne non senza probabil ragione à sospettare, che le genti , che si adu nanano dallo Strozzi, non doneffero verfo la Tofcana rinoltarfi . Onde giudice effer bene prouuedersi con ogni pretezza,raccogliendoli d'Italia di nuoni Tedeschi & spagnuoli; co' quali anendo bastenolmente presidiato le sue frontiere, disegnana, che Stefano Colonna con'ottomila altri fanti n'andaffe al vignale sul Modanese per disfare le gentidello Strozzi prima, che tutte insieme vi si adunassero . Andanasi l'essecuzione di questo differendo perche il Marchefe del vasto cacciandolo il bisogno proprio , non permetteua, che Ridolfo Baglioni con la caualleria del Duca partendosi , scemasse à Milano le forze Imperiali. Onde effendosi lasciate le genti dello Strozzi pnire in numero d'ottomila fanti , & dugento canalli fi meffe di nuono non verfo la To scana, come aueua dubit ato il Duca: ma verso il Piamonte per l'asprissime montagne di Genoua à trapassare. One per la sua incredibil prestezza, & per la difficult delle strade da poco più , che la metà delle sue genti potette essere seguitato. Nel qual luogo all'improuniso arrinando occupo Alba, che male era da gl'Imperiali guardata. Ma non potette gia fare quello effetto, che da principio si era proposto. Tronando, che appunto il suo Re aueua perduto S. Difir combattuto molti giornida Cefare. Il qual Cefare volgendosi quindi verso Parigi col fargli il Re vna prudence opposizione; & con andarsi sempre temporeggian do per le strabocchenoli spese , che di qua , & dila si faceuano venne l'ona , & l'altra parte à flancarsi di maniera, che col pro metter Cefare ad Orliens secondo genito del Re, la figlinola del Re de Romani per moglie ; & di dargli per dote à la Fiandra, à lo stato di Milano, la pace fra ambo due le Maestà venne finalmente à concludersi ; la quale per vn gentil'huomo mandato à posta , fu fatta subito intendere al Duca; il quale mostrò ricener

ne incomparabile allegrezza, e contento; per segno del quale ne sece rendere le debite grazie à Dio, & bandir serie, & sesse per moltigiorni.

Il Fine della Seconda Parte.

DELLA

# DEL SERENISSIMO

COSIMO DE MEDICI
PRIMO GRAN DVCA DI
TOSCANA.

Libro Terzo.

05055050

SCITO il Duca Cosimo con bonore di questa primalotta, ed'effendo di prinato gentil'huomo, ne molto di roba abbondenole, per la elezione de suos Cittadini ; rinfcito in effa di vn tanto , & fi belle flato , libero , & leggittimo Duca : feguita la pace fra Imperadore , & il Re , attefe per quanto fare fi potena à proccurare , che Firenze , ed'il restante de sudditi suoi , pigliaße ro respirazione : I quali da tante granezze di danari sostenute . da tanti alloggiamenti di fol lati . & da tante fortificazioni, che per i perpetui fospetti era stato necessario fare , si tronanano oltre à modo afflitti , ed'impoueriti . Et per pfare quei termini , che atti, & connenienti parenano à mantenerlo conciascheduno nella desiderata pace ; se bene della volunta del Re di Francia no porena auer molto buona opinione ; non per questo volse manca re di non mandarni Bernardo de' Medici Pescono di Furli : con intenzione, che dopo il complimento fatto del rallegrarfi con quella Maestà, & con la nuora di effa a lui parente dell'accorde Habilito con l'Imperadore , di farnelo rimanere per Ambafciadore residente . Ma essendo quasi tenti i fuorusciti Fiorentini riconerati fotto l'ombra di quella corona: & da quella effendo con fanori "

Janori , & conliberalità trattenuti; mal potena per la dinerfiad de gl'humori l'Ambasciadore del Duca esterni con buon'occhio riguardato : per il che presa la occasione della precedenzia sof Ducadi Ferrara , a chi ( come'difazione Franzese) volena il Re che fi deffe il luogho piu degno, & potentofi ciò da quel di Firenze mal tellerare ; folita in tempo de'gouerni paffati fen ga contradizione, ed'in tutti i luoghi precedere; poi che con effo Refene fu fatto più volte il debito rifentimento , conuenne final mente , che cotale Ambasciadore ne fuße renocato. Non reflat do in questo meg zo , come vigilantissima custode (come fi è det so ) di tutte le cofe Cefaree l'Italia , & mafsimamente di Tofca na di innestigare diligentifsimamente; el'onumque il bifogno le ricercana, di foccorrere con le proprie fo: Ze à tutte l'occorrenze, che si porgeffero : effendo tutta effa Italia commoßa per la cre-Aenza, che vn'altra volta fi auena , che lo Stato di Milano doneffe in mano d'Orliens peruenire : & fentendoft in Siena per il mat governo di Don Gionanni di luna ( il quale à poco à poco fi lasciana oscir l'antorità di mano ) spesso nuoni pericoli , & une ui sollenamenti. Mandò anche à risedere Ambasciadore à Vene gia Pier Filippo Pandolfini : & dalla Corre Cefarea renocatone il Vescono de Ricasoli , cascato circa la fanità del corpo in mala disposizione, mandò in suo scambio Auerardo Serriftori . Oue per la morte a' Orliens , ceffata'l'oppinione, che Milano in mano de' Franzesi donesse più pernenire; altro nuono motino di querra contro a Lantagranio parena, che cominciasse à risurgere, Ma in Italia il Duca non di manco restana sempre col medesimo fofpetto di Piombino , & de' Farnefi ; I quali (effendo morto la copo d'Appiano di quel nome quinto , per acquistarsi in qualun que modo fi potena quel luogo , cercanano di dare à Iacopo fe-Bo suo Figlinolo , & successore pas lor nipote di cafa fantafiore per moglie. Hauenano oltre à questo, per opporfi à tutte le azzioni del Duca , fatto firaordinario refentimento à fauore de Fra ti di S. Domenico : i quali estendosi in altri tempi affurdamente. molto mescolati nelle cose dello Stato temporale di Firenze, & facendo molte dimoftrazioni di effere del prefente poco contenti O però ad'ogni occasione bor con questo , ed'or con quello non poco mormorandone ; er mo ftati dal Duca fatti victre del consento bellifsimo di S. Marco da Medicardificato . Di che anenda fatte

fatto alla Sede Pontificale querela ; ed'oltre, alla verita caluna mianto in dine fe cofe il Duca; aucuano fra l'altre foggiunto che da lui veniueno impedite molte limofine folite lor farfi dalla Città. Della qual calunnia afcoltata , & dinulgata dal Papa; & d-li'effergli Stato dal medefimo fatto metter prigione,com porgli tutte le (critture , Francesco Babbi suo segretario ; mante\_ muin da lui appreso l'Ambajciador di Spagna, ancua il Ducafa to paririfentimento , & rifpoito per le rime à gl'acerbi , & minutory breut, che dal Papa à conto de Er vigli erano feritsi fe bene in pltimo col riscrno di efsi Frate, che d'ordine del Papa, promeffono al tutto dalle cofe temporali aftenerfi , le cofe, come fi potena fi accomodaffero: efendofi mostrato 41'effo Papa, ed'A molti Cardinali , quanto il Duca nelle cofe fpirituali , fuffe fem pre Stato buon fig liuolo di Santa Chiefa : & quanto venendof all'armi , farebbe anche flato à rincontro , & pronto , & potes se à difendere le proprie ragioni . Vennesi in questo tempo in Sie na ; per il poco zhouerno predetto di Don Gionanni , all pitima rottura :effendo fra la parte popolare , & quella del Monte de None , accresciuti ogni giorno i sospetti; per i quali , cercando l'una parce di scacciare l'altra , vi si combatte per lo spazio di fette hore fenza auer'animo Don Gionanni co' fuoidugento Spa Inuoli, ne di quietargli, ne di proccurare intorno àcio per fe fle f So riparo nessuno. Onde dubstando che il popolo rimasto con la morte di fedici , ò diciotto de principali del monte de' None vinsitore ; non trascorresse ad vecidere , il restante il quale era la più parte rifuggito in cafa di effo Don Gionanni : & effendofi da. popolari meffo diligentifsime guardie , perche à Firenze non fs. poteffe far noto il loro pericolo ; parena, che le cofe fufiero ridos te à pessimo termine. Mail Duca Stando, come è detto sempre à tutti i motini vigilante ; fentendo , che in Siena erano rumori grandissimi; fe bene non potena intendere i particulari; non di manco per il dubbio , che fi anena , che quella Città a dinozione Franzese non trapassasse , giudicò , che suse bene spignere subito a Staggia Ridoifo Baglioni, & Chiappino Vitelli: con ordive , che Girolamo degl'Albizi da luoghi conuicini di Cortona . di Arezzo, & di Montepulciano, vi connocaße quanta più gen se fi porena à pie & a canallo , fi che innanzi , che fußer fornite due giorni vi anena in'ordine più di femila fan . G cento cinqua

se caudi, attifaimi al'ogni fazzione : De queli per vu corriere , che fatto altra strada fi finfe , che da Roma |dall' Ambafciador Cefareo veniffe , fifece offerta à Don Gionanni , & fi africurò del pericolo granifsimo , in che fi trouana effere incorfo: Il abe effendosi auche intefo dalla parte popolare ; ed'essendone ensrata per cio in non piccolo timore; allarghate le quardie; & de fiftendo del domandar più à Don Gionanni i loro annerfari, alla propria falute, & non pin all'altrui offefa cominciarono à penfare. Onde esendo potuso peruenire al Duca la notizia di quan to era pafato, & paßana , ed in quanto pericolo ancora fi rigronananod forfe cento di quelli della fazion de' None ) rifuggi si , come fi dife nella cafa di Don Gionanni di Luna : gli fu facide deoncordare, che tutti fustero lasciati passare alla volta di Fi renze: que fani , & falui condottifi non potenan faziarfi di ringraziarne il Duca appellandolo , verace loro liberatore . & ca fernatore delle lor vite . Le quali parole , & dimoftrazioni di buono affetto perfoil Duca , eftendoft intefe da Don Gionanni . O da gl'aleri minifiri Imperiali, così perfuafi da quei Sanefi , che dentro erano rimasti , non feppero contenerfi di non credere,che il motino del Duca non à fine di fatuar lui , & i fuoi , & di confernar Siena d dino zione dell'Imperadore fuße Bato fatto, me perche più tempo fa, à divenirne egli fleffo padrone afpiraffe ta so fon facili à penetrare le calunnie ne gl'animi de' mal difoofti. Da the derinana , che l'innidia , & timore , che era cominciato ad'entrare in efsi ministri Imperiali della troppa potenzia del Duca , veninano à leuare tutta la grazia di così opportuno bepefizio . Ma con tutto quefto da fimili, od'altre calunnie poco lasciandoli il Duca trasportare non mancana di mostrar sempre perfo Cefare quella medefima verace, & fedele dino zione, che fino all'hora auena fatto ; per confermazione della quale, paredogli, che la partenza di Don Gionanni, il quale volena, al tut so dalle turbulenzie, che ogni giorno furgenano in Siena, liberarfi , poteffe effece di grandifsimo pregindizio alle cofe di quella Maestà : mostrandogli quanto la fola autorità della persone fuafuffe per metter freno a chiumque contro l'Imperadore valelle macchinare : lo fece finalmente alla medelima cura restare per andarfi temporeggiando fino à che nuoui prouuedimenti de ofe Imperadore fi faceffere. Hauendo oltre à cio il Duca per lenave ogni folpetto alla parte vincitrice, che instantemente ne loricercana fatto partire da Staggia tutti i foldati rannatini com fargli ritornare alle cafe loro : fubito , che predetti della fazion. de' noue furonoliberati ; & che à Don Giouanni , creaende allelor promeffe parfe effere nella fua autorità ritornato . Ma pre-Sto la sincerità del Duca, & le fallacie de' Sanesi si fecero manifeste ; percioche non prima fi tronarono liberati dal propinque timore che cassarono à Don Gionanni la guardia de' dugente Ipagnuoli, & facto lor configlio generale; abolita la Balia, & quafi tutti i vecchi Magistrati, ne crearono de nuoni alla lor parte accomodati , richiamarono dinerfi banditi di lor faziones & dieffo Do Giouanni non tennono piu conto neffuno: ed all'Im peradore, ed'à Milano spedirono loro ambasciadore caricande oltre à quelli della fazion de' None ( come fi diffe ) il Duca delle cofe fatte , infistendo pur fempre in quella parte , che egli di Siena à fe , & non all'Imperadore procuraffe la Signoria . Per il che Don Gionanni vedutofi torre il poter gaftigare (come gl'aueuan promeßo ) fei de i principali motori dello feandolo fen'era finalmente ( lasciatogli in abbandono voluto al tutto tornare alla Corte : One voto d'autorità, & d'honore , & pieno di fcorno , & di querele , attendena di ciascheduno à lamentarsi. Nel qual luogho Ambrogio Nuti , ed Orlando Mariscotti Am basciadori Sanesi aueuano in tanto ottenuto, che Francesco Grassi Senatore Milanese , statoni altra volta Capitano di giu-Rizia, vi fuffe in fua vece mandato; per intendere, & gouerna re: Se benel'Imperadore quesse auuto da principio fantasia di gastigare acerbamente i capi del muonimento ; ma soprastanda la guerra di Lantgranio , O de Protestanti d'Alamagna , si con tento , che foli alquanti capi fuffere fueri del Sanefe confinati , inclinando in questa opinione ancheil Duca, che à cio fare l'efor tana , & perche così ricercana l'occasione delle cose , che pasanano ; & perche non potena non defiderare , che Siena più prefto libera, che in suggezzione di si potente Principe si conseruaf. fe , Con la quale , & con quelli , che rimafero al gouerno , rinnond per questa cagione la pristina amicizia: cercando per commune falute, che ogni cagione di discordia si rimuonesse. La. guerra intanco contro à Lantgrauio era manifesta : ed il Papa, paitofs.

onitofi con l'Imperadore , trattandofi della Religione , vi mandana Ottanio suo nipote per Generale di dodici milafanti guida ti da Aleffandro Vitelli , & di cinquecento caualli fotto Giouans batista Sauello : auendo per maggior fegno d'unione con quella Maesta, mostrato di deporre anche col Duca ogni mala contensezza: colliberare di prigione il suo segretario Babbi . Gia si era venuto in Alamagna à manifesta guerra con Lantgrauio; - & gia le genti del Papa erano in ordine per marciare ; quando fentendo, che in quel principio le cose di Cesare si trouauano in molta Strettezza: & desiderando il Duca di mostrare ad'esso Im peradore quanta fuffe la prontezza, & dinozione fua , prenenendo le genti del Papa , spinse à quella volta Ridolfo Baglions con dugento Caualeggieri veterani , mefsi con molta diligenzia d quello effetto da lui prima in ordine . I quali superati molti pericoli del viaggio, molto à tempo , & con molta laude del Duca furono raccolti; molto commendando effo Duca , che dinerfamente da quel, che vfauano molsi aleri , offeruma fempre qual cofa di più , di quel , che promettena . Et permoente , che tale fu la natura di quel gindiziofo , & liberalissimo Principe non pure verfo tutte la cafa d'Austria , ma quali erfo ciascheduno alero , che con lui bebbe à trauagliare; per in che nella fua gratitudine, & cortesia l'Imperadore all'ora confilando, & tronandosi in non piccolo bisogno di danari ; non giudicà di donere d neffun'alero , più , the à lui ricorrere . Onde fece dal Granuela ricercare il suo Ambasciadore Serriftoro, che poleffe operare , che fuffo di dugentomila fendi accomoanto. · Mauena per fua natural prudenzia facilmente il. Duca comietturato,, che cotali bi ozni , O molto maggiori doucuano accadere , & facilmente gli parena anche potere prejumere di douere effere o tardi , o per tempo richiello; & per cio el fendofene fe ben con malto intereffe al quanto prima proveduto queua or dinato al predetto juo Ambajciadore, che à qualho que ne lo richiedefte , moitraftel'afflizione , in che per cante giemezze foftenute , fuffelo Stato ai Firenzeridotto: Onde fenza ficurtà de qualche accrescimento dinuona commodità ad effo Stato ; mal fi farebbero i fuci popoli potuti difporre à fostencre Suoun des El ar 3 una Land un son fat al

nuone exazioni: Accennando , che il tante volte prometo non mai offernato Piombino , potrebbe facilmente in cia parte rire l'effetto', che si desiderana . Era Stato questo negozio prima sentato dall'Ambafciador Ricafoli, & non manco da Don Fran cefco di Tolledo : cercando , che quella Maesil concedendog & anel luogo gl'assicuraffe lo stato & lo liberafe da ma perpetua noia , & spefa , che gli conucnina fostenere : rinnouandoni ogno anno le fortificazioni. Le quali per la mala cura de Ghonerna tori Spagnuoli; & per la malignità, de' Piombinesi bora in vas parte cd'ora in ph'altra rouinanano, Connenendo, che co fuel danari, & con la fua diligenzia, & protezione sempre quel luo to fi manteneffe , Dichel'Imperadore auena fempre mostrate buona inclinazione à compiacerlo. Magl'ordini prima dati Don Giouanni di Luna ; mentre flette Conernatore in Siena , & poi al Cardinal Saluiati; che per aprir la Strada ad alcuni fuol intrinsechi disegni si era con l'Imperadore . & col Duca rappacificato non auenano aunto mai effetto . Percie che donendo co Slord con amichenol modo cercare d'indure prima il Signors menere , che viffe , & poi la Signor Lena fua moglie , & forel la di Salmati à contentarfi di la ciar quel luogo tanto importate, Ochemal potena da la o guardarfi , in mano di esto Imperadore: er da lui ricourne e qui valente ricompensanel regna di Napoli , odiraltro fi fatto linogo . L'ono , che fu Don Dieso negozio ca quel Signore si pigramente, ed'il Cardinale pos morto il navito tronò nella sovella si grande, & si inaspettata offinecione che cofa neffuna non fi potette da lei ottenere : angiver il contrario , dopo molte consulte sop va cio fatte, in modo procederono le cofe , che al Duca convenne accomodarfi à foste nere , che remossine i suoi cento Italiani vi fusse alla guardia del la Fortezza messo Don Diego filinolo di Don Gionanni di Luna con gente tutta spagnuola ; la quale effendo insolente ed insazia bile , era al Duca , che douena mantenernela cagione di granissi ma noia . Esfendo adunque in questa occasione mandato d Cefare Don Francesco di Tolledo predetto , come instrumento atte à disporto ad ogni cofa conneniente; si concluse finalmente, che il Duca accomodaffe effo Cefare di centocinquantamila feudi, & Cefare per vna cedola di sua mano si obblighò a mettere in mano del Buca in capo à noue mest Piquebino con tutto il suo Stato . Hauendo rifpesto à non gliene conceder di presente per il di-Spiacere , che ne ricenerebbe il Papa , ed'i Genouesi : l'ono , & l'altro de' quali afpirando ad'ottenerlo per fe , si erano sempre alle petizioni del Duca grandemente opposti. Giudicandosi per all'ora , per non alterare le cofe d'Italia , che fuffe bene non far forza à quella Signora : la quale in altro modo si vedeua, che non era per vscirsi di quelluogo gia mai. Comparse al Duca me tre questo fi negoziana l'Araldo Cefareo col collare dell'ordine del Tofon d'oro: deftinatogli prima in Verech al Santo Andrea, one fi era tenuto il capitolo di quei Canalieri . Et dall'Ambascia dore fuo s'intefe effergli ftato refeil luogho in Cappella: onde fuor che il Nunzio del Papa , & gl'Imbasciadori de' Re, & de' Veneziani quegli di tutti gl'altri minori Principi erano Stati esclusi : preponendolo con questo atto à quel di Ferrara, con cui ladifputa . della precedenza era con molto feruore agitata : Ma mentre, che la Germania ardena di guerra; & che l'Italia spin siui i suoi miglior soldati, parena, che tutta que sta rimasta fusfe; da luogo al tutto inaspettato ,ecco , che nouello accidente si fente nascere : Cunsuso più presto della debolezza del cernello di Francesco Eurlamacchi Lucchese, che da alcuno Stabile d'ragio neuole fondamento. Il quale mosso da humor malenconico aus ma fatto sue chimere, & con gl'esempi antichi di Arato, di Focione , di Dione , & di altri simili ( non considerando quanto la disposizione delle cose moderne sia da quelle di quei tempi diuerfa ) fi era immaginato di poter Pifa , & Firenze , & Siena , & Perugia, & Bologna, & finalmente tutta la Tofcana da ogni fernituliberare, & ridurla in quei primi termini , quando forso il gloriofo nome delle dodici Colonie anena à buona parte dell'Italia signoreggiato . Auena questo huomo , che ne principa li magistrati di Lucca era stato più tempo, per la sua nobiled adoperato, conferito quello suo pensiero molto prima con Benedino tintare lucchefe , buomo di qualche esperienzia & con Ba Stiano Carletti , di condizione simile ; de quali se era feruito à participare questo fuo difegno col Priore de gli Strozzi, che allora si ritronana in Venezia; & fotto il quale il Carletto aucua alcun tempo militato . Et fe bene cotal difegno al Priore parena più presto po segno , od pna nouella immaginaria, che opera da poterfi pure sperare di colorirla: non di manco ; poiche don Lalerys

Of TB RIC

L'ait ni pericolo s'auena à tentare , & parendogli à suo propoli to l'accenderfi in qualunque modo il fuoco in Tofcana; andando in pltimo l'ifteffo Burlamaccho fino à Venezia à trouarlo , l'anena efortato, ed inanimato adargli complimento. Era il Bur lamacebo flato qualche tempo Commeffario fopra i Soldatidel la Montagna di Lucchefi , & quando porre ad effetto il (uo pro ponimiento deliberana fi tronana appunto ancora Gonfalontere , & Capo ditutta la Città . Con l'occafione de quali magi-Sirati , dijegnana, che fattafi la raffegna delle genti à lui raccomandate ; le quali infieme co' Capitani fi erafatto molto benenole , & che potenano à dumila fanti arrivare di andarfene fegretamente & di notte con effa à Difa: cue per effere fenza fo-Iperiofperanal'aditofacile, & gridato il nome della libertà, penfana ai acciarne , ofpanentare qualumque per il Ducafaceffe ref fienza; Ed effendoui Vincenz o di Poggio fuorufcito Lucebefe , Castellano di quella forsezza tenena per molto facile à l'accordarlo , à l'affediarnelo dentro. Et quindi aggiunte al le fue it forze de Pifani andarno fubito à Firenze: oue tronato il Duca impremilo ; fi crana che al nome della liberta quella Cittafi farebbe fubito linata ; tenendo , che il medefi to doneffe far Siena , & l'altre , & fin che Roma dou ffe dalla fuggezzio ne temporale de' Priti liberas fi : Ma mentre , che per dar principio a quifto le cost andanano pre parandoft; & che fino ad alcum principali Sanefi confinati à Lucca , per il motino fatto à Siena fon richiefti di confentire alla congiura : fcoprendo il Tinsore la cofa ad Andrea Perzini similmente Lutchese : in cambio di farfelo compagno, come sperana, fe lo fece accusatore: per cioche trouandofiegl: del En lamacco mal fatisfatto . proteffo al Tintore di non voler confentire : o nel medefimo iemco sperandone remunerazione, corfe à Firenze à dar notizia al Duca di cotal difegno : Il che intefofi dal Burlamacco , & da gl'altri ; fi come filoc: amente anena penfato al trattato ; così Scioccamente tardando , & pensando a faluare più i Sanesi, che fe fteffo, la cofa venne à notizia per bocca d'ono di efsi Sanefi al fegretario della Signoria di Lucca ; & da lui à gl'Antiani : onde it Burlamacco (ben che Gonfaloniere ) nel fuggirfi fu prefo; & poco dipor da gl' Anziani , ed'in pleimo da Don Ferrante Gonza La gonernature di Milano acerbamente elaminato : moffo à cio

Pare da Agnolo Niccolini , mandato dal Duca in cotanto accidente à Lucca : dalla quale effendo à Milano Stato condotto , & nell'efamini effendosi la Communità trouata innocente, fu il Bur lamacco in quella Città miferamente decapitato, Spento il prin cipio di questo imminente incendio; che qualunque euento auesse annto non potena al Duca non esere fe non di fomme fastidio ca gione: Vn'altra piccola fauilla di guerra cominciò ad'eccitarfs fra Ricciarda Malefpina Marchefa di Massa, & Giulio Cibo suo maggior figlinolo , il qual Giulio sentendosi spogliar da lei, che per la morte del Padre Alberigho era rimasta erede di quello Stato, dalla speranza della successione; per darla con l'appoggio del Duca di Ferrara ad Alberigo suo minor fratello : con l'ainte di Giannettino d'Oria , che gli difegnana vna forella per moglie . & con quello del Duca di Firenze, à cui la pratica di Ferrara, no era molto à grado trouandosi la Marchesa à Roma era Giulio repentinamente entrato in Lauenza, & poi con letitia grandisfo ma de' vaßalle fin nell'istessa Massa : In cui per acquistarne l'insero dominio , era neceffario l'impadronirsi della Forteza, il Ca-Rellano della quale aucua espressa commissione di escludere Ginlio non pure in vita della Marchefa , ma etiam dopo la morte . Ma le persuasioni , ed antorit à che in ciò volse vsare il Duca Cofimo feciera facilmente condefcendere effo Caftellano ad efcirfene, & lasciarni entrare in suo scambio Paolo da Castello Capita. no della banda di Pietra Santa . Il che intefosi dal Duca di Fervara, che per la Marchefa fua parente difegnana muonerfi, per non venire in maggiore indignatione con quel di Firenze , facilmente da ciofare fi aftenne . Ma la Marchefa , fattone notabile rifentimento con l'Imperadore , & co' fuoi ministri : per te mere al tutto l'Italia quieta , parfe lor bene commettere à Don Ferrante , che operaffe , che la Marchefe fuffe d'ogni fua cofa re integrata, & che la fortezza per più ficurezzafußealla cura de foldati Spagnuoli raccomandata . Maggiore, ed affai più importante motino di questi due fu quello , che poco dopo a Genona dal Conte Gianluigi dal fiesco fu suscitato: oue per la prosperità grandifsima dell'Imperadore in Germania ogni cofa parena pacifica ; & fenza fofpetto : Il qual Conte Gianluigi innidiando alla grandezza di cafa d'Oria, con participazione di Pier lui gi de Farnefe , la cui cafa tutta auendo richiamato le genti man

7-0:12

### 146 LIBRO

flate in Alamagna , non meno fi era alienata da Cefare. she etfare fi fuße alienato da lei, con un tratto il meglio ordin ato, che gia molti fecoli fi fia fentito auende morto Grannettino d'Oria, ed'il Principe fuggite fi , fi era delle galee , & del porto : & per confeguenza anche della Città quaft impadronito; fe la disgra-Ziata morte di effo Conte non auche fut più bello della vittoria tanto fatto rominato. Il che mentre, che non è ancora pennto à notizia del Principe, che ben che recchifsimo, & ghoteofo fa era con gran fatica fatto condurre à Mafone lontano da Genoua diciorto miglia fu subito da esso Principe farto intendere al Duea, che appunto all'ora in Pifa si ritrouana. Il quale siimande Genona, & legalee, ed'ogn'altra cofa perduta; fpedi lubito à Roma all' A nbafciador Cefareo Gio. di Vegha, estal Vicert di Napoli- confortandogli à mandar subito le galee di quel Regno; O ai quel di Sicilia à Linorno per opporsi se da Marsilia, o d'algronde i Fie chi fi procacciafiero ainto ed'egli connocati fubito i fuoi caualli fotto Chiappin Vi elli, meffo infieme buona partita di danari per fo dar genti , & fatto flare in ordine le bande della fua Fanteria o dinaria per marciare subito onumane bisognaffe ; chiamati a fe inttii fuoi Colonnelli , C Capitani : & di Roma ordinato checorrendo tornaffe Stefano Colonna, era per dare opportuno, O potentissimo aiuto alla parte Imperiale, O per riteneve in qualunque modo Genoua ( non fi estendo rinoltata ) à quella dinozione : quando comparfi i fecondi aunifi , s'insende , che dopo tanto pericolo ; quali per miracolo di Dio , tue te le cose sono in essa ritornate pacifiche; che il Principe con più reputazione, che mai è richiamato, che le fie galee benche co qual che danno ) fon restate falue , & che i Fietchi tronandola fenza capo , fi fono con molta indignazione di quasi tutti i Gene uest in Montoglio lor castello ritirati: Onde per confolare il Prin sipe di tanto tranaglio, & della morte di Giannettino suo nipote; & per rallegrarfi del prospero successo, che aueuan finalmente auuto le cose, fu mandato à lui Lacopo de' Medici : facen do col medefimo d'Oria il medefimo a fizio l'Impéradore : il que le per esfere Genoua sito importantissimo à tutti gli Stati suoi d Italia n'eraflato fino à che non seppe l'intero successo con non, piccola palpicazione; non fi confolando con altra cola più che con la speranza, che aucua nella prontezza, & potenza & vi cinica

sinità del Duca . Il quale per vna lettera in cifera venutazli nel le mani non aucua mancato al quanto tempo prima (fe bene gli fu poco creduto) di metter fofpetto di questo fatto ad'esso Impera dore : al quale con l'occasione di questo successo non mancò mo-Arare ancora quanto in Italia sußero le cose sacili a sollenarsi : mediante l'effersi nuouamente il Papa molto a Franzesi inclinato. Et però giudicaua , che lo Stato di Siena ( benche gouernato da Francesco Grassi buomo di molta prudenza ) non douesse senersi per così ben fermo , come parena , che si facesse : conietturando questo perche gl'huomini di quella Città di tre commef fioni aunte dall'Imperadore di rimetterni la guardia di quattrocento [pagnuoli ; di rendere la debita parte degl'honori à quelli. del Monte de' Noue; & dimandare a' confini i mouitori della fcandolo, di cui di fopra fi fece menzione : difprezzando l'altre due , à pena alla terza anenano dato effecuzione : Ma quantum que queste cose medesime , oltre al Duca fußero da suoi stessimi nistri all'Imperadore confermate ; effendo egli non di manco insento a dar perfezzione alla vittoria d'Alemagna, differina il pronuedersi à più commode tempo; rim indando folo al Duca, perche più bifogno per se non aueua Ridolfo Baglioni con la fue oanalleria non fenza molto ringraziamento di quello, & degl'al tri feruigi frescamente ricenuti. Enrono poco di poi i Fieschi in Montoglio acerbamente combattuti : oue il Ducaricercatone in Stantemente dal Principe d'Oria con buon numero di foldati fcel ti mandò Paolo da Castello, & molta munizione per battere quel luogho: il quale dopo lunga difefa , si prese a discrizione : ed'al Conte Girolamo fratello del Conte Gian Luigi dal Fiesco . condotto in Genoua fu tagliata, in vendesta di Giannettino, milezamente la testa. Crefcena fempre più in tanto fra'l Papa, & Cefare la mala contentezza per le dinerfe occasioni, che di an à dila fi porgenano : in tanto , che effo Cefare fu l'effergli negate alcune cofe prima promeffegli dal Cardinal Farnefe ebbe & dire al Nunzio (no, che il maggior nimico, che aueffe al mondo era Papa Paolo terzo. Ed'egli à rincontro per que fte parele, & per scoprirsi ogni giorno più, che Pierluigi suo figlinolo auena participato nella congiura de' ficfibi, per auer contro a l l'onore di Cefare leuate il Concilio da Trento ; & per altre fi fat ce cofe fi era quafi alla scoperta gettato alla parte Franzese le



#### YAS LIBRO

coje de quali (effendo morto il Re Francesco , & successogli il f gliuolo Arrigho , principe affai manco inuiluppato ne' piaceri) parena, che in Italia pigliaßero ogni giorno più augumento. Cercana il Papa di tirare anche con più caldezza, che mai à quella parte i Veneziani ; adducendo loro l'altre volte alleghaso fofpette della troppa potenza di Cefare; a gl'adherenti del quale oltre à cio attendena a dare continuamente tutti i possibi li diffurbi ; facendo per questa cagione ( si come sempre ) fauoro grandifsimi à Piero Strozzi , venuto in questo tempo à Roma. Et per che il negozio di Piombino non si effettuasse , secondo la promesa fattane dall'Imperadore , facena tale animo à quella Signora , che alle parole di Don Diegho di Mendozza stato Am basciadore à Trento , & poi à Venezia non prestana punto d'orecchio. Hauena anche per la medesima cagione & per non gua Stare i fatti suoi con Francia , & con Cafa Farnefe , rifintato il Cardinal Saluiati, di condursi à trattare con la medesima Signe va il medesimo negozio ; se bene dall'Imperadore ne era stato in Stantemente ricercato . Onde per queste gelofie , & per che l'amimo, che lor faceuano i medefimi Farnefi ,la reuerenzia de'Sanesi verso Cesare , parena , che ogni giorno scemasse , fece Don Ferrante Genzaga per Girolamo Muzio mandatogli à posta; & per lettere fattegli seriuere dall'Imperadore grande in stantia col Duca , che voleffe con le proprie for ze , & nome imprender la guerra con loro ; mostrandogli , che co' Caualli fuoi, & con foli cinque mila fanti delle fue bande , farebbe baftato in poco tempe à ridurgli fotto l'intera fuggezzione Imperiale. Ma cognoscen do il Duca quanto mal misurato fusse questo difegno, & quanso con l'accendere si vicino fuoco , si porgerebbe à nimici suoi de siderata occasione di tranagliarlo; ne molto à suo proposito. quando fusse anche sicuro della vittoria, parendogli il procacciar li con le proprie fpefe , vicino tanto potente ; rifiuto al tutto de volersi in tal cosa implicare. Ma in quella vece addimesticando fi la parte , che in Siena reggena ; & per la rinonata confederagione acquiftando appresso à loro confidenza; gli potette in capo apoco con la destrezza d'Agnolo Niccolini , mandatoni [da bui . & col riceuere amorenolmente il mandato da loro Andrea Landucci, persuadere ad'accettare la guardia Spagnuola, ed'à seffare di più perfeguitare l'ordine de None : confermandogli fe malmente



Balmente nella folita parte , & protezione Imperiale : quando appunto fe gli facena più che mai instanzia, che donesse impren dere quella guerra; & quando il gonernatore Francesco Grassi aueua aunto commessione di fare in abito da caualcare gl'altimi protefti , & partirfene . Di che il Duca fu dall'Imperadore altre à modo ringraziato ; se bene i Ministri Imperiali à rincon-Bro potenano effere poco ringraziati da lui : i quali continuando mella dimostrazione di temere della sua troppa grandezza, ed autorità ; non si portanano nella pratica di Piombino con quella caldezza, & sincerità, che conueniua alla fede del padrone La qual grandegza , ed autorità non di manco potenano scorgere . muanto fuffe a profitto , & benefizio loro: percioche anendo ma dato il Duca alla Corte Cefarea per frambio dell' Ambafciadore Serristoro , il Vescono di Furli ; ed essendosi l'acerbezze del Papa in qualche parte mitigate; aueua (costricercatone da' mede simi Ministri Imperiali ) mandato d'rifedere à Roma il medesimo Serristoro; che , come pratichifsimo di quella corte ; poteffe gl'andamenti del Papa meglio offeruare, che non veniua fatto a Don Diegho elettoui nonellamente anch'egli residente . Desiderando insieme , che il Duca , come instrumento atto à cio, s'in promettefe : & mediante efto Serristoro , fi sforzaffe di fare di merfi vffizij necessarij in tanta diffidenza, che fra'l Papa, & l'Imperadore continouana. Et perche la prontezza, ed'abilità del gionare alle sue cose ; si facesse appresso all'Imperadore più chiara ; effendo in questo tempo feguito i rumori di Napoli, per i qualiil Vicere temendo il furore popolare , si era rinchiuso in Castello; & da tutte le parti domandana soccorso : il Duca al primo annifo fpedito quattro Colonnelli, Otto da Montanto. Chiappino Vitelli Giordano Orfino, & Lucantonio Cuppano per foldare quattro mila fanti fcelti ; & gia auendone la metà imbarcati con la riputazione di quelle armi , & con l'offerta di maggiori forze bisognando su non piccola cagiome di spanentare i Napoletani dal persistere nella quasi cominciata ribellione : Per lo che per questo nuono, ed opportuno fernizione fu anche dall Imperadore nuonamente ringraziato ed'appresso à lui ne accrebbe in nuoua gratia, ed autorità. Augumentanasi in Italia il sospetto de Franzesi, appresso al cui Rè allendo in molto credito Piero Strozi , & dinerfi altri fuorufcit; Italiani

### I BRO

Italiani , fi teneua per fermo, che quel Re giouane, ed appetitofi di gloria , farebbe stato molto presto per tranagliarla : potendoni massimamente hanere on Papa di tanta potenza , & fi bene per lui disposto : Il cui figliuolo Pierluigi Duca di Parma, & Piacenza in mezo à quefti sospetti fu da alcuni principali Signe ri Piacentini con l'appoggio di Don Ferrante Chonzagha nella propria forteza di Pracenza ammazato: O quella Cuta à Fare nefi ,ed'alla Chiefa tolta . Onde Siimandofi il Papa tanto più inafprito & feniendo con la venuta del Cardinal di Guifa a Roma. che i Franzesi haueuano con lui pratiche strestissime , & che s Venetjani eran ogni giorno ( ben che in darno ) stimolati à sar con loro la tante volte praticata legha , parfe neceffario penfar s alle cofe di Siena con più accurateza. Et però nel metterui i qua & trocento Spagnuoli per la guardia mandati da Don Ferrante, fis deliberato che Don Diegho di Mendoza se bene Ambasciadore à Roma fusse anche preposto à quella cura con ordine che col configlio , & protezione del Duca douesse reggersi , & gouernarsi. Il quale à tale effetto pi mandò di nuono Agnolo Niccolini intendentissimo degl'humori di quella Città, & con lui Lorenzo Pagni fuo Segretario; Ma mentre, che Don Diegho co' Sanefi, che Bolenano bene il gonerno Imperiale, ma volenano à lor fen no ester gouernati va superando molte difficultà bauendo fatto tornare quasi tutti i gentil'huomini scacciati,ed'à Popolari ( per ciò confinati ) concesso, che per lo Stato Fiorentino potessero dimorarfi; mentre, che fi apparecchia d'andare à Piombino per terminarel'offeruanza della promeffa fattane; il tepo della quale era di più mesi trapasato; ecco che per la venuta del Cardinale di Trento è richiamato à Roma; per internenire in sua compagnia à richiedere al Papa ed'à Cardinali, che il Concelio, che si era ritirato d Bologna donesse à Trento di nuono transferirsi : one à Principi di Germania , ed'etiam i Luterani , promettenano sutti d'internenire & d'offernare inniolabilmente tutto quello che in esso venisse deliberato: Ma perche il Papa, donendosi compiacere di questo l'Imperadore, il quale aspirana con tal via à potersi meglio della Germania prenalere, per ricompenía di cotal commodo , harebbe voluto anch'egli effere di Piacenza reintegrato ; ne potendosi disporre l'Imperadore à restituirla; non volse anche il Papa, che effo Imperadore fuße delle fue domande compiacius

to : Ma rimettendofene 'à quello' che ne deliberassero i Padri del Concilio la cofa restò vana:ed'il Cardinale fenza bauer ottenuto conclusione nessuna , se ne tornò in Germania . Restando in Roma Don Diegho pronto à protestare, che de' mali, che feguiriano alla Christianita il Papa , & non l'Imperadore ne farebbe vera cagione , cafo che it Concilio a Trento non fi ritornaffe : & fe in Bologna fi.faceBe nnoun fessione . Et perche i Franzesi.con l'anere manlato Piero Strozi d' Turino , ed Otto buono dal Fiesco à Marsilia, parena, che ad ogn'hora fussero per rompere la guerra in Italia; il Duca col mostrare al Papa di quanto mo meto fußel'accendere cotal guerra, & quanto col venire egli adaperca nimititia con l'Imperatore si porgerebbe occasione all'> nirlo co' Tedeschi protestanti , i quali ardenano di strabocchenol voglia di potere vna voltà con la fua spalla scorrerel'Italia, & -funertire O defolar Roma , & la Sede Apoftolica, gli faceux in gran parte tolerare con patienza la morte del Figliuolo. La que te per l'offefe riceunte fe era in pltimo scoperto che dall'imperadore aueua aunto origine; veg gendo massimamente, che it Duca, de cui forze per la vicinità, sarebbero fiate di grandisfimo momento non havebbero pocuto mancare di non esere al tutto dalla parte superiale. I ministri principali della quale ; ciuè Don -Ferrance & Don Diegho effendos à Pania abboccati, non potewano nonftare deglaggiramenti de Franzest con molto fospetto. I quali impadronitifi dello Stato di Saluzo, li fentina , che trattanano ancora d'impadronirsi di quel di Parma. Hauendo oltre à cio ritornato à loro pristini stipendy il Conredell'Anguillara con tre galee haunte da Farnerfi ; Il quale per fofpetti hauntifs di lui, era stato prima dal Re Francesco di essi stipen in prinato. Sensivano olive à questo, che in Marfilia il Priore degli Strozia mettena in praine altre gulee, & che Piero fuo fratello da Turino con mille fanti eletti era con diligentia marciato à quella volta; Onde dubitando di Piombino & dell'Elba, scriffero per parte det l'Imperadore à quella Signora, la quale fentinano effere più oftimasa , che mai sche doneffe al susso di quella Fortez : pfeire : on intendeuano drvaddoppiare la guardia; & con miglior eura, ch non fi era fine vill'hara faceo ; cuftodirla; & guardarla, Ed'al Ducas once foro , the envraffe in Portoferraio nell'Elba , & com, cola fun o feconcolo for a fastane con og hi prestega lo fortip

RON AMEL

Siche , non al faluarfi : ma al resistere rifoluto: cominciò più che qual fi voleffe altro d'farfi con coraggiofo volto vedere: animan 20, & follecitando ciascheduno a fare le trincee, & ghabbionate, che per combattere con qualche vantaggio, erano da' più periti in quel tumulto flate difegnate, ed'in tale atto fu trouato dalla fregata mandata dfare la discoperta, la quale referendo quelle effere barche de Genouesi, che cariche di coralli tornauano da Ta barca, riempiè ciascheduno di somma letitia confermando cotal atto la riputazione del valore del Duca non pure nelle menti de luoi foldati;ma in quella de' Principi connicini , & di chiumque banena di lui cognizione . Attefesi, poiche tal sospetto fu paf-Sato , con tutta la follecitudine possibile à fabbricare due Forteze fopra due colli , che tusto quel capacissimo porto dominanano; l'una delle quali per effere il luogho più rileuato, fu chiama. sa il Falcone : & l'altra dalla forma de raggi suoi fu detta la Stella . Le quali in fpatio di foli quindici giorni , fecondo l'ofa militare di fascine, & di terra , ridotte in termine da poter effed ve facilmente difese , fen poi di mattoni , & calcina ad'ogni per-Fezione flate conferuete, & con ali di muraglia gagliardisfima Evna con l'alera congiunte, rinchiudendo denero a fe la Terra di Cosmopoli che di abitatori, o di case, o di ogn'altra commodi-8 d si è andata à poco à poco riempiendo à grande viile de nauiganti , & agrandissima sicureza ditutta la Tofrana . Poi che oltre al ricetto ficurisfimo , che presta à qualum que Vassello amico, fu anche cagione, che il Duca con tale occasione per somma fua gloria, voltaffe l'animo alle cofe maritime: & proceuras fe di aggingnere alle due prime Galee la Saetta, & la Pifana alere, ed'altre dinerfe con le quali oltre al tener netto da corfale Sutti i circustanti Marisha potuto fare notabili seruiti alla Chiefa , al Re Cattolico , ed'a entta la Christianità . Confermandose con cotali meriti nella possessione di effa Colmopoli: je bene & Genouest all'hora,ed'alcuni altri poi anno fatto non piccola diligenza per prinarnelo. I quali Genouesi , che altra polta per poco prezo aneuano poento comperarlo : annistifi tardi dell'importanza del luogo ne offeriffero in questo tempo all'Imperado. re trecentomila fendi : O per assicurarfi di Piombino; temendo che il Duca anche di quello non s'impadroniffe con nuove & gra dissime offerte cercarone difargli ogni possibile impedimento ;

Grafcor-

# 154 LIBRO

trascorrendo con le passioni, & con una certa ignobile inuidia tanto oltre, che non mancò, chi tra loro proponesse di andarui con tutte le forze per spiantarne il Duca, prima, che vi metteffe piú profonde le fue radici:Ma da far questo furono dalla prudenza del Principe d'Oria ritenuti : le galce del quale conuenne, che da Genona fußero chiamate per certo sofpetto , che si era prefe d'Orbatello : intorno al quale il Priore Strozi con le galee franzesi si vedena andare molto spesso aggirando; ma essedo il sospetto riuscito pano, & le galee rimandatene à Genoua, per liberar fi pna polta Don Diego da tante brighe , & follecitudini , che per Piombino gli conuenina tutto il giorno fostenere; & per offernanza della promeßa fattane dall'Imperadore ; fi rifolnette à mettere il Duca ancora in possesso di quel luogo: Consegnandogli fenza prinare il Signore delle fue entrate le forteze : & camandone Don Diego di Luna con tutta la guardia Spagnuola . Promettendo all'incontro il Duca di tenere ogni cofa ben guarnita, & fortificata à nome dell'Imperadore, ed'à lui renderla qua lunque polsa ne fuße richiefto; del quale Piombino per relaziome di Bartolomeo Concini Segretario, che pure all'hora era dalla Corte Cefarea ritornato s'intendena, che quella Maeftà era bemissimo disposta d concederlo interamente al Duca sempre che oltre à centocinquantamila sendi à lui prestati, & le spese in Piombino fatte fi sborfaffe tanti altri danari , quanti per complimento della valuta di quello Stato fuse stimato conuenirsi. Onde per cio Girolamo degl' Albizi ne prese il possesso, faccendo fi da' Piombinesi: & sue Terre , & communità prestare il folita giuramento : Et rimanendoni in nome del Duca per generale Gonernatore. Si come alla cura dell'armi fu Eucantonio Cupa pano preposto ; riconoscendo i due Don Diegi , & chiumque & questo negotio hauena prestato fanore con liberalissima mano Ma il Signore (benche gionanetto) spinto dalla madre era poco prima alla Corte Cefarea condottofi: oue da fumenti de Genouesi, O di Adamo Centurioni, che per altri publici affari in quel la corte negotiana, effende grandemente aiutato empiena di acerbissimi lamenti l'orecchie dell'Imperadore , & de' Ministri, & configlieri suoi;dolendosi di essere cosi di fatto, & al tutto con tro d sua voglia prinato di quello Stato, che per molti, & molti anni fi era nella cafa fua confernato : per darlo à chi in effo nom AUCHA

Danena altra ragione , che quanto à quella Maestà piacesse . Di she oltre à molti fospetti messigli della troppa potentia del Duca da' Genouefi , & da molt'altri inuidiofi ,il Confessoro fue gliene faceua non piccolo scrupolo di coscienza . Allegando , she oltre alla illecita forza , che fe ne facena al Signore ,ciò nom donena , ne potena in nessun modo effettuarsi fino à tanto , che il ricompenso dello Stato, che se gli togliena non era flabilito . Et per cio dehe quelle ragioni ( qualumque elle fi fuffero ) lo muomesero, o che per altro mettesse così conto all'Imperadore, poiche Senoua per altro non molto ben disposta verso lui ne faceua tam to rifentimento, la quale gli metteua fin fospetto il Principe d'O ria come troppo alla grandeza del Duca adherente, il fatto da Don Diego finalmente conuenne , che fi ftornafte ; & che fenza rifpetto del doppio oltraggio , che al Duca ne venina (il quale santo per difesa di effo Piombino bauena fatto ) fuffe la cura, & quardia di effo in mano di Don Diego di nuono posta. Punse L'amara puntura questo fatto l'animo del Duca , lamentandofi, che i ministri Imperiali , da cui più , che dall'Imperadore s'arre cana questo disfanore , fußero fi poco anueduti , che non conofceffero quanto la prontezza, fedeltà , & vigilanza sua ne tem pi massimamente pericolosi fusse Stata à quella di tutti gl'altri amici superiore: & quanto alle eofe Cefaree sempre opportuna. E giouenole ;ed hora , che per remunerazione, & riconoscime to douefle effere cotal fua fincera fede con vani fofpetti, o di trop pa jua gradezza ,o di altro nella mete dell'Imperadore contami nata no potena no parergli troppo duro, & Sirano à tolerare:Se bene per addolcirlo i medefimi Ministri no macauano di andarlo co nuoue [peranze intrattenedo:con mostrarfi di procurare, che nel Regno di Mapolifi cercaße di Stato equinalente à quel di Diombino con che à migliore occasione , & tempo sarebbe ben presto stato compiaciuto. Volendo con tali arti in tanto indur lo à contentarfi, che la guardia, che doueua manteneruifi fuste dalui , & de suoi danari pagata. Il che gli conueniua , & tol lerare & dissimulare di credere , così ricercando la necessità di quei tempi ; perche se Piombino à cui le galte Franzesi , & de Corfali Tu cheschi tutto di insidianano si fusse lasciato per strac curatezza di Don Diego perdere ; non meno alloftato del Duca ( come fi e ditto ) che a quel di Siena, ed'a gl'altri dependenti

# TS# LIBRO

da el Imperiali , ne farebbe nato pno fiimolo importantifsim . & quafi irrenediabile . Non mancamono i Genonefi di proenrare con ogni forza, perche anche l'Elba fuße dalle mani del Du ca tolta , ed'al Signore restituita: ma il rispetto dell'anerni il Du ea fatto fi gran fabbriche non permeße, che l'Imperadore confe sife à lasciargli fare quest'altro cosi notabile affronto . Il quale Imperadora cominciana bora mai da molti à scoprirsi (se bene i fuoi con molte arti cercanano di occultarlo ) che afpirana, poi che aueua fog ziogato, è congiuntofi la maggior parte di Alamagna à fodare nel resto della Christianità una grandissima me narchia : la quale douesse perpetuarsi insieme con la dignità dell l'Imperio in Filippo (no figlinolo; fato à questo effetto da lui chia mato di Spagna:no guardado, che Ferdinado suo fratello fusse gia flato eletto Re de' Romani : ne che Massimiliano giovane di mol ta speranza figlinolo di Ferdinando , ed'achi il medesimo grado pareua che il comune eofenfo attribuiffe, fuffe dificilmete per co fentirui. Ma quanto alle cofe d'Italia, le quali fi gouernauano co grandissimo artificio, giudicana , che non concedendo al Duca Pionibino , venisse à farsi grado non pure co' Genouesi ; ma col Papa, & con molt'altri Principi di effa. I quali per la più par se ( come fi è tante poise mofirato alla crefeente grandezza del Duca grandemente inuidianano. Et col non fare disperare il Die ca, che quando, che sia non potesse conseguirlo lo manteneua conftante nella sua partialità, & dal richiedergli i cento cinqua. sa mila scudi prestati , & le spese à Piombino fatte lo faceuane al tutto aftenere . Esfendo certo per le ragioni sopradette , che fe bene Piombino non era in fua mano ; non di manco non farel. be stato per mancare mai di non auerne pua perpetua custodia. Mort nel principio di queste azioni Stefano Colonna: il quale fit. sepolto in Firenze con grandissima pompa, & da Benedetto Varchi con ornatissima orazione su in tutte le sue veraci virtià: celebrato . A' cui fra molti competitori fu eletto per successore Gionambatista Sauelli huomo di non minore esperienza, & va: lore, & quello à che si pose gran cura, non dipendente da nessuno altro potentato . Venne dopo questo al Duca nuona occasione di mostrare à Don Ferrante Gonzaga, ed'all'Imperadore,, quanto la vigilanza, & fedeltà sua fuße alle cose loro necessavia; percioche, effendo la nimiciziafra cafa Gonzaga , & Far.

🌬 fe più che mai ardente , & desiderando oltre à modo i Farnesi sendicar la morte di Pierluigi & la perdita di Piacenza; haue mano ordinato che alcuni atti d cio , partiti del Parmiziano ve deßere al cutto d'ammazzar Don Ferrante . Di che effendo dal Duca flato anuertito ; ed'eßendogli fei di questitali venuti vini in mano, & quattro, che fecero difeja eßendo stati ammazzati , ritraffe , che l'annifo del Ducaera flato verifsimo , & con effo venne à scoprire alcuni altri trattati, tenuti contro alla per Sona sua di non piccola importanza . Et poco dopo questo,effen do andato in Affi Francesco Vinta Agente per il Duca appresso à lui ebbe occasione per la sua molta accortezza di fargliconofcere , che certo Corfigno foldato Corfo : ftato più tempo fconosciuto per la sua corte , douena con l'ainto di alcuni compagni, & quando il bello ne vedesse ammazzarlo similmente : spin ti in cio fare dal Duca Orazio Farnefe . Il che fe fuffe feguito, essendo il Re di Francia disceso à Turino con qualche quantità di gente fotto spezie di rinedere le sue frontiere arebbe messo lo sta to di Milano , malifsimo contento de gli Spagnuoli , in granifsi mo pericolo . Ma scoperto & punito il Corso , tutto questo difegno per opera d'un ministro del Duca rinsci vano. Ed'il sospes co , che per la venuta del Re à Genouesi , ed'à tutta la parte I'mperiale era entrato, fu del tutto lenato via: Esfendosene il Re do po auere ritenuto diuerfe Ambascierie; & fra queste Giordano Orfino mandatoui dal medefimo Duca; & doppo l'anere in darno tentato il Papa, che volesse metter Parma in mano del Duca Horazio (fatto nuonamente fuo genero) tornato di la da mó ti . Con l'occasione della quiete , che cotal partità porgena'alle cofe Imperiali si trasferi finalmente Don Diego di commes sione di Cesare in Siena . faccendo entrare in essa quattrocento 'altri Spagnuoli , che tornando di Germania faceuano fembiante d'auere à effere per mare à Napoli trazettati. Et ricercando il Duca , che mandasse la Canalleria , & parte della sua Fanteria al confino, cominciò à dare à quel gouerno per le cofe Imperia le migliore, & più sicura forma : di che ( come s'è det:0 ) non piccolo mestiero n'aneua. Con l'importanza del qual fatto , se bene pareua cofa conueniente, che il Duca andaffe perfonalmen te à far reuerenza à Don Filippo Principe di Spagna, ed'unica figlinolo di Celare , che appunto all'ora à Genoua era arrinato ;

non di manco gli parfe più à suo proposito di mandarui in sua De ce il Principe suo Figlinolo, gionanetto all'ora di bellissima gra zia , accompagnato dal Vescono de Ricasoli , da Don Pietro di Tolledo fratello di Don Francesco, & da Agnolo Niccolini.On de dopo i debiti complimenti fatto tornare il Principe suo Figlinolo à Firenze , ed ordinato , che fino a Milano il Vescouo de Ri cafoli doueffe in lucgo del figlinolo supplire ; scufandofi d'effer occupato nelle cofe di Siena per feruizio dell'Imperadore non val fe , ne anche à Milano trasferirfi . Come quelle , à cui il poco co to di lui fatto nell'azione di Piombino , non era punto della memoria pscito ; & che per cio anena seco stesso deliberato non Do lere però tanto precipitare la fua riputazione, che ogni cenno de gl'Imperiali l'aneffe sempre in ogni cofa , & ad'ognilor voglia à muonere. Amando per se, & per il resto d'Italia la lor ami cizia, ma non la seruitù. Di ridurre ciascheduno alla quale si mostrauano gl'Imperiali ogni giorno più bramofi, ed ingordi. Hauedo per tale effetto cercato difare , colfanore della venuta del Principe di Spagna vna Fortezza sul collo à Genona . Volu to contro alle promeffe fatte mantenerfi padroni , come fi è detto , delle marine di Toscana ; ed'al Papa non pure non restituito Piacenza; ma ingegnatisi di torgli anche Parma. Ed pltimamente à Siena effendosegli leuate da Don Diego l'arme; O nell'ordinare quel gouerno auendone tirato quanto più potena l'an torità in sellesso : anena tutta quella Città di malissima conten sezza ripiena. Onde per il timore , che non fi gettaffe in braccio o del Papa, o de Franzesi, fi faceua dal medesimo Don Diego pensiero di assicurarsene con fabbricare anche à lei vna simil Fortezza . Quest difegni , si come erano al Duca , così essendo anche fofpetti à tutto'l resto d'Italia ,facenano , che rinnendofs tutta inficme ciascheauno si rinoltana d pensare alla propria. pubblica falute, & per cio il Papa addimesticatofi col Duca co ferina buona parte de' configli suoi con lui. Onde con l'Imbasciadore suo Serriftoro (pesso discorrendo mostrana che per bene fizio comune molto arebbe desiderato, che il Duca auesse congiunto in matrimonio la sua terza figlinola col primo genito a'Ottanie suo nipote : la qual pratica al Duca per dinerse cagio in : mamafsimamente per conferuazione non pure dellaliberta; ma dela quiere d'Italia farebbe molto piacinta fempre , che il confenso

confenso dell'Imperadore eifuße Stato ; della partialità del qua le ( non oftante i prescritti sospetti ) non intendena se non per pl tima necessità di separarsi : onde per non desistere da così fatto proposito gli conuenina ad instanzia sua , andare continuamense cotal pratica trattenendo fenza venire à conlenfione; accioche il Papa difperatofi di Piacenza, & temendo di Parma non fi voltaffe interamente con trauaglio d'ogn' vno alla parte Franze fe; & che percio in mano del Duca Orazio suo nipote, & loro ad'herente, non la metteste . Et perche questo non auesse ad'au menire , oltre alla pratica del parentado , che auena col Duca , cercanano gl'Imperiali col proporre ad'esso Papa vary partiti ; ora di dare al Nipore Ostanio in ricompesa di Parma entrata di quarantamila scudi , di altri Stati , ed'ora di farlo Signore di Sie na, di prolungare tanto le cofe, che la morte del Papa, che Parena molto vicina , soprarrinasse: Le quali arti essendo da lui benissimo conosciute ; ed attribuendo la maggior parte delle sue difficultà alla nimicizia , che aueua con Don Ferrante , ricercana il Duca , che voleffe fra lui , & l'Imperadore interporsi ; fi che con la conclusione del parentado si venisse à tale accordo, che i suoi nipoti; & lacasa sua , per la grandezza della quale si era santo affaticato poteffe effere da lui lasciata in qual che buono flato . Il che mentre che dal Duea fi va per metterlo ad'effetto maturando; & che le promesse grandissime de' Franzesifanno fluttuare il Papa orain ona opinione ; ed'orain on'altra, il Car dinal Farnefe fu chiamato alla Corte Cefarea : moftrando , che cio fuffe fatto , accio che Cefare per la prefenza fua doueffe più facilmente condescendere à compiacerlo nelle domande , che perbenefizio di casa Farnese gl'erano continuamente fatte : ma in effetto con disegno di ridurlo alla sua partialita , & per potere valersene al futuro Conclanio : il quale mancando per vecchiez-Za ogni giorno più il Papa vedenano esere oramai molto vicino. La qual cosa effendo nel medesimo tempo non manco conosciuta da Ottanio Nipote di esso Papa : il quale dopo tanto alte Speranze si trouana all'hora spogliato di quasi tutte le cose ; per che in Parma, quando fu morto Pier lurgi suo padre era stato dal Papa meffo Cammillo Orfino con ordine espreffo , che doueffe tenere quella Citta ad instanza della fede Apostolica : andaconi con alcuni pochi auena cercato d'impadronirfene con cacciarne.

## JES LIBRO

siarne, ed veciderne bisegnando l'iftesso Cammillo. Ma effendo gli questo mal rinfcito, delendofine col Cardinale Farnefe fue fratello per pna lettera piena di protestazione, & di querele co tro al Papa , ed'effende fi dal Papa cotal lettera peduta , ne re-L'ò per il dolore, & per lo saegno in maniera auvinto, che'in ca po à tregiorni ne venne à morte. Dopo la quale effendofi nel Con clauio di più, che di due mesi gettato Far::ele dalla parte Imperia le elclufo Saluiati, che per effettuare i feioi penfieri aucua fatto conl'Imperadore, & col Duca tutti i fegni di riconciliazione; quali non di manco gl'erano poco creduti , & merto Ridolfi, che fu tal volta per il fanore de Franzesi el Pontificato affai vicino, fu creato finalmente Papa il Cardinale de Monti, il quale s'inzitolò Giulio Terzo. Alla creazione del quale avendo l'autorità & destrezza del Ducamolto gionato, non manco di continuare, anche poi con tutti i modi di debita ofsequenza, & di renderfelo ogni giorno più beneuolo , ed'amico . Il quale per offeruanza di quanto auena promeffo à Farnese, & sperando per cotal via mantener la pace d'Italia commesse subito à Cammillo Orsino; che done Be metter Parma in mano del Duca Ottanio, dal quale fu come conneniua phbidito . Ed'egli in quella allegrezza per ri muonere il dubbio, che l'Imperadore, & gl'altri anenano, che alla fazion Franzese non ad berife , tutti icomodi , che per lui potenan farfi, ed'il tanto da lui defiderato Concilio di Trento all'Imperadore spontaneamente offerse. Et del Duca Cosimo, d cuidicena conoscersi molto obbligato affermana volere effere più che di nessun'altro amico . V sando col Duca Ottanio per difefa di Parma, & con molti altri grandifsime liberalità. In tan to che olere all'allegre Zza comune l'Imperadore contro a quel , che prima auena deliberato per la buona testimonianza che di Inifece il Duca gli mandò per rendergli la folita vobienza il Gra Commendatore Alcantara Don luigi d'Anila; si come il Principe suo figliuolo gli mandò Ruighomes de Silua suo principal fa morito. Hauendo prima il Duca anch'egli mandato à far con lui il medesimo vsizio sei de'suoi principali gentil'huomini Fiorenzi ni , & fra essi Psero Vittori huomo oltre alla nobiltà della cafa nell'humane lettere di ravifsima erudizione . Al quale , si come à gl'altri, oltre all'effer Stati fatti caualieri à spron d'oro fis ron fatti da lui, & da tutta la Corte Romana fauori infoliti , &

adifsimi . Honorando all'incontro il Duca Baldonino frateldi effo Papa con concedergli ( cofi effendo richiesto ) la Terre del Morse à San Souino patria fua infeudo nobile : con dargirie colo di Contado, & con abilisà, che ne gl'eredi suoi trapasasse. Brd questo il primo anno , che con forze marittime fulle dal Du on l'Imperadore aintato, mandando tre [ne galee fotto Giordaorfino in compagnia del Principe d'Oria, che per i gran danmi riceunti da Dragutte capo de Corfali l'anno dinanzi per tutte le marine d'Italia , di Sicilia , & di spagna ,n'andana in Barbe via per spiantarlo d'alcuni suoi luoghi, ma massimamente d'ona Terra chiamata Affrica detta anticamente A frodisio posta di vimpetto alla Sicilia , ouc anena il suo principal ricetto . Il che (estendone prima Draguete con tutti i fuoi vaffalli fuggito) non Jenza molta difficultà, & con la morte di molti soldati fu mes-So ad effetto; vendicandosi il Corsale all'incontro & cercando di far dinerfione con i medefimi, & maggiori danni de gl'anni paf fati, & con mettere le medesime marine à ferro , & fuoco più erudelmente, che si fuse altra volta fentito . Ne furono questi folii mali della mifera Italia questo anuo 1 5 50. percio che oltre ad vna notabil carestia si vedeua apparecchiare vna importannssima guerra cominciata da chi manco che da nessuno altro pa wena , che donesse aspettarsi . Per cio che non rinscendo il Papa di quel valore, di che essendo Cardinale aneua dato al 'mondo ta sa [peranga ; anzi efendofi rutto dato all'ozio , ed' à piaceri , as endena à fabbricare giardini & Stanze ornate di Statue , & di pitture ed'à si fatte altre delicatezze lasciando delle pubbliche, ed'importanti faccende quasi entre il pensiero al Cardinal Cresca gio, & ad altri suoi Ministri ; Si conje l'Imperadore anch'egli, poco delle cose d'Italia curando , ed'essendo oltre all'impedimenso delle malattie tutto intento à procacciare in Germania la suo sessione all'Imperio per il figliuale : auendo mal riconosciuto il fernizio fattogirdal Cardinal Far. eje ust paffato Conclanio , la fciana , che Don Ferrance , & gl'altri ministri fuoi d'Italia (co mali trattenimenti facessero cascare esso Cardinale, ed i fratelli in necessità di gestarsi nelle braccia de' Franzes. I quali liberati da tutte l'altre cure non men che gl'altri pensauano adopporsi alla spanentosa potenzia di Cesare, col muonergii in Italia (co me ji è detto la tante polte disegnata guerra . Vedenasi ancora,

### NE EIBRO

che i malitrattamenti de' Sanesi erano per partorire cotre de fare i medelimi effetti. I quali lafciati in preda di Don Diego. & de' Soldati Spagnuoli ricenenano da loro (che non aucuano punto paura di efferne gafligati ) infulti , ed'infolenzie inaudi-Be, difoneftifsime. Aggiugneuafi à questo il timore della For sezza , la quale fi fapena efferfi dall'Imperadore ordinato , che donefie fabbricarfi conde al mal prefente fi aggingnena il timor certo dell'auere mediante quella fempre à peggiorare. Et per cie, O per rime dio di tantimali erano più volte ricorfi al Papa,ed'al Duca. Ma da loro, & massimamente dal Duca à cui per più is spetti di cio forte in crescena , non potenano ricenere altro , che rife ofte generali , poi che effendo stato meffo prima in fofpetto da loro , & da' Ministri Imperiali gli annertimenti suoi circa & questo, & circa il pericolo, che fi correna da Farnefi erano poco da Cefare ascoltati. Finalmente, se bene due Ambasciadors prima mandati a tale efferto, eran tornati con poca conclusione : non di manco non effendo restati mai di farne à quella Corte & per intrograndissime querele fi rifoluerono à pronare fe man dandoui per nuo uo Ambasciadore Girolamo Tolommei, buomo della prima nobileà , poteffero al manco dal riceuere in ful collo la Fortezza liberarfi. Coffui poi che in altro modo non gl'era venuto fatto; auendo con l'introduzione di Don Francesco di Tol ledo , à cui dal Duca er a Stato raccomandato , aunto a pena dal l'Imperadore audienza; most del deunzione , & fedeltà de'Sa nesistata sempre verso la Maestà Imperiale : mostrò i pessimi trattamenti de' Soldati & Miniftri fuoi : & moftro quanto ingiustamente si sforzassero ora i medesimi Ministri d'indurlo & fabbricarui la Fortezza ; non da altro mofsi ; fe non perche non più come fedeli , & denoti fuoi ; ma come Stiani , & nimici fuffero da efsi Ministri trattati. Et non lasciò in dietro parte nessuna , con che l'animo dell'Imperadore potesse muouersi à compas fione, ed'insieme à pensare oue tanta acerbità fusse finalmente per indurgli . Ma ogni speranza di compassione , ed'ogni querela era vana, perche la deliberazione era giafatta, ne il Tolommei , ne altri Ambafciadori , che dopo lui vi furono manda ti potettero per cio mai canare dall'Imperadore altra i fposta: fe non che quanto fi facena era folo per loro benefizio. Et quafi , che la fola spefa fuffe delle lor querele cavione; promettendo. ahe

abe tutta quella fabbrica farebbe fatta non co' loro, ma con i fuoi proprii danari . Angi che a Don Diego fu scritto marauigliars molto fua Maestà , come da lui fi permetteffe , che con fimili am basciate fusse ogni giorno molestata. Onde convenne finalmente , che alla Fortezza fuffe dato principio; ma il difegno della for ma fua era tanto grande , & di cofte così strabocchenole , che & pena con trecentomila scudi si sarebbe potuto fornire . Per il che Bronandofil'Imperadore molto efansto di danari la costruzione di essa andana con molta agiate 221 procedendo innanzi . La quale fola fperanza di falute era rimafta ne Sanefi intenti d pigliare ogni occasione per liberarfi dall'imminente , ed'acerbisima fernità . Roppesi finalmente la guerra à Parma , che si tirò dietro quella della Mirandola : effendofi vifoluto quel Duca ( fe bene mal volentieri fi fpiccana dall' Imperadore fuo fuocero) per non perdere quella Città , la quale Don Ferrante andana fem pre firignendo ad entrare nella protezione di Francia, che gli facena largbissimi partiti. Di che il Papa fi accese in subitana, O granifsima ira ; fe bene gle n'auena dato in pn certo modo li senza. Et dalle [peranze dell'Imperadore indotto, che con tus se le forze promettena aintarlo cercana con la guerra ridurre anella Città all'abbidienza della Chiefa . Onde la Lombardia fi riempiena de Soldati del Re di Francia, che per difendere Parma, vi erano da lui continuamente fpinti . Et l'Italia per cio comin siò ad'entrare tutta in grandifsima follenazione . Il Duca quan tumque con gli anuertimenti fuoi fi fuße fempre opposto, perche à termini così fatti non fi doueffe venire , non di manco poi che le cofe erano tanto trafcorfe non mancana della folita amicizia, & fedelta fua verfo Cefare, fe bene da Don Diego di nuono nella negoziazione di Piombino non era stato meglio, che da gl'al tri Minifiri Cefarei trattato . Perche fe bene nell'eisereli prima Stato dato , & poicon tanto suo poco onore tolto quel luogo . Don Diego non ci aucua per anuentura colpa neffuna : non di manco ogni volta, che fi era poi trattato di ritornargliene con le fue ftorte opinioni n'auena fempre l'Imperadore, & gl'altri fuoi ministrivitratto . Ed vitimamente temendofi dell'aimata Turchefca, volendo, che il Duca à sue spese oltre alla guardia ordinaria fornife quel luogo d'ogni cofa opportuna & ciò negando il Duca di voler fare ,ftracco dalle tante [peje fattent fenza [pon

#### 164 LIBRO

vanza alcuna di confeguirlo; auena fatto propofito difmante ta lo & lafciarlo preda de' Franzefi , o de Turchi , o di chiumque poleffe pigliarfelo : accio che sopra il Duca ne cascaffe appreso all'Imperadore tutto il carico . Et cominciando à fabbricar la Fortezza di Siena »fana dire pubblicamente, che apparecchia na vna briglia non pure à quella Città: ma alla Tofcana tutta, ed al Duca majsimamente; mettendo malignamente in dubbie la fua fermezza verfo l'Imperadore . In tanto , che i Franzefi, tenendolo per quefle cofe fdegnato ; & perche buttato per tema pesta alla rina di Pietra Santa con due Galce il Duca Horazio Farnefe , ed Aurelio Fregofo mandati con altri Signori Franze fi al foccorfo di Parma ; non pure , non erano i predetti Signori Stati fatti prigioni, come molti Stimauano, & come a tutto il sonsiglio del Duca, parena , che inclinasse : ma mandatosi in fres sa da lui Stefano Alli Romano suo cameriere à visitargli, co fat loro restituire tutto quello, che fi potette recuperare ne erano fta Di con molta cortefia lafciati andare al lor viaggio. Di che effem do grandemeute ringraziato il Duca dal Re, & dalla Regina di Francia fua parente, aucua caufato, che ambodue erano entre ti in fperanza di poterlo ancora auere dalla lor parte: Ma il Da ca aneua cio fatto non perche di fantafia fi fuffe mutato, ma per she srat Re, & l'Imperadere la guerra non apparina encora ros ta : facendo l'ono professione di aiutare il Papa, à che ogni Prin sipe Chriftiano, & l'Imperadore massimamente è tenuto & l'al ero difendere il suo raccomandato Ottanio . Onde il Duca in tal cafo altrimente faccendo troppo arebbe affettato la grazia dell'Imperadore consernandos massimamente col Re in dimostra-Rione di buana amicizia. Appreffe al quale mantenena Luigh Capponi Ambafeiadore mandatoni per vallegrarfi con quella Maesta d'on figlinolo maftio natogli , & per dar fanore à certa importante lite di grani. Ma essendo il Duca Horazio , & alpri Signori predetti con le genti raunate da Franzesi alla Miran dola fcorfi per il contado Bolognefe ; & prefo Crenalcuore , et altre caftella ; il Papa ricorrendo al Duca, che gli difendelle quel sontado ; ebbe fubito da lui Otto da Montanto con mille fanti De gati ; & per un bando mandato da lui in fegno della fua intere fermezza furono i fuoi Vaßalli , che da' Franzefi aucuano pref danari deafa renocati . Accomodollo anibe nel medefimo #

🍘 di Ridolfo Baglioni per metterlo alla guardia di Castro cedupoglida quella Ducheffa Madre del Duca Hora zio , mentre che di affaltarlo fi apparecchiana . Et perche al Cardinale Farnese Rato fine all'ora à Roma per concordare il Fratello Ottavio col Papa , conueniua da quel luogo affentarfi per non restare impor sunamente fugl'occhi di effo Papa, mentre, che col Duca Ottanio fi facena da lui la guerra. Eleste di voleretutto que! tem po in Firenze, ed'appresso al Duca dimorarfi come di Principe confidente al Papa , & dal quale era per ricenere cortefia, ed'onore conneniente alla fua dignità . A che la magnificenza , ed a morenolegya del Duca corrispose cumulatamente; fe bene con qualche fdegno de gl'Imperiali , non lassando indietro , in tutto quel tempo, che dimorare gli conuenne offizio o forte neffuna a atto liberale & magnanimo , che con lui non fi pfaße . Crefce na in tanto ogni giorno pin la guerra in Lombardia; la quale per cio accrescena anche più sempre i sospetti al Duca in Toscana : oue, oltre alla mala volunta di Don Diego, che non restana di tirare tutte le azioni fue à maligno fenfo, fentina, che Piero Strozzi appresso a' Franzesi erafalito in grandissimo credito: O she il Priore suo fratello erastato fatto Capitano di tutte le loro galee: con le quali l'Armata Turchefca, che anche queft'anne veniua verfo l'Italia potena agenolmente congingnersi; ed'oltre à ciò fentendo, che Luigi Alamanni in nome del Re in Genoua queua tentato , che ne' lor porti fuffe effa armata ricenuta fi come aueua anche il medesimo Re ricercato da' medesimi Genouefi il paffo per le sue genti , che in Italia difegnana mandare : gli parfe di non potere molto ne de gl'amici , ne de' nimici confidar fi, & per cio cominciato à fare adunanza di danari, ed'accrefcia se le compagnie vecchie de fuoi caualli, con aggiugnerne cinque delle nuove, & con renocare le genti mandate al Papa ( poi che più di mestiero non gli faceuano ) attendeua con fomma cura à Stare fopra di fe più che non aueua fatto per il paffato . Facendo liberamente intendere à Cefare i portamenti di Don Diego il quale conoscena effere men male auere per nimico aperto, che per amico fimulato , ande alla fua fincerità , & fermezza potef fe appresso ad esso cefare far nocumento . Non mancanao per questo di non accomodare di nuono il Principe d'Oria delle tre que galze benifsimo fornite , il quale douendo andare à lenar &

166

Febbe tranaglio nessuno a gl'Imperiali per due anni . Nel qual tempo ne anche il Papa permetterebbe , che fu lo stato fuo fi fa cesse adunanza di genti ne darebbe passo ne vetonaglia à nessuno di loro quando cercasse di molestarl'altro. Che Castro si mettes fe in mano de' Cardinali di cafa Farnefe, che lo tenessero in nome del Duca Orazio. Et che all'Imperadore si desse tempo di at cettare, o refintare le suspensioni dell'armi ne' predetti due luo-Thisolamente, & per il predetto tempo. In capo al quale il Du ca Ottanio s'intendesse disobbligato dalla protezione di Francia, la quale fofpenfione ( fe bene da principio all'Imperadore grandemente dispiacque; non di manco tronandosi in Germania in grandissima dectinazione ; onde temena a l'ogn'hora di nonessere di quella pronincia cacciato; ed'in'Italia per i malitrattamen. zi de suoi Ministri trouandosi similmente in non molta prosperità : ad'efortazione del Duca si risolne anche eglidi donerla final mente accettare . Poco dopo il qualfatto per esere entrato con troppa potenz a in Alamagna il Re di-Francia, chiamatonidal Duca Mauritio. O da altri Principi nimici di Cefare: & per aue re assunto il superbo titolo di difensore della libertà Germanica ; Le cofe in effa aueuan preso non piccola mutazione : effeadosi al l'incontro foll: nati à fauore dell'Imperadore, & per onore di quella nazione molti altri Principi . & Terre Franche di effi . Le quali zindicanano, che nonper la pubblica libertà; ma per comodo particolare de Principi, che gl'anenano chiamati, si fusfe à si fatta indignità comune trascorso . On le se bene l'Imperadore era stato costretto à liberareil Duca di Sagonia ed i Lan. tgranio ; cagione di tutto questo motino ; & viciratofi poco meno , che fuzgendo à Villach; non di manco da questo nuonofano re follenato; ripigliando il folito fuo generofo animo; & con Matrizio, & congl'altri (interponendofi il Re de' Romani fuo fratello) effendo tornato in buona concordia s'apparecchiana: per vendicarfi dalle ingiurie Franzefi , & per recuperare Meta, ed'altre terre occupategli da loro nel Ducato di Luzimburgb à mettere insieme on grossissimo efercito ; non curanio ( per cio fare ) di lasciare spogliati i suoi Stati d'Italia ; one per la sospensione fatta, parena esterne manco bisozno, d'van parte de Soldati vecchi Spagnuoli, & di quattro mila fauti, & fecento canalli Italiani; con ordine, che dal Marchefe is Marignano.

169

Plamonte. O in Parma,ed oue era Monfignar di Ermer con mol ei capi di riputazione . Altri temettono di Genoua, Ne mancò, chi credeffe, che sopra lo Stato di Firenze aneffero difegnato. Oue il Duca ftando con buonifsimo unuifo tenen ile fue piarze , importanti , quanto poreua fornice: ma la facilità , che più che in ne Buna altra parte penfarono di tronare in Siena ) anendone alcuni Cittadini di effa fattograndifsima preghiera, fece, che promeffero ogni lor forza el ainto per la Jua liberazione . Ed i Cittadini predesti all'incontro promeffero , che la Ciert fempre che questo Jeguiße sarebbe stata a dinozione Franzese. Manda to adunque Cornelio Bentinoglio a dar conto al Re della refoluzion fatta sed'anendone aunto il Duca qualche odore non resta na di farlo noto all'Imperadore ; ed'a fuoi Ministri d'Italia: efor sandogli a farci le debite pronisioni mentre che ancora n'anena no tempo . Ma rare volte pare , the l'umana prudenzia fappia alla disposizione dinina opporsi. Si come all ora annenne a Don Diego ; il quale standosi d Roma, ed'essendo da tante voci impor tunato, à pena aucua finalmente chiesto per supplimento de gli Spagnuoli di Siena mille Tedeschi del reggimento di Niccolò Ma drucci : sceso pure all'ora in Piamonte à richiesta di :Don Ferra se , & con efsi cento canaleggieri a con ventimila feudi per foddisfare gli Spagnuoli , che erano stati più tempo fenza danari . O cio più per pnacerta guardia ordinaria delle Marine di Siema , quando l'armata ui fi fuffe aggirata , che per fofpetto , che de Sanefi in neffuna parte gli parefie donere auere. L'efecuzione delle quali cofe , ( che non farebbe però ftata difficile a farfi ) procedeuacon tanta tardità : che fentendo accrefcerfi il pericolo si risolue alla fine à mandare al Duca , Don Franzese d'Alaba capo della guardia di Siena , accompagnando lo con pua lettera dell'Imperadore ; accioche fecondo gl'obblighi ; che aneuano l'e no Stato con l'altro conuentfero infieme di quali , & quante for ze douesseil Duca soccorrergli ; caso che à Pionbino od à Siena ne veniffe il bifogno. Poi che ne anche per l'imminente fofpesto non fi potette disporre ne Don Diego ne Don Franzese adaccettare in Siena due o tremila fanti come il Duca gli mostrana effer neceffario fare . Vigilando pur fempre in Don Diego la va na credenza, che il Duca non ufpirafte à cacciarlo di quel luo-20, & farne fe fteffo Signore. Dettandogli così la fua macchia

### TO LIBRO

ta coscienzia per letante malignità verso il Duca vsate, forfe più che nessun'altra probabil ragione . Et per ciò con pessimo configlio, giudicando, che per tenere i Sanesi d Freno bastasse l'artifizio del moftrar loro da lontano le forze del Duca ; connen mero , che la banda di Valdensa fusse da Menichino da Poggibon Zi capitano di effa à Staggia raunata luogo vitimo del confine Fiorentino, ed'otto miglia da Siena distante : con ordine dimar ciare ouumque da Don Franzese fuße richiesto . Et per dimo-Grazione, che oltre à quella alcune dell'altre bande doueffere . concorrerui vi fu ordinato on Commessario à posta : perche mo Straße gran preparamenti di vettonag'ie; & d'altre cofe appar genentia Guerra Ma d'altro, che d'ombre & di dimostrazioni era mestièro all'oniuersale commozione, in che Siena per i loro. mali portamenti era ridotta, Percioche alcuni così dell'ordine. popolare , come de riformatori , & fino à quelli dell'iflefa Badia elettini da Don Diego per suoi partiali erano con Enea Picco Lomini Signore di molta riputazione , & con Amerigho Ameri Thi con Mario Bandini . Andrea Landucci ed'altri gentil'huomini principali conuenuti ( essendo stato in cio efficacissimo firm mento Girolamo da Vecchiano ) d'introdurre in fiena i Franzefi, ed'al tutto dalla suggez one Spagnuola liberarfi. Et se bene come Padre commune non volena parere in eio di rimescolarfe . non di manco fino al Papa anena commeßo al Cardinale di Carpilegato del patrimonio ; ancor che difazione Imperiale; che non impediffe qualumque de Sanefin, odi altro luogo voleße in quelle parti foldar genti : auendo anuto qualche participazione di quello, che si disegnana : ne potendo piacerg!i confinando con Eli Spagnuoli di verso il Regno di Napoli, anergli anche à confi. Bo . O come Signori affoluti di verso Siena . Mosse adunque per dar principio al muonimento Enea Piccolomini da Cuffro, & da Pitigliano alcune genti, che fotto spezie di douere andare ver fo Napoli, vi erano state di suo ordine adunate : essendo oltre d molti Sanesi accompagnate da Amerigo Amerigi . Il quale ca : minando verso Siena andaua con patenti contrafatte, lenando di mano in mano ouumque paffaua li Solaati dell'ordinanze di quella Città mostrando , che si donesse correre ad opporsi al Dusa di Fireze, che dalla parte di Staggia rompena à Siena la guer ta . Et con quefo inganno avendo aggiunto alle genti del Picco. lamins

tomini tre mila fanti di essi (se bene d'ogni cosa mal pre nuisti) era con tutta la maffa peruenuto à San Chirico vicino à Siena de diciotto miglia prima , che in effa da Don Franzese se ne sentise, pure pna minima nonella. Que i Cittadini partecipi del trattato , si erano di armi vecchie ritrouate ,o di fuori fatte ascosame se venire affai bene praunisti . Che in confegnarle quando per il bubblico bando fu comundato non poche ne erano flate quasi da ciafcheduno.nafcofte : ne di effe per la folita firaccuratezza do Don Diezosi era di poifatto inquifizione. La quale Straccurasezza imitata da Bon Franzese aucua causato, che d'una polina Stata di notte gettata alcuni giorni innanzi nella cafa done fo leua abitare Don Diego, in cui si manifestauano tutte le cose . non si era tenuto conto nessuno, indugiando à considerare il pericolo in cui era posto appena il giorno precedente nel quale il tumulto , & la renoluzione dentro alla Città hebbe principio . Et questo non per suo accorgimento: ma perche in quel giorno ere andato à lui Giulio Salui , à cui come huomo di credito nel poper lo era stato da alcuni congiurati per acquistarfelo conferito qua to fi difegnana fare . Il quale manifestando , che fuori ed'in Siena era granisima congiura per cacciare . o vecider lui con tutte à suoi Soldati Jece , che Don Franzese finalmente li risoluese a dare con preffer za di tutte quelle cofe aunifo al Duca & chiedergli necessario soccorso . Il qual Duca commesse subito, ad OE so da Montauto, che a Staggia, oue era flato prima mandate facefe in effecto , & non in dimostrazione venina oltre alle prime bande l'altra convicine per andare con ogni celerità, one la ficurezza, ed'i bifogni di Siena lo chiamassero : spedendo subito d Don Diego d Roma; & mostrandogli quanto in effa Siena la presenzia sua sarebbe stata in tempo tale necessaria. Ma soprag giug nendo al primo aunifo di Don Franzese il secondo, che signa ficana, che le gentidi S. Chirico accrescinte grandemete gia mar manano alla volta di Siena , rinfrescando il Duca la solleciendino delle bande comandate per à Staggia vi fece subito volare due co pagnie di caualli , che erano state mandate a Campiglia per ri-(petto di Piombino : one si aspettana di brene l'armata Turche sca. Anniaronsi in tanto con Otto quattrocento fanti |celti della banda di Valdelfa , che tanti , & non più aucua permesso Dom Franzese, che je ne riceneffe ; scioccamente pur sempre persisten

- SWIND TELA MAR

# 172 LIBRO

do in non si fidare in tanto pericolo del Duca. Co' quali aggiunti a' (noi Spagnuoli penfana bastare a guardare la mal difensibil Fortezza, & S. Domenico d quella congiunto con la contrada, O porta di Camollia : Con che bifognando difegnanalasciarsi la via aperta d'ricenere maggior foccorfo. Con altra cura, che no faceuan'coloro d chi n'era data la principal commessione, pensa: na il Duca al pericolo di Siena ; percioche non gli bastando gl'or dini dati, anena subito spedito alla spezie al Principe d'Oria esor sandolo a sbarcare in alcuno de porti Sanesi quattromila Tedeschi imbarcati da lui per soccorrere al bisogno di Napoli; poiche s'intendena , che l'Armata Turchefca volgendosi verso il paese di Roma, & di Tolcana, lasciana libero quel Regno dalla maggior parte del fofpetto , con che mostrana , che al pericolo delle : cofe Imperialinel Sanefe arebbe fatto molto neceffario fauore : Ma altra cofa conviene al Generale, ed altra à chi è semplice ef fecutore de gl'ordini fuoi . Et però per non deniare dalla prima commessione aunta non volle il Principe d'Oria d gl'vtili ricordi del Duca confentire vil qual Duca per non lasciare cosa nessunain dietro , che poteffe onniare al foprastante pericolo , coman do à Goro da Monte benichi , ed à Domenica Galeoter, che per dinertire l'ono con la fua banda di Montepulciano, cercaffe d'im padronirfi di Monte Fellonico , & di Turrita , ed altri luoghi vi cini : & l'altra , che con le genti di Cortona vedefe al tutto d'en : trare in Lucignano di Valdichiana : Matardierano flati gl'aumifi di Dan Franzese , & tarde per cio erano State tutte queste pronuisioni , percioche arrivato Enea Piccolomini con gl'altri capi Sanefi alla Porta Romana cercanano con minaccie verfo al . cuni pochi Spagnuoli , che la guardanano d'esere pur dentro in prodotti. In Siena in tanto la confusione era grandifsima; non s sapendo Don Franzese quel che in fra tanto popolo con quattre. cento Spagnuoli foli fi donesse fare : Hanendo mandato poco pri magl'altri fotto due infegne rifpetto all'Armata Turchefca à : quardia di Portercole & di Orbatello : non fapendo come fore-Stiero ; poiche à Sanesi gli conneniua ricorrere, di chi di loro esfendo di si dinerse fazioni donesse sidarsi . Perche se bene quegli e dellardine de' Noue per effere fiati da principio da Don Diego fa wariti, parena , che doneffero effere amici ; non di manco auendo . pood di poi fatto i medesimi fanori a' loro annerfari, sapena, che-G tenen-

## T E R Z O

A tenenano di lui poco fatisfatti . Questi non di manco veggendo i lor nimicifarsi capi del presente motino non aucuano mansato in ful principio di non offerirsi d Don Franzese pronti ad'oeni suo comandamento : & di non consigliarlo, che con loro, & con pna parte delle fue genti poleffe pfeire a tentare di rompere i nimici prima che più gagliardi dinenissevo . Essendo la più par se di quegli , che fino all'ora fi vedeuano gente collettizia, & da fperare di fare in loro ogni gran progreffo .. Ma Don Franzefe, quendo da Don Diego aunto ordine d'attendere folo à guardare i luoghi di dentronon volse à questo consiglio dare orecchie. Et tanto più quanto gl'era dettto da alcuni di essi aucuano intellige Za co' Riformatori , & co' Popolari reputati dalui chiaramen se anner farij . Onde alcuni de' prescritti dell'ordine de None vi Hole cofe andare a mal cammino per pscire del pericolo fen'an darono d Staggia. Et Don Franzese col mandare minacceuol bando, che nestuno di notte pscisse di casa giudicò quanto alle co le di dentro , che si fusse basteuolmente riparato ; Hauendo oltre acio nel principio di questo tranaglio fatto raunare la Balia; del numer ordella quale furon madati quattro à ricercare quei di fuo ri che non volessero con l'armi pfare forza alla propria Patria: con canto pericolo del facco; & dell'oltimarouma di effa. A quali fu dal Piccolomini , & da gl'altri rifpofto, che non contro alla patria', & non contro à neffun Sanefe aueuan prefo l'armi; ma fi bene contro à foli spagnuoli acerbiftimi oppresori della libert ddi effa , à destruzzione de quali arebbero presto in ordine dieci mila fanti, oltre alle forze, che condurrebberol'Arma ge Turche fra . & Frangefe con le quali gli Spagnuoli quando bene fifuffero tronati in affai maggior numero, che non erane. farebbero fenza neffuna difficult à tagliati tutti a pezzi, per lo che fare erano rifoluti mettere tutte le cofe pin care à qual fi vo lefie sbaraglio Con le quali parole afsicurati quegli dell'ordine de None, che di fe non poco temenano ;ed'a gl'altri accrefeinta la speranza di ricornave nella desiderata libertà, si fermò al tut co ogni penfiero schedell'ofcir fuore autffer fatto : Era in santo flato introdotto Osto da Montanto co fuor quarrocento fantrin Siena; che con alcuni Spagnuoli stando ancorferma la Git sa fu meffo a difefa della piazza. Ma venuta la notre tempo co posto fra' congingati di dentro ed'i Sanefi di fuori; fu meffo il fuece

### ITA LIBRO

fuoco a Porta Romana : & nel medefimo tempo la porta d Tal fi da chi di fuori, & di dentro era concorfo fu facilmente sforza ta . Per le quali non pure entrarono le prime genti , che enane comparfe col Piccolomini:ma dinerfe altre con Mario Santa Fie re . che dat suo Stato . & da tutto l paese convicino erano in gra difsimo numero foprarrinati : gridando con altifsime voci il no me della libertà. Le quali da chiumque era in Siena furono con grandifsimo fauore per tutte le contrade seguitate. Essendoui ciascheduno inghordo di vedere ginsta vendetta di tanti oltraggi. Don Franzese in canto tumulto si era con Otto , & con le genti à cio destinate riftretto alla guardia della Piazza : tenendo (come è detto ) difefo; per cacciarfi la Strada aperta al foccorfo. che di verlo: Firenze aspettana tutta la contrada di Camolia fine alla porta . One facenano gagliarda resistenza à molti affalti, she da' Sanesi da dinerse bande gl'erano dati. Ma perche i pochi contra agl'affai possono mai durare avendo cost combattuto fino à mezza la notte : effendo state alcune delle cafe della piaz zade' Sanefi occupate. E quindidalle fpalle grauemente offefi co recistone di molti di loro furono finalmente costretti, cacciati di esta piazza à riconerarsi fotto la fortezza, ed in S. Domenico vi genendo in tanta difdetta con gran fatica Camollia, che non fuffe lor tolta . Ma perche in nessuno de detti luoghi non si era fatso prounisione di vettonaglia alle genti del Duca fu à pena date ordine , che Ridolfo Baglioni lafciato alla guardia di Pifa Federigo da Montauto , venisse anch'egli co' caualli suoi correndo à quella polta per andare come capo di tutte le genti al foccorfo de gli Spagnuoli . La Balia di Siena in tanto temendo di quefto . per pon correr pericolo di restar prini della liberta recuperata foedirono al Duca Califto Cerini Il quale in nome della Città offer fe di voler mantenerfi al tutto a dinozione dell'Imperadore (fo pendo, che questaera la principale intenzione del Duca ) & che le si eran mossi à cacciarne fuori Don Diego, ed in Soldati suoi. che nessuno meglio di lui sapena se n'anenano annto legittima ra gione; Hanendo in fe flefto prouato parte dell'infolenzia , & ma lignità di effo . Supplicandolo , come buon vicino, & come Ita liano a non volere effer cagione , che quella libertà , che con tam to pericolo fi era da loro acquistata, fuße loro di nuono fotto le que fpalle da gli Spagnuoli soltacon procacciare non pure à lors

ona acerbifsima feruità , ma à sutto il resto d'Italia , ed a fe ftef fo non men che d gl'aleri pna durifsima catena, effendo egli per effere (perduta Siena ) all'infolente imperio de gli Spagnuoli ta to vicino . Al Duca se bene per queste parole in buona parte vere si argiranano molti dubbii per la testa , non essendo alieno dal desiderare i Sanesi più presto liberi , & da se stessi dependenti , she del sutto suggetti à gli Spagnuole; non di manco per non re-Rare di fare intio quello, che per lui si potena in seruizio dell'Im peradore si risoluette à mandare in Siena sotto nome d'Ambafciadore Hippolito da Coreggio ; & con lui Leone de' Santi fuo sameriere ; per intendere meglio gl'animi loro , & che sicurta di corat promeffa , & della quiere di ambodue gli Statifi poteffe ca ware : ma non meno per intendere come le cofe fuffero paffate, ed'a che termine Otto , Don Francese & gl'altri fi ritronassero . Essendo da Sanesi custodite le porte seche nessuno se non ben noto entrare, ed'pfeir fuori di lor polonta non potena. En Hippo lito con grand frima allegrezza riceunto in Siena, & croud, che oltre d Cittadini Sanesi dispostissimi tutti d conscruarsi in libertà vi era concorfo tutto il fuo contado armato ne meno di lore inacerbito verfo la nazione Spagnuola. Onde Don Franzefe co ffretto da tanta moliticudine era flato nece fritato à rinchiuder fi nella Forte Zza: auendo perduto S. Domenico, & Camolia; nella quale perlastraccuratezza predetta di Don Diego non era al gra proumstione , che a'un poco di pane , & di farina con lottoni in quellafietta dalle mani de Soldati mentre vi si ritirawano: nu erendufi prima giorno per giorno quegli , che la guardauano: co me se tanti anuertimenti & tanti fospestimo Bruti loro dal Dica', cofa vana , & da burla al sueto flatifuffero . Il quale dope Hippolito auena inniato alla medefima poli a Marcello Agofti-"ni , che come Sanefe siutaffe Hippolito à mantenere quella Cit-'sanella antica dinez one dell'Imperadore magnificando leforze di quella Maesta , & most; ando , che otre alle forze , & vicimità del Duca , il quale ad ogni cenno farebbe ftato pre flo a tpignerie à quella polta arebberd'aunto addoffo i quattromila Tedeschi del Principe d'Oria, che gia erano imbarcati; ed Alessan dro Vitelli , ed Afcanio della Cornia con on grandifsimo feguito di foldati. Et però che non fi lafciaffero folleuare dalli perfuafio

ni D vane fperant de Franteft, per douer poi fosto quelle del

SHILL

## 176 LIBRO

turco precipitare. Hauendo prima detto quefte, & molte altes cofe Hippolito; ed effendoli da Sanefi di così fare stato largame. se promeßo inclinando gia ( si come per offeruanza di questo dal Duca si domandana ) a dare qualche numero di statichi ; La pe nuta di Lodonico Lanfach Ambafciadore per il Re residente & Roma interroppe tutta la pratica, che forfefenza altra rottuza -di querra : arebbe con qualche onefta condizione aunto effetto . Coffui col Cardinal Farnese , & col Conte di Pitigliano , che fi era ( come si diffe ) da gl'Imperiali licenziato , seruendosi della sagacità del Vecchiano, anena questa renoluzione fabbricata, dietro al quale effo Vecchiano, o molti Capitani dependenti dal Re di mano in mano comparinano. Onde il ragionamento del darfi gli Statichi, follenandofi i Sanefi fempre a maggiorifpe ranze fu del eneco colco via : rifpondendofi al Coreggio sed eforsanaolo a perfuadere il Duca, che molto bene fopra la torfede po tena afsicurarfi In tanto la fortezza con trincee di depero , & di fuori, che la cingenano fi dinidena dalla Città : le mura della qual Città per la fotita mala cura di Don Diego erano State laficiare tanto alte, che da quelle le mura della fortezza erane con dominate fiche male vi fi potenano i difenfori mantenere . Nel la quale non di meno in queste pratiche , Leone de Santi trond modo di potere entrare. One intefo quanta fuffe la fcarfita delle vettouaglie, che per quattro, od'il più per cinque giorni pote wano fostentarfi , corfe fubito à referire al Duca cotal notabile mancamento : ed infieme ad'annifarlo, che in Siena , oltre al po polo tutto armato fi tronanano più che ottomila fantiforestieri, Onde d Ridolfo Baglioni , ed'd Carlotto Orfino , che .con circa quateromila fanti & con trecento canalli à Staggia si ritrouswano fu prainato , che fen za nuono annifo , non fi muoneffero . Gindicando espressa paziail mettere a far tagliare à pezzi si po che genti da tanto numero d'annerfary . Ne concedendo le fcar fita delle pettonaglie della Fortezza , tempo à poterle accrefce re in quel numero , che farebbe Stato mestiero. Oltre à che l'Im basciadore Lansach predetto con efficaci parole , assicurana il Duca della buona mente perfo lui del suo Re ; & che standos in pace fuffe certo, che da luinon fi ricercherebbe da' Sanefi neffu ma cofa , che pregindicaße , ne ad effo Duca me all'imperadore a' pregbi, & compassione de quali si era solamence il Re mosse afamoris-

177

afa worirgli, si che liberandosi dall'oppressione Spaznuola potof fero nella loro libertà vinersi , O mantenersi . Di questo medesimo gli facenano fede per lettere esprese i Carlinali Farnese, Tornon , & Ferrara , ed'il medelimo , o non manco , che gl'al tri il Papa, esortandolo per buomo mandatogli à posta; & per comune benefizio dell'Italia à non volere effere egli quello, che accendesse in esta on fuoco, dal quale facilmente à lui toccasse di Rererne il primo abbruciato . Sentendasi , che non pure dallo Auto vicino de Farnesi , & da Pitigliano, & fin da gl'Orfini di Roma si adunanano genti: ma che dalla Mirandola il Cardinal di Ferrara, & da Parma Termes minacciauano di affaltarlo nello State proprio. Affermauangli con più pmili preghi le medesime cofe i Sanesi per bocca del medefimo Calisto Cerini, mandatogli la feconda volta, & poi per maestro Ambrogio Nuti. On de fatto tornare indietro Hippolito da Coreggio , che gia licengiatofi era arrivato à Staggia, si contento, che con restituire egli Lucignano , ed'altre Terre tolte ne primi rumori à Sanesi, la confederazione fatta l'anno 1547. si rinnouasse. Che la For. tezza cauandone il Duca onoratamente con tutti i loro arnesi le fue genti, quanto à lui si lasciasse rouinare. Et che in quante per lui fi poteun fi procuraffe , che le genti nimiche alla Repubblica fi leuaßero di quello Stato : polendo inferire per gli Spagnuoti . I qualt in quel tempo fi come di Siena , cofi cacciati de eutti gl'altri popoli , in cui guardia eran pofti , si erano ricouera zi in Orbatello permettendo fino à tanto , che questo non fusse fas to , che d Franzest fusse lecito dimostrarfi per lo Stato Sanese, cauandosi però di Siena tutte le genti forestiere . Obbligandost all'incontro i Sanesi à licenziare le predette genti forestiere, ed anon fi partir mai, come pretendeuano di non fi efer partiti dal la dinozione del Romano Imperio , purche fuffero in lor libertà lasciati, ne à paghamento di spese fatte nella Fortezza potes sero effere astretti . Obbligandosi ancora , che a' nimici dell'Im perio mai da loro non si darebbe nessuna forte di ricetto , od'aiuto; ne giusta lor poffa fi permetterebbe che per i lor terreni paf [aßero , con altri articoli così fatti ; i quali poteßero accettarfi . o non accettarsi da gli Spaznuoli secondo, che loro più piacesse. Ma che fra'l Duca, ed'i Sanesi in qual' onque modo s'intendessero per rasi , & perfermi . Per offernanga de quali , ( ben che

con difficultà, s'induffono à promettere, che quattro de lor gen sil'huomini farebbero mandaii d Roma in man del Papa perfeti sefi : non anendo potuto ottenere il Duca miglior pasti, ne che quegli Statichi, od altrifuffero almanco in fua mano collocati. Ma Don Diego, che sempre si era fatto beffe de sospetti del Du . ca stofto , che dal Cardinal di Carpi intefe la prima mofta delle genti di Castro & di Pitigliano, volendo con l'intempestina ce-Lerità, & diligenza, emendare tante fue tardanze & firaccura cezze, chiamato feco Afcanio della Cornia corfe con velocità grandissima à Perugia , cercando , che da lui si mettesero insieme quanto più prefto si potena tremila fanti : & ad Alessandro Witelli ordinà, che anch'eglin'adunasse dumila ; pensando d'esse ve d'tempo à mettergliin Siena , prima, che la fortezza restaffe chiufa; ma fentendo, come le cofe fuor di fua efpettazione era passate: O l'accordo fatto dal Duca ( non anendo anche danari granti ) le genti fino all'ora fatte , furono tutte licenziate , ed'à Don Eranzese conuenne auere per non piccolo benefizio , che la connenzione fatta dal Ducaglifuffe da Sanefi mantenuta . Per al che , si come prima aueua fatto Otto , così anch'egli con tutti & fuoi fano, & faluo à Staggia fi ridufe. Ma allo Imperadore ed'd ministri fuoi, & massimamente d Don Diego, il partito prafosidal Duca senzaloro participazione (perche la distanza, G: la firettez La del tempo non lo concedena ) dispiacque maranigliofamente . Defiderando , che ( per emendar tanti errori di Don Diego , il Duca si fusse precipitosamente annenturato , com autte le farze , adefpugnare le guardie, & le trincee fatte intor no alla Fortezza: & quindi combattere con un Popola refolueifsimo nella libertà , ed aiutato da tante genti di fuori . Et final. mente , che con le forze proprie ,ed'alle proprie fpefe aueffe appiccato vna guerra vicinifsima, ed importantifsima con vn Redi canta posenza , con espresso pericolo di danni granissimi, & forfe della perdita del fuo Stato . Restandofi goi loro , che erane cagione del difordine , poco meno , che d vedere , edin tempo . che l'Imperadore, anendo quasi abbandonato l'Italia in cui non. fi trouana con molta profperità fi mostrana tutto intento à faue in Germania , ed al Re di Francia , dilada' monti pna dubbio. faguerra. Haucuano i Sanesi dopo l'accordo fatto restando an carale cofe follenate, & per recognizione del benefizio, in che mediante:

mediante eso accordo affermanano esere al Duca tenuti, mandato d risedere appresso d lui quel Maestro Ambrogio Nuti, di ebe si è di fopra fauellato , si come al rincontro parfe al Duca , che fusse bene tenere appresso à loro Leone de Ricasoli huomo de loro pmoriasai pratico. Et perche negli Spagnuoli aucuano punto d'animo di canare i lor Soldati d'Orbatello, ne i Franzesi allentauano punto del fauore cominciato verfo i Sanesi: anzi effendosi fatto venire di Venezia in Siena grandissima quantità di danari , oltre à molti Soldati di qualità , cherutto'l di viconcor renano, anenano tirato al'tor foldo Mario Santafiore, Edil Prio re di Lombardia fratelli del Cardinale Santa Fiore afpettando a she i Sanefi coftretti dalla paura del Duca , & degl'altri Impeviali si gettassero del turto nelle braccia loro. La quale era sta na pna delle considerazioni, che quenano ritenuto il Duca dalfa ve contro ad essi maggiore sforzo; anziche per scemare loro il Tolpetto , & per maggiore fua ficurtà , anena giudicuto, che fuf fe bene (fi come fece ) il distribuire delle genti raunate d Staggia parte in Colle , & parte nelle Castella vicine . Ma fentendo,che melle consulte , che in Roma , ed'in alpri luoghi i Franzesi faceua no erano fatti internenire ribelli Fiorentini, ed'altri nimici suoi fe bene da quei di Siena, & da on gentil'huomo mandato à pofla dal Re, erada ogni timore afsicurato; non di manco dubitãdo , che allo Stato suo non si andasse insidiando, fece pensiero , che alle genti delle fue ordinanze fusse bene aggiugnere qualch e quantità delle forestiere : & per tale effetto fu fatta vnae pedizione di parecchi Capitani. Ne è dubbio che parendo à Franresi di aversi con l'acquisto di Siena fondato po comodifsimo ricetto, con porti di mare & con abbondanza di pettonaglie, da potere del mezzo dell'Italia battere tuttigli Stati dell'Imperadore , tenere in freno quel di Firenze , & mantenersi il Papa in buona disposizione; che per impadronirsene interamente non erano per lasciare in dietro diligenza nessuna: accarezzando per confeguir questo, quanto potenano i Sanesi, & tranquillan do , o promettendo al Duca ogni buona vicinità , perche dà lui solo conoscenano, che soprastana toro ( fino à che più gagliardi nen dinenisero ) il maggior pericolo di esere di quel luogo rimofsi . Si come dall'altra parte l'Imperadore temendo , che lo sdegno di Piombino non auesse reso il Duca verso le cose sue men salde .

## 180 LIBRO

saldo . di quel che sarebbe per l'ordinarioftato; & visto quanta difficultà gli arrecaua il mantener quel luogo, & che i Geno nest non faceuano più di esto quel conto, che altre volte queuan fattto; anendolo di poco prima chiesto! Ambasciadore del Duca Pierfilippo Pandolfini ; ed aggiugnendouifi di nuouo il confenfo del Signor proprio . Il quale pur finalmente s'era accorto quan to per 'ni più faceffe l'auere derattate col Duca Principe Italia no , & suo parente , che con ministri Spagnuoli; giudicò in fa questa occasione esere à suo proposico , che quel luogo se gli donesse concedere. Inducendosi deio fare non meno per auuentura , che per le predette cagioni , poi che Don Diego diffidandoft di difenderlo ; ed'aspettandosi ad'ogn'ora l'Armata Turchesca ; fentina, che era per lafciarlo in abbandono al primo, che vi arrinaße: Et cosi in capo adotto anni , doppo la premeßa fattane fu ad'Otto da Montauto mandatoni dal Duca con tutte le sue fortezze, & Terre confegnato. Obbligandofi il Duca all'incom tro ( si come aueua fatto l'altra volta , di restituirlo sempre che de danarigia per questo conto prestati all'Imperadore, & delle spese fatte fusse rimborsato. Fu messo nella Fortezza principale Rosa da Vicchio : oue per la tante volte detta firaccurate? za di Don Diego non fu trouato ne artiglieria, ne altro strumen to bellico da poterfi , se non con molta reparazione adoperare & le tante fortificazioni per cui si era tanto speso quasi del tutto annichilate . Onde à gran ventura si dee ascrinere, che l'armata Turchesca sempre ritenuta da venti; non potesse mai alle Toscana approdarsi ; di che temendosi dal Duca non poco : anena accortamente promesso la difesa di quel luogo à Cesare; caso. che auesse tempo di metterni dentro gente bastenole , & di poter ui mandare insieme gl'altri apparecchi necessarii. Era andate alla Corte di Cefare in questo tempo Don Franzese, per scusarfe; 6 Don Diego della perdita di Siena , ed aecufarne il Duca ; mescolando fra l'altre cose false , che se il Duca non si fusse d'Imperiale musaso in opinione Frazese (come con ogni industria si sforzanano di fargli credere ) che in quindici giorni, che la fortezza archbe aspettato sicuramente, si sarebbe da lui senza difficultà potuta soccorrere . Cacciando di Siena i pochi Franzesi , che vierano, e gastigando la leggierezza de Sanesi con debita punizio. no . Ma il Duca mandato alla medesima Corte l'istesso Hippo-Lito.

tito da Coreggio & l'ifleso Leone de Santi, che aueuano negoziato le cofe: le bene potette purgbarfi benifsimo di quella calum mia ; non di manco l'Imperadore non ne rimafe mai molto fatisfatto . Ma Don Diego (pinendofe poco di poico' Franzesi ne' medefimi sospetti ). & per cio anendo aggiunto con l'ainto delle galee del Principe d'Oria à gli Spagnuoli d'Orbatello i quattrecento Spagnuali » sciti di Siena , i quali non essendo mai stati da lui di danari foccorfi erano Stati in Staggia, ed'in Pozgibonzi più settimane mantenuti , ce' propri danari del Duca ; volgendo le spalle ad Italia fu con poco bonore alla Corte renocato. In fegnando à Principi, che à gouerni de gli stati gl'huomini virtue fi , & non i graziofi (fra' quali Don Diego come ottimo cortigiano aueua il primo vanto ) si debbon preporre . Non estende da lui restato di non metter quasi in pltima rouina la parte Imperiale in Italia . Que secondo , che andanano alternando le cose fra l'Imperadore, e'l Re dola da Monti cosi quelle d'Italia creseenano, è scemanano di reputazione. Facendo eltimamente l'e no la guerra offensina à confini di Francia, & l'altro per dinertire, cercando difarla in simil modo contro à lui in Italia. In cui Mansignor di Termes partitosi di Parma ne era venuto à Siena: per eßerui bifognando capo dell'armi : Oue raccoglieua d'poco à poco le genti veterane, di cui nella difesa di Parma si era seruito disegnando di assicurarsi che i Sanesi non molto ben concordi fra loro , circa le cofe del gouerno fi confernaffero nella denozio ne Franzese con opinione di potergli per più sicurezza ancor'ridurre (come fi è detto ) in intera suggez zione . Dall'altra parse il Duca fe bene per il sospetto , che di lui ebbero sempre i Sanesi si trouana molto impedito:non di manco fauorendosi dell'an torità del Papa cercana col suo mezzo di fermare in esa tal sorte di gouerno , riunendo tutti i Cittadini di qualunque fazione : per il quale fenza effere à Franzesi sottoposti si confirmaffero nella lor libertà: Con che sperana, che à poco à poco infastidità delle maniere Frazesi fußero per tornare all'antico amore della fazione Imperiale stata per'i passati tempi semprelor propria, o naturale . A'che di continuo in pubblico ,ed'in prinato erano dall'Ambasciador suo Ricasoli confortati. Et per inanimirgli à cio maggiormente , si erano fatte alloggiare in Staggia tutte le Fanterie Foreftiere , che fi erano di nuono foldate : tenendole in. erdine

# 182 LIBRO

ordine sempre da poter muonersi à qualunque occorrenzia? Mando il Papa perche à sal difegno fi deffe perfezzione il Caro dingle Mignanello Sanefe in Siena , & fe bene Termes mostraua , non volersi nelle cose del gouerno ingerire : non di manco in quante potena , aintana segretamente, che i popolari, ed'i Rifor matori, aueffero in effo più parte , chegl'altri ; per effer quelli, che fenza rifpetto dell'Imperadore , aueunno i Franzesi introdotti . Onde per questo il disegno fatto per riunire la Città . & che proponenano i fedici huomini che col configlio di Mignanello erano Stati eletti: à prescritti parziali Franzesi piaceus po co per cioche in effo constituinano per Principe di effa vn Configlio di nouecento cittadini di pari numero , di ciafcheduno de lor Monti: il quale nonaffernando gl'ordini vecchi , ne quardan do à dar l'egual porzione più ad vna fazione , che ad vn'altra : ma secondo, che o di questa ò di quella si giudicanano piu atti, donefle tutti i Magistrati eleggere : da quali poi la Città, & le Stato fuffe fecondo l'antica confuerudine gouernato . Ma perche in forma cosifatta à gl'introduttori de' Franzesi pareua, che più compagni doueffero participare, che non aurebbero defiderato: enpididi poter maneggiar più le cofe à lor fenno: contradicenano con varie ragioni à quel , che villmente , & con buona viustiziasi proponena : rimettendosi poi al giudizio, che da fautori loro Franzesi ne fusse dato. Con appronazion de quali non pure il difegno proposto rimafe impedito : ma fifece penfie ro di mandare quattro de lor principali Cittadini per Ambasciadori al Re ; i quali ringraziandolo del benefizio ricenuto per la libertaricuperata folememente constituiffero festefsi , & tue sala Città à fua dinozione ; il che era al tutto contro à patti fatti col Duca : ne quali promettenano non fi partire dalla denozio ne Imperiale : ma confernarfi ( falua la libertà) quali ne' sempi pafati erano flati . Onde oltre à Soldati accrescinti in Orbatello , preuedendosi , che guerra bifognaua , che fuße fi penfo am che liberarli , come fi fece da ona Torre , che gl'impedina la boc ca dello stagno da cui per sua grandissima sicurtà è Orbatello cir cundato . I quali Spagnuoli mandati fuori della Terra tutti i fo fpetti, & fondatoft in effo quafi vna Colonia , affaltando fpefte i paefi connicini , & quindi traendo prede di beffiami , & d'alwe cofe dinerfe erano à Sanesi in quelle parti di meranicliofo im pedimento.

## T) ER RE ZI OF

pedimento . A che i Franzesi , che mal volentieri si fpiccanano da Siena: poi che per il gagliardo efercito con che l'Imperadore assaltana Metz, la riputazione del Re in Italia parena, che de alinaffe , non exana così pranti ad opporfe, come i Sanefi arebbe ra desidevato. Co' quali Sanesinon si effendo potuto Stabilite le cofe del gonerno ; il Cardinal Mignanello fi era con poca conten sezza da loro partito. Et da Franzest dall'altra parte siera de liberato, che il Cardinal di Ferrara fuffe algonerno de' medefimi Sanesi preposto : Prelato di molta autorità . Er come Italiano da doner lora sed'al Duca ( à cui se anena molto riguardo ) piacere . I quali comincianano ad entrare in qualche timore ,che di verso Napoli non si preparasse di fare contro à lora la guerra. Que per la partita dell'armate nimiche . E per un trattato scoperto ed'oppresso perla providezadel Duca Cosimo di An sonio Grigioni tenues col Principe di Salerno ogni cofa restana ofsicurata. Soprabbondandoui i Tedeschi condottiui dal Doria, ed aspestandouisi tremila Spagnuoli nuoni & con faruisi anche apparecchio di danari . Era quali timori in andando al gouerno predesto il Cardinal di Ferrara passò per Firenze, & dal Du ca con molto bonore raccolto : convennero benissimo di mantemere le cofe dell'una, et dell'altra Stato pacifiche .. Et che inten dimento di sutti fuße confernar Siena in fualibertà . Il che fpecananodi confeguire, fempre, che l'onore dell'Imperadore rima nesse saluo la quat cosa sarebbe succedura ogni volta, che con lui fifuffe venuto à qualche onesta connenzione : con la quale Siema alla sua deuozione si confernasse. In che il Duca Randosi nem trale farchbe potuto effere huono mediatore: rimanendo infieme col Re buong amico, er buon parente : Ma à questé difegni se opponenano i medesimi Sanesti, che si erano opposti à Mignanck la nell'accordare il gouerno, i quali per l'offefe facco all'Imperadore disperanana del perdono : pigliando massimamente in que-Ho tempo ardire , per che à Metz le cofo di effo Imperadore gra demente declinauano . Ed'il Re drinconero non ostante la Stagio. ne asprissima del verno si era di danari, & di genti di guerra rierdinata : con le quali aueua combatento, & preso Edin. & Bri fach in Piamonte contro à Don Ferrate Conzaga, pigliana ogni giarno più riputazione . Onde il Duca , non ostante le promesse del Cardinale , & del Re: veggendo , che le cofe finalmente era-

# ASA DISBIRE OF

no per ridurli ad vua manifesta querra; fi andana mettedo ad or dine di danari . dana intrattenimento d dinersi & anoni Capita mi : tenenale fue frontiere benifsime enflodite; & facena fortificare S. Custiano Castello posto fra Firenze . O Siena per auere vin propugnacolo, che guardaffe Firenze, quando di Siena inon daffe phi gentisobete fue forze non poresero fostenere . Riducen do in forma di Foriezza anche all'istefa Firenze : O metrendo migliardia Spagnuola ma parte de Bastioni gia fabbricati à 3. Brinideo; dal qual laogho quella Città potena effere grandemen te offe fa. Contuevo quefto per gl'onorifatti al Cardinal di Ferra. ra; E perla buona intelligentia, in che fra loro mostranano di conferuntion non restauano alcuni de gli Imperiali ( tantal forza annole gelojie delle parst) di non feguitare nelle mormorazioni, cominciate da Don Diego; che il Duca alla fazione del Re adbe rifce . Or che dell' Imperadore non teneffe più quel conto che far faleun : In Siena fra Cistadini del gonerno era intanto ogni gior no manco concordia, effendofi il Cardinal rinolto à feguitare ne gl'artifizij cominciati da Termes , & da gli altri ministri Fran zefi ,i qualitenendoglidifuniti , & fauoreggiando i partiali lo" ro ad pfurparfipiù autorità de gl'altri nelle cofe oubliche : non lascianano , che dinersi partiti prepostini dal Duca di mantener gli in libertà, di perdonare tuttii delitti, dinon fare più fortez za, & che col rimaneifi Siena amicadel Re, non di manco nel La dinozione dell'Imperadore fi confernagero vi fuffero accetta. ci anzi fi vedenano ogni giorno correre più precipitofamente à gettarfi nelle braccia del Re concorrendoui facilmente l'pninerfale: al quale anendo pronato la rigorofità, ed'infolenzia degli Spagnuoli, parena vna bella cofa il gustare all'ora la vmanità ed amorenolezza , con che i Franzefifi sforzanano di tratttare tutti i loro affari : proponendo il più delle polte ad efsi per capi o Italiani o de gli flessi Sanesi sempre , che à cio si tronana , che fuffero atti.L'imperadore in tanto fi era ritirato da Metz co gra dissima diminuzione delle sue genti, & con non minore della riputazione . Onde perche in Italia gl'acquisti de' Franzesi non pigliassero più augumento: trouandosi pieno d'ira, che in qualumque luogo, le cose gli fussero con loro mal succedute; deside rofo di vendicarfi fra gli altri contro a' Sanefi delle inginie, che gli parena aner ricennee; mando Don Francesco di Tolledo al Du

as penfando pure di muouerlo à romper loro in fua compagnia Jaguerra . Il qual Duca amando Siena libera per le cagioni allegate ; si andana scusando di non poter farlo senza mancamenso di sua fede. Poi che nell'oltimo patto con esti, si era obbliga vo, non anendo nuona cagione à no molestargli. Disegno fra lui. e'l Papa, mediante il quale si erano immaginati, che appiccan dofi "dall'Imperadore guerra co' Sanefi fuffe potuto molto bene auuenire, che nen ci si implicando essi in cosa nessuna, nelle difficultà , che in ese guerre foglion nascere si fussero poi come Ar - bitri potuti intromettere à concordargli . Et per questa strada sbattuta la baldanza de' Sanefe, & licenziati i Franzefi fi fuf-Se potuto ridurre quella Città all'antica dinogione Imperiales ma eon la sua liberta intera , & salua : si che ne' loro ; ne nessu--no de' vicini douesse temere , che gente oltramontana vi si annidiaffe. Mentre, che questo fi trattana tenendo l'Imperadore perfermo di donere tirare il Duca ad'ognifua voglia; anena comeffo à Don Pietro di Tolledo Vicere di Napoli, che con tutte le forze di quel Regno , & con quattromila Tedeschi, che con Don Ferrante anenano guerreggiato in Piamonte affaltaffe Sieaa, [perando , che prima , che i Franzefi vi pigliaffero più piede è che l'Armata Turchesca potesse la flate futura ritornare d'me destargli Napoli , che quell'impresa si sarebbe potuta spedire. giudicandola facile per auere il paese poco munito ; O per la di fcordia, che nel ghouerno della Città pensana di ritronare. Ma anel che nel principio potena per annentura rinscir facile; col pa lesarsi innanzi tempo il disegno del Vicere, & con l'intempestina sua dimora poi , dinentò , fuor di quel che esso pensana diffieile . Percioche saputasi cotal risoluzione in Stena potettero mu . wire , & metter gente basteuole in Chiuft in Groffeto , in Montalcino,ed'in ogn'altro luogo necessario, & finalmente assai più, che non arebber fatto , prepararfi quafi à tutte le cofe . Onde il Duca cercando pur d'ouniare al fuoco, che si vicino à lui vedena accendersi ; non restaua di anuertire ogni giorno i Sanesi , che il fine de' combattimenti de' due Principi si potenti , aucua ad'esser la lor suggezione, con pentimento loro poi perpetuo di non auer faputo confernarfi nella libertà. Ricercò ancora i Veniziani, che per spegnere il medesimo incendio volesserola loro autorità interporre, & finalmente non lafcio indictro diligenzia neffue

genti, o di danari: fempre perd, che cio poteffe farfi da lu fa ud Pamicizia dell'Imperatore: dal quale non intenteus per neffun modo alienarfi per non correr per colo ne dar cagione à Franzefi di accularlo di mancamento difede (il che per ogni minima ombra vedena, che gli farebbe (neceffo) & perche non fi era pre feritto neffun tempo alla conuenzion fatta gli parue, che fuße bene con sue lettere scritte al Cardinale ed'all'istesso Re . disdire a cotal connenzione , mostrando di cio fare ; non perche suo ani mo al tutto non fuffe di mantenersi fra l'ono , & l'altro Principe in buona amicizia: ma perche accomodando gli Spagnuoli dicerte cofe comuni, & leggieri alle quali gl'era troppo difficile il mancare : non vorrebbe , che il Re à maggiore offefa di quel che farebbe flato ; fe l'auefe anuto à recare. Il quale quanto fuf le anuto in renerenzia da lui i portamenti, suoi ne farebbero be ne efo Re accorgere : perche ne di danari , ne di genti vedrebbe abe non farebbero mai flati efsi Spagnuoli accomodati . Fu indotto il Duca ancora d fare cotal disdetta ; per cio che con troppa autorità si vedde in quei giorni dal Re richiedere , che volendolo aner per amico, gli bifognana anere intal grado ancora molti altri dependenti da quella Corona . I primi de qualifurono da lui nominati gli Strozzi ,co' quali , come con rebelli suoi mantenena acerbisima nimicizia, & co qualifenzi sua molsa indignità non potena con simil modo riconciliarsi . Si che per eio ritornando all'antico, ed'à lui naturale amore de gl' Imperia li penne ( in quanto fen za implicarfi in manifesta guerra poteua ) à pigliare refoluzione di volere con gli Spagnuoli risenerfis O procurare fe possibile era ; che i Franzesi, che gia molti ribel li fiorentini in Siena ricettanano ; fußero di Tofcana cacciati Re dendo parole per parole al Cardinal di Ferrara , ad à quainnque altro nell'intera amicizia Franzese cercana di ritenerlo . Il Vicere intanto sbarcato à Linorno, ed inniato le fanterie per il Val darno verso Cortona; attendeua, che l'altre genti tuite nel medesimo luogo si adunassero . Ma procedendo le cose con la solità tardità Spagnuola, che da loro à grandezza, & granità è attri buita , molte occasionidiben fare , & di facilitare l'impresa tra paffanano . Perche d Siena i Franzesi andanan facendo per dife la di porta Camelia; onde la Città poteua effere giornalmente offefa, vn grandissimoforte, il quale si conduse quasi à perfeza 64 2

gione con maranigliofa prestezza, lauorandoni non pure Pramdissimo numero di guastatori; ma i Cittadini, & Religiosi, & le. Donne fleffe con pronte Za fingulare. Ed'Aurelio Fregofo con dumila fanti ; ed'altre genti à pie . O cauallo chiamate di Lom bardia; non auendo voluto concedere loro il Duca il paffo, ebber tempo girando per la Romagna, di condursi sul Sanese salne . Trattonisi anche di ordinare pna milizia tutta pnita della giouentù Sanese : Ma questo da Franzesi , che temeuano non po ter poi così ben maneggiar le cofe della Città;non fu messo adesfecuzione. Era il Vicere intanto Stato in Firenze ricenuto dal ge nero, & dalla figliucla con onori, & con dimostrazioni d'allegrezza grandissime . Oue mentre che le genti per terra . di Na poli , & di Lombardia tardanano d venire , & che folo Afcanio della Cornia co' suoi quattromila fanti , s'appresenta al ponse à Valiano pltimo confine dello Stato Fiorentino perfo il Sene Se; il Vicere in mezzo à piaceri , ed'alle feste , che tutto'l di fe glifaceuano, non lasciana ne persuasioni, ne cosa altra neßuna à fare indietro . Onde potesse indurre il Duça à dinenirgli compa gno nella guerra: ma poiche per cotal verfo cofa à fuo proposito non vedeua riufcire ; immaginandofi con gl'artifizi poter fu perar cotal difficultà, simulando di effere della piacenolezza, & bellezza del Principe figlinolo del Duca, & suo Nipote oltre d modo inuaghito; ottenne, che dal Ducagli fuffe conceduto, che fino à Monte pulciano; que qual che tempo difernana dimorarli. poteffe feco condurlo , ma mentre che fina difeguandola compa gnia, che con lui in tal luogo si doueua mandare : sentendo il Du ca , che il Vicere ricercaua , che in effa fuffero nominati i fuoi più principali Signori , & Capitani : accortofi , che con cotale Strada si cercana di farlo à poco à poco sdrucciolare nella querragiudicò, che fusse bene mettere, con apparente scusa alla mandata del Principe al tutto filenzio . Concedendogli bene , che di artiglierie & di alcune altre cose si fatte fusse accomodato. Ma mentre , che la gente di Napoli pur tarda d comparire , & che cotali preparazioni a Firenze vanno faccendoli, ecco , che il Vi cere s'ammala ed'ecco, che in breuissimo tempo si muore: dando con effs morte all'impresa disegnata non piccolo impedimento . Lacazione della qualeoltre al tranaglio notabile di molti giorni fiftenuta in mane in questo fuo plaimo piazgio, ed'olere :

# L F B R O 189

alla mutazione dell'aria non poco diversa da quella di Napoli, fatta majsimamente in quella stagione (all'intemperanza vfasa con la propria moglie (delle cui bellezze di fouerchio fi compiacena) principalmente fu attribuita; effendo egli ( come por dal proprio medico s'intefe ) con effa talmente trascorso, che non pure à lui , che oramai vecchissimo era , ma à qual si fuße più robusto giouane , potena effere di mortale nocumento e fine nel suo primo arrino da ciascuno per cio gli fu in Fiorenza pronosticata la sepoltura. Il Duca intanto condolendosi di cotal mor te cont'Imperadore l'eforto à pronneder presto à quell'efercito di Capitano ; mostrandogli quanti incommodi à suoi , & quanpicommodi à gl' sunerfary, aneua tanta tardanza canfato. Dal quale ( continuando sempre nel desiderio di tirarlo à compagnia. della guerra ) farebbe stato il Duca con la più ampla autorità, che si potesse dare à quel carico eletto : ma rifintandosi per it proposito prima stabilito cotal cura da lui; conuenne che Don Grazia al Vicere suo Padre succedesse. Il quale nel Cortonese fi nalmente con le genti di Napoli arrivato ; confermando per con Geliere principale di tutta l'impresa il medesimo Alessandro VI selli : Poiche morta il Vicere, anena rifintato d'andare, si come fi era difegnato con le genti Tedesche di Lombardia , & con gli Spagnuoli d'Orbatello , & con altri , che di Sicilia fi afpettanano, all'espugnazione di Groffeto ; piazza principale di tutta la Maremma, Giudicadoli ottimo partito, che da due bande dinerfo Cortona , & di verfo Castel Fiorentino il paese di Siena si affaltaffe . Erafi anche per somma difgrazia di quella impre (4: ammalate per Strada il Marchefe di Marignano: il quale (morto alquanto prima Gionambattista Sauella) era flato dal Duca difegnato per capo delle fue armi : con condizione , che prima done ffe à gli Spagnuoli in quella guerra feruire : Co' ana li, & con tuttoil resto de' Princip. Christ, ani era falito in gradisima riputazione: per bauere contro all'autorità del Duca d'Alua . O de quali sutto'l resto dell'effercito Imperiale fempre contradesso l'impresa di Mesz: Que come capo generale dell'ar si glieria i si era non di manco portato molto egregiamente ... Messe finalmente tuete le genti in ordine in numero di ventimitafanti ; con buona banda d'artiglierie , banute dal Duca , & son Commeffary Fiorentini , che di vettonaglia, & d'ogn'altra : oppos-

## Too LIBRO

voportunità teneffere il Campo fornito , fu mandato in Marche main cambio det Vitelli Sforza Sforza Conte di Santa Fiore che per non vi effer troppo vbbidito da' Tedefchi , i quali fi tronanano impanziti per pua firetta prima ricenuta da Cornelio. Bentinogli; & per hauerni tronato Groffeto", & gl'a'tri luogbi meglio presidiati, che non s'aspessana; connenne, che al Camgo maggiore, oue era Don Grazia, & gl'altri, fe ne ritornaffe. Il qual Don Graziaintanto fi era impadronito d'Afina lunga. C'd'altri luoghi non guardati. Da' quali prefero la volta verfo Lucignano : ovecrano fettecento fanti de Franzesi fotto il Moretto Calaurefe: Il quale secondo la commessione prima Launtane: veggendo accostarfi l'artiglieria; volendo metter fuoco . O gnastaretutte le vettonaglie ; per quindi poi ricrarsi p fù ciò da' Lucignanesi medesimi probibitogli. Onde venuto la Terra in mano degli Spagnuoti, farebbe stata sfafciata, & ab badonata : le dal Duca come luogo importantisimo à tutta la Valdichiana , nonfusse stato preso à difendersi con le sue proprie genti : met endoui dentro Concetto Vinco da Fermo con Compagnia di fanzi: gindicando poter cio farfi falua la pace; per she quel luogo pe' tempi paffati era Stato della inriditione. Fiorentina. Vedenano con male occhio i Sanefi . contro alle promesse hanute da' Franzesi la perdita delle lor Terre del Dominio; ma confortati da loro , che con la venuta , che farebbono L'anno futuro l'Armata Turchesca; & Franzese, quidate dal Principe di Salerno, l'efercito nimico farebbe costretto à ritormare perfo Napoli : onde le cofe loro facilmente fi recuperareb. bero , gli facena collerare in pace quello , ed'il graue danno, che entto'l giorno al paese si facena : Non mancando anche di pascereli di speranza, che presto per terra bisognando comparirebbe efercito tale, che ogni cofa resterebbe interamente asicurata: Aueua in tanto il Duca fin nel Principio della guerra richiamato di Siena l'Ambasciadore suo Ricasoli: sentendo, che il Re dopo la disdetta della convenzione prescritta, era verso Lui malisimo disposto . Si che sardi , è per sempo era da dubitare, che fra loro à rottura di guerra non fi aueffe à venire. Onde per allontanarla quanto poseua dallo stato juo, non restana di porgere à gl'Imperiali i predetti ainti; & di procurare, che il Papa anche egli tendeffe al medefimo fine . Ma egli banende i fuoi d'attorno di volunt d Franzefe, & che fi erano perfuafi, che da gl'altruitranagli, banesse a nascere il lor commodo , ed'vtile ; non potena il Duca cofi fempre alle fue voglie disporto. Condusteli l'esercito intanto verso Pienza: hauendo pri ma con was parte di effo dopo Lucigniano, occupato Montefellonico. La qual Pienza per esfere mal munita, era stata abban donata da Giordano Orfino: che con le genti à lui raccomandate si apparecchiana a fare in Montalcino vna notabil difefa. Si come in Chiusi col medesimo animo s'era messo Paulo della medesima famiglia. All'espugnazione de' quali luoghi incaminadost l'esercito Imperiale , il Principe di Bisignano spintost d Buonconuento . vi prese il Luogotenente di Gionan Gagliardo con venticelate; & luicol resto della compagnia meße in fuga; si come trecento altri fanti de' Franzesi in Treguala sopraprest dall'efercito , furono coftretti d renderfi d diferesione. A Monsicchiello, luogo, fe ben piccolo, & mal munito; non di manco aintato dalla natura : & più dalla virtà di chi lo difendena fià affai più che fare. Il quale effendo posto in luogo da poter dare grande impedimento al condurre le cofe necessarie all'efercito fu giudicato opportuno l'impadronirsene. In cui Adrian Baglionicon ona parte delle gente ofcite di Pienza, si era ritirato. Efortate da Sanesi à prolungare in quelluogo la guerra quanto più fi potena . Oude Montalcino, & Chiufi haueffero in tanto sempo à mettersi commodamente in difesa . Poi che gl'Impeviali disperati di poter sforza Siena banenano difegnato com torgli le terre connicine farla con la fame cadere. Fecchi à Mon ficchiello più batterie, & fe gli dettero dinerfi affalti : one Afca nio della Cornia fà leggiermente ferito ; i qualifurono con tanto valore fostentati da quei di dentro che in capo à venti ziorna per dedizione à pena potettero attenerla : contentandofi di fpogliar folo dell'armi i fuldati arrendutifi d discrezione; & ritene re Adriano, & gl'altri capi prigioni . Tanto parue Don Gragia, (benche nemico) che meritaffe la costantia che da loro fa era dimostrata. Giunti poi d Montalcino; con la presa del quale barebbero baunto poi fino à Siena tutta la firada aperta il Can pofit piantato in certo luogo rilenato vicino ad vna Fortezzaz la quale prima , che altro fi facefe era necessario espuznare. co cendoss da quella conseguir poi l'adico aperco per entrare nella Cittis

## JOS LIBRO

Città . Nella quale Città rifintando Gian di Turino, ed altri of veschi Capitani di rinebiuderfi . Giordano Orfino ( benebe giouane ) haneua (come & detto ) preso affonto di difendere . Il quale pieno di valore , O di desiderio di gloria , ed aecompagna to da buonissime genti, rendena oltre à quel, che fi sperana, quel l'espugnazione grandemente faticofa . Onde à chi disegnana sforzarlo convenne prouvedersi di nuoni foldati, che con gli Spa gnuoli à gl'affalti corrispondessero . Et però adunati in breui gierni dumila Tofcani , cominciò con Artiglierie , & con cane, & con foffe à cercare di accostarfi alla predetta Fortezza; ma la naturale difficultà del luogo sel valore di quei di dentro , & fopra tutti del Capitano rimasto leggiermente ferito in un bras cio rendenano sutti gli sforzi de gl'Imperiale vani. I quali in zanto tempo baucuano due volte intercetto, & rubato i danari portati a' Frangesi perle paghe de' foldati, de' quali si trovana . no in grandisimo bifogno . I primi cauaci di Roma , perche inanuertentemente furon tolti fra Tofcanella , & Montefiafconi, Terre del Papa ; comuenne , che si rendessero : ma i secondi , che pleiti di Siena andauano a Montalcino con la rotta d'ona compagnia di fanti , che gli faceuano scorea , con la prigionia di Ciouan Galeazzo figlinol naturale del Conte di Gaiazo lor Capitano, & d'on nipote di Termes vestazono in mano de gl'Imperieli. Accompagnando la perdita de danari con la perdita della munitione , che da' medesimi fanti siportana : efendone per la Stracuratezza de' Sancsi , che à nessuna cosa parcua, cha voleffero penfare , Montalcino , come tutte l'altre terre , maliffimo fornito Con tusto questo gli Spagnuoli, ne à Montalcia no , ne altroue non fi vedenano in cofa di momento profittare . 1 Et fe bene l'Imperatore verfo la Piccardia , con vn'eferciso grof so cercana di tranagliare il Re; non per questo stando esso Re su la difensina ; parena, che molto fe ne curaffe . Anzi appressan doli la State , parena , che l'Armata Turchefea , & Franzefe , che dimorate à Scio , comincianano à farsi fentire , fuffero per risolnergli suese le difficultà di Toscana . Onde anche al Duce per questo parena, che il tempo fuffe giunto di propofito per com lorne H difegno fatro cel Papa di procurare fra l'Imperadore e Sanefi la defiderata quiete . Es però à sutto | no potere fi sforzana , che effo Papa , come huo mo men fofpetto , & di più autorne

193

porità fi mettefe all'impresa. Mail Papa conoscendo quanto ol Duca desideraffe di fpegnere l'incendio al suo Stato vicino ,ed alpirando con quella occasione di confeguire pna delle Figlinole di esso Duca in Matrimonio per Fabiano suo Nipote , col prolun ghargliil negotio della pace cercana d'indur!o a compiacere a Inidiesso matrimonio ; Al quale il Duca per se stesso era affai poco inclinato per molti rispetti, & massimamente perche l'>no, & l'altro erano ancoradi et à tenerissima . Non di manco Il Papa moßo dagli flimolidel Duca , & di molt'altri , & per mostrare di non mancare all'offitio suo Poutificale, bauena eletto due leghati, il Dandino all'Imperadore, & Sangiorgio al Re perche con pace, o con trezua procuraffero, che l'armi fra queste due Maestà in qualche modo fi quietaßero . E per maggior fegno di defiderar questo hauendo rifintato d'accettare da elispagnuoli le terre acquistate nel Sanese per accrescerne le Stato del Nipote shauena anche mandatoin Firenze il Cardinal di Perugia , ed in Siena quel di Sermoneta: mostrando d'efler per trasferirsi anch'egli a Viterbo, & di voler chiamarui il Cardinal di Ferrara , il quale bauena il pieno mandate di potere ( fecondo il fuo giuditio) tutte le cofe accomodare. Ma il mes gere poi ad' effetto quello , in che confisteua l'importanza , & conclusione di tutto il fatto si andana di giorno in giorno troppo prolunghando da lui . A Montalcino in fra quefte pratiche A-Scanio della Cornia accostandos troppo a' ripari de' Nimici,era Ato di nuono da pn' Archufo feri o onde per curarfi gl'era con menuto ritirarfi a Castel della Piene. Eßendo a Don Grazia nel medesimo sempo ancera stato promesso di dargli pua porta di ouella Città: la qual porta era difesadal Moretto Calaurese, il quale fi promettena il ritorno nella Patria ond'egli era ribello. eg'altrigrandissimi premy , con che banena sperato di poterlo indurre a commettere il tradimento. Ma egli foldato difede, & di valore notabile, hauendo il tutto con Giordan : Orfino conferico , banena difegnato di prendere in quella vece effo Don Grazia, o chida lui fuße flato mandato ; il che era per fuccedergie facilmente . fe da pua fentinella nemicanon fuffe Din Grazia Atto runeretto, che com preflezza si ritiroffe, elie. dofi egli prapio in perfona con pna compagnia di foldati eletti, meffo a quell'impresa. In Siena mentre , che queste cofe fi faceuana, crescende

he i Franzeli fuffero di Siena cacciati , il riceucre in le fleffe tutto il generno di effa, o il metterlo in mano di coloro, che alui più piacefero, tutto alla fua volontà, farebbe lafciato . Secondando nel metter poi ad esecutione la cosa il disegno di Giulio Salui, & mostrandogli , che mille fanti feelti condotti ad'ona porta bastanano con l'ainto suo ad impadronirsene, & tenerla tanto, che l'altre genti del Duca, che sarebbero state quante effo Enea baueffe voluto, fuffero foprarrinate. Accetto da prinaipio Enea il partito; ma il giorno feguente , à che il timore, od il non si fidare del Duca, o che altra cosa lo shigottisse mutò ina Spettatamente proposito: Ma Giulio Salui non fapendo niente di questo particolare cioè , della venuta , ed offerta del Ricafoli Stette ben coffante eglinella fua volonta; il quale mentre , che con Ottaniano [no fratello mandò in Chianti,ed' à Firenze a tras sare le cofe necessarie con esso Ricasoli, & che in Siena cercano di tirar nella lor parte altri compagni ( come auniene in simili affari fpesto ) trougrono l'accufatore , & la cofa venne a notiria di Termes, onde Giulio Salui con Ottaniano suo fratello, & con due de Vignali, ne vennero decapitati; mandando in esilio molti altri tronati men col penoli , Solo Enea Piccolomini , per che il trattatosi del Duca con lui a nessun Sanese' fu noto per all'hora rimase occulto. V scisi i Franzesi di questo asai imporsaute pericolo, & fentendosi per effere entrato il Maggio , che L'Armate nimiche erano in ordine. & minacciauano ai appropinquarsi a Napoli: oue dopola morte del Vicere, & dopo il gouerno di Don Luigi suo Figlinolo era stato il Cardinal Pacecsho Vescouo di Seguenza eletto per Vicere nouello tronandosi quel Rezno [pogliato delle folite fue difefe, furono da effo Cardinale richiamate tutte quelle genti, che per la prescritta guardia eran folite dimorarui . Onde a' Franzesi ( fentendolo) pareua, che le cofe loro di Siena dineniffero ogni di più ficure; le be ne in più fcaramuccie , che fi erano fatte , gli Spagnuoli il più delle volte fen'er ano partiti col me ¿lio . Ma il Papa flimolato più sempre dal Buca sen'era finalmente venuto a Viterbo , sperando, come di luogo più propinquo, poter meglio condurre e porto l'accordo, che circa Siena fi trattana. Hauendo di Roma condotto seco Don Gionanni Manriche Ambasciadore Cesa veo, O fattom venire di Firenze Don Francesco di Tolledo ! A Bb 2 | quali

# DELLA VITA

DEL SERENISSIMO

COSIMO DE MEDICI PRIMO GRAN DVCA DI TOSCANA

Libro Quarto

45455050



ER la paritia del Campo Spagnuolo da Montaltino, & delretto di Tossana ressanti Duca, & tutto il suo Stato
) come sempre haucua dubitato ) in no 
leggier pericolo, checona lui muona guere 
ranon si accendesse. Per ciò chei Fran
zesi, rimassi in Sienaper gl'ainti da luò 
datia gli Spagnuoli, & per il nuo ao tradatia gli Spagnuoli; & per il nuo ao tra-

### Q OV JA IR TTO 195

Marignano guarico dell'infirmica . O venuto a' faoi feruiti a Danato in Poggio con altri tremilacinquecento fanti, O trecento canalli, per poten foccorrere con prestezza onunque si sem sille schel Armate fr undaffere a voltare : non restande fenza qualche particolar fospetto di Piombino; nel quale per non ha, ner mai pornto banere dall'Imperadoral'innestitura non fi era mella que anche a farsi mai farsificazion d'importanza: & il quale per ma lettera intercetta poco innanzi, hauena certeza. shell'Armate havenaho particolare comessione di prendere;co me anche Porto Perraio nell'Elba . Que per ciò hauena in fretta madato Lucatonio Cuppano. Ma per anere hannto il Duca à pronuedtre in tante parti , & per effere l'Armate fo prarrinate in Tofeana alquante prima, che non fi afpettaua non fi era posuto con lui mandare ne tante genti, ò danari, ne tanti altri preparamenti; quanto si gindicana esser necessario, per la sicurtà di quel luogho tanto importante: oue abbondana solo l'Arti glieria: ma la più parte di quella si trouaua non molto bene in ordine . Onde per cio , si come di Piombino , così anche di Porto Ferraio si banena non piccola cagione di temere. Era pua par se dell'Armata paffata in Pianofa , che fu di tutti i suoi habitatorispogliata; & l'altra, ou'era la persona di Dragutte, essen do d'improuniso arrivata in Porto Lungone nell'Elba; & quini cominciato, & per tutto'l resto dell'Isola a fare arsioni. & depredazioni grandifsime, fu cagione, che la maggior parte degl'Ifolani in Porto Ferraio fi rifuggissero, con effere stati morti al quanti Turchi da i foldati delle galee gouernate dal Signone di Piombino per il Duca:il quale col mettere dugento de suos fanti in Terra , & col fare appiccare da loro on a scaramuccia. che duro più di tre ore, aint andoli in dinersi luoghi con legalee. anena fatto buona fazione, ed'era stato cazione della faluazione di molti di essi Isolani. Non si confidana Dr ighutte à chi fa evomettena grandissimi premii ester bastante con le sue forze a vincere i preparamenti, che in quel luozo gli parena vedere : Se bene vn muratore pratico in quella fortizza, mostrana vn certo Balnardo; que dicena effere una citerna: mediante la quale restando la muraglia debole, affermana, che in pochi colpi si farebbe atterrato. Onde fi fece penfiero di mandare le galee à lenare Monsignor di Termes, Gionanni di Turino. Aurelio Fre-

## 196 OLTI B R O O

Thofo . Giordano Orfino . Pincenzio Taddei : con altri elettifa mi foldati; i quali fi era ordinato prima , che facessero dessere a' porti di Siena. Con la quale occasione, colto il Signor di Piembino il tempo opportuno: & di quattro delle fue galee fat enne due velocifsime, n'era venuto volando in Piombino: . quindi banena erog bettato nell' Elba Simione Roffermini co trecento buonifsimifanti : & con tutto quello , di che fi era gindia cato efferni mancamento . Onde al ritorno delle galee Turche. fche , veduto ogni cofa meglio in ordine : ben che i Franzefi facefferopin, che maiinstanza d Dragbutte, che l'impresa doweße tentarfi; non di manco conformandofi egli con l'opinione di Gio dano Orfino, il quale, come flato più tempo Generale delle galee del Duca , hauena in quelle forse zze molto pratica à Senza fare nitra prona, da cotale espugnazione al tutto fi aften ne. Annenendo il medesimo, & per la medesima cagione de Piombino , datoro non manco , chel'Elba , come si diffe , desiderato. Per la difesa del quale la dimostrazione delle forze del Duca erano grandissime : hauendo oltre alle genti del Marchefe di Marignano, fatto mettere in ordine tutti i foldati delle fue: bande : concitato à cio fare da signori , & foldati predetti pfciti di Siena per imbarcarsi z di cui non si sapendo così bena ne il numero, ne quel che difegnaffero di fare, aucuan fatto credere, che conl'armate done sero andare verso Piombino, per farui on gagliardifsimo sforzo ; al quale il Duca in tutti i modi , & con tutte le forze aucua fatto penfiero di reliftere . Ma visto i Frangesi, che in nessun de due luoghi si potena far disegno, poè che con la dimora nell'Elba di dieci giorni , hebbero confumato, & guafte tutte le cofe , tirarono verso la Corfica ; sopra la que le il Duca , che fuil meglio annifato Principe dell'età fua , han mena presentito, che i Franzesi non meno, che sopra le cose sua anenono volto il pensiero, O non anena mancato di annertirne l'Imperadore , ed'i Genouesi stessi , i quali teneuano gl'buomini di quell'Isola pessimamente contenzi, ed'i luorbi da lore guardati con pochifsima accuratezza. Magl'ani , più d prinati comodi, che a' benefizii pubblici intenti, digali aunertimenti fecero poca stima: O l'altro come di cofa d fe non più che să: to appartenente, ne lasciò à chi più importana il pensiero. Onde i Franzesi con l'ainto di S. Pieco Corso loro anticho , & valarofa

### QVARTO

197

brofo foldato, edolire à cio di grandifsimo credito appreffe d sutta quella nazione, alla prima vifa s'impatronitono di San Firenze, della Baffia, di Portonecchio & d'Arazo, & poco dopo con certa fratazemma infin di Bonifazio: luczo importăsifsimo'. Onde fuor che la fortezza di Calur neffunaltra cofa peri Genouesi in quell'Isola si tenena. Standosi il Doria inferio re di galee , senza poter far altro , che vdire l'infelici nouelle à Napoli. Que oltre alle sue non augua altre che quelle di quel Regno , & le Siciliane raimate, Et fe bene per effere la stagion sarda à Braghutte convenne di Corfica partire, non di manco i Franzest con la comodità della Prouenza vicina; non pure di genti, & d'ogn'altro apparecchio si andauano ne' luoghi occupati confermand) : ma avendo affediato Calui, fe il Principe predetto con ventifette galee cariche di genti, & d'altre cofe necessarie non fuffe d'ordine de' Genouels fo prauenuto sifarebbe ro anche di quel luogo impadroniti . Onde il Duca vezgendo co questi acquisti, che non pur Genoua col tempo correna pericolo di non effere da' Franzesi occupata; ma che si aprina loro ona Strada da tenere infieme con lo stato suo il Regno di Napoli , & quanto possedena l'Imperadore in Italia , grande mente intenebrato: avendo mediante la Corfica. & mediante Siena. ed'i suoi Porti; fattosi, come pnascala, che gli conducena sicuri ouum que si fussero voluti gettare, & sapendo, che sempre fu cofa di fomma prudenzia riputato il foccorrere all'incentro del vicino, per onuiare, che alla cua cafa non possa venire efored per Lione da Ricafoli à tale effetto mandatouis Genouest à prouuedere , che efsi Frang fi , prima', che piu alte vi mettefsero le radici , sussero al tutto della Corsica estirpati , offerendo perche questo poteffer fare ; tutti i commodi ,che dal fuo stato tor si poteffer porgere : ed'in particulare dugento de fuoi Caualeggieri ; & le quartro sur galet per quattro mesi pagate. Non mancò anche l'Imperadore visto gl'auuereimenti del Duca riufeire fempre ottimi, di fare il medelimo , offerendo in fimil modo loro dumila Spagnuoli, & dumila Tedefchi; onde da tali coforti preso essi Genouels animo dando il carico di tutta la zuerra al Principe d'Oria , feciono spedizione disemila fanti Italiani, la maggior parte de' quali furono su lo stato del Duca assolda. aj ; dandone il carico di mille à Chiappino Pitelli, Soldato di effo , che molto era defiderofo di farfi honore ; Co' quali & sen dugento fra Canaleggieri, ed archibufieri à canallo del medesimo Duca, guidati da Carlotto Orfino pallando in Corfica ne posendo vifpetto a' venti andare ad Aiazo fi meßero à combattere S. Firenze. One con non minor valore, che in Montalcine Giordano Orfino , & Monfignor Valeron Franzese faceuano ostinata difefa. I quali poi dopo on lungho, & faticofo affedio , furon costretti ad'arrendersi ; ma con tanta Stracchezza de' Genouesi, che dopo quella poco potettero nell'espuznazione de glaltriluoghi profeguire. In Toscana in tanto per esser pasfati la più parte de' miglior foldati de' Franzesi in Corfica pareua, chefra il Duca, e quelli, che vi erano rimasti,le cose passaffero affai quietamente : mostrandosi il Cardinal di Ferrara, grandemente affezionato ad effo Duca, & non restandofi dal Papa di cercare non meno per gli stimoli de Franzesi , che per il suo proprio pfizio Pontificale di obbligare l'ono, & l'altro à qualche convenzione. Offerendo il Cardinale al Duca per il luo primogenito una figlinola naturale del Re, Stata prima moglie del Duca Horazio Farnele, calo, che fra ello Re. & l'Imperadore volesse starfi neutrale, & dandogli anche peranza d'ona legittima, quando volesse per la parte di Francia dichiararsi: I quali partiti erano dal Duca al tutto recufati cognoscendo bemissimo per cio , chel'animo del Re verso lui era nimicissimo 2 o non effer moffe queste pratiche per altro effetto,che per mes serlo in diffidenza della parte Imperiale , & per che effo Re in santo baueffe tempo à confermarfi interamente nella Corfica : one oltre alle forze diefsi Imperiali pronanano , che quelle del Duca gli potenano in molte cofe far grani danni, accioche poi abbandonaco da cutti, ed effo confolidatofi in Siena (one non fe ragionana più di lasciarla libera nella protezione del Papa) po seffe effere da lui più facilmente oppresso : od'il manco alla sua intera partialità , come per forza ridotto. Et però non pure no volle confentire ad pna fospensione d'armi per sei meli, di che era ricercato ; ma vedutofi cingere d'ogn'intorno da gl'acquisti. che i Franzesi in ogni parte faceuano , O che da loro si cercana di andarla al manco confumando con la continua spesa: difegno per liberarfi da cotalfebbre eticha, & per vici edi cosi notofo Stimolo , di annenturarsi con l'ainto degl'Imperiali à cacciargli

apertamente

### Q V A R T. O 198

apertamente al tutto di Siena: Es cio tanto più, quanto fentina, che Piero Strozzi , eletto dal Re per suo Enoghotenente in Italia era fra poco tempo per venire à quel ghouerno ced'à lui come rebelle per effer di grandifsimo tranaglio cagione. Hauena Piero molto prima promesso di segran cose al Re, se aiutato dal le sue forze, potesse allo Stato Fiorentino accostarsi . Ma il Re fino à che stette in speranza di tirare il Duca nelle sue parti, od il manco di confernarlo nentrale ; da cio fare si era sempre astenuto. Ma i tanti segni aunti dal Duca di contentarsi poco della vicinanza Franzese ; il mandare le genti sue in Corsica , el il volere al tutto con gl'Imperiali tenere ; fece montare il Re in santa ira, che deposti tutti i rispetti, prese resoluzione di molere al tutto fernirfi di quello sti umento, di cui non fe giudicana all'bora il più atto à potere lo Stato del Duca fottofopra voltare. Oue (contro à quel, che se vedde poi riuscire ) l'ono se fiimana dall'oniversale amatissimo, & l'altro per la seuerità, & per i dispiaceri , che a' dinersi ( volendo mantenere la giustizia, & fe fteffo in Stato) gl'era connenuto fare ; & per la necessità dell'imposizioni de' danari ; onde quasi ogn' ono era stato afflitto ; fi flimana , che fuffe oltre à modo odiato. Ritardana da far questo il Duca folamente il fentire l'Imperadore non men dell'animo sche del corpo indispusto ; il quale vsando grandissima ritiratezza, ne più a' negozij (ben che importantissimi) d mol to poco vacando, era costretto à dubitare, che gl'ainti suoi no farebbero ftati di quella prontezza , che parena effere d tanta impresa necessario . Veggendo , che le cose sue proprie erano panto straccurate, o prolunghate da lui, che mai nessuna prounisione veniua fasta à tempo. Et per cio acquistando i Franresi contro à lui sempre di campo, così in Piamonte, come nel le cofe di Siena, & di Corfica ; la riputazion fua in Italia era venuta à poco à poco in grandissima declinazione : Non di mã co la necessita , in che si vedena ogni giorno accrescere : & l'esfere fopraggiunto nouella, che la Regina Maria d'Inghilterra successo ad Odoardo suo Fratello era à Don Filippo Principe di Spagna maritata , fece al Duca , ed'd tutti gl'altri partiali di quella Maesta ranuinar l'animo . Et però in questa fentenza rifolutofi , per acquistarfi interamente il Papa gli parue , che fuße bene il promestergli la tanto desiderata figlinola per il ni-

### Q VAARRITIO see

geff impronisamente ; mentre alle cofe di Corfica flauano tuttà intenti . Ma Piero Strozzi con l'autorità grandissima di luoghotenente Regio in Italia , estendo di Francia partito , gia era con due galee fattofi traghettare da Marfilia in Corfica . One con Termes vificato, & Stabilito di presidu sutti i luoghi da. Franzesi posseduti in quell'Ifola ; da Cinita vecchia si conduste A Roma, er dal Papa ottenne, che la Tregna circa le cose di-Parma, che era su lo spirare; per due altri anni si prolunghafle : er per coprire anch'eelii [noi difegni, mostro che ad ogn'al tra cofa più, che aguerra, od innonazioni aueffe l'animo volto. Dicendo effere Stato mandato dal Re al gouerno, & difefa di Sia na . con fine folamente di non lasciar cadere quella Maestà della gloria di auer liberatofi onorata Città : cafo, che gli Spanuoli di nuono voleßero ritentare di opprimerla , foggiuguendo quere commessione di psare alle cose del Duca tutti i debiti vifpetti . Quindi condotto à Siena presentò al Cardinale la sua parente ; & glifece vedere la fua suprema autorità , mediante la quale à tutti gl'altri Ministri Regij , d' à lui fleffo potena comandare. Di che quel Cardinale di natura sdegnosa ; parendogli; che la grandezza, & riputazione fua ne rimanesse non po co diminuita, presone no tabile dispiacere ; non prima volle coral parente accessare, che dal proprio Re, non bebbe egli Stiffo più certa , & più particolare commessione. Ma Piero fatzi i suoi protesti : se danno alcuno per cotal dilazione ne nasceffe ; per non mostrare di nolere col Cardinale gareggiare; pscitofi di Siena , fe n'andò con buona compagnia d pifitare, & pronnedere l'altre Terre di quello Stato . La sciando il Cardinale . 97 Cornelio Bentinogli (come vi anena tronati) al gouerno, & gnardia della Città. In cui per la baldanza concestes dal fanor regio , & per la loro naturale firaccuratezza ,che ( come fi moftrerd . ) fu cofa veramente notabile ; & per anut sura cazione de loro pleimi danni, era egualtro penfiero, che di potere effere dai Duca in quel tempo affaltati. Il quele al rin scontro vando fomma accuratezza; Il per la senuta di Piero. refrenco le el fofactto in gran mantera actreficito ; perfo, con la prenenzione potere nella guerra , che horamai tenena per certo pigliare molto vantaggio; con traportarla fe non alero d farfi nel paele nimico. Es per cio differenda ( per non fi fcoprire ) d shiamare

10

A Montepulciano , d'Arezzo , di Corcona , & del Va'darno di fopra, vedeffe al giorno determinato in compagnia di Piero dal Monte di correre ful Sanefe, & fe fuffe possibile di occuparefur sinamente d Chinfi . d Montalcino , o Pienza d Suonconnento . ed'alera terra fimile , con che mantenendoui ficuro il prefidio . le potole da quella banda al paefe di Siena foprastare. Et fasto quefto col refto'delle genti fe n'andaffe fenza tardare verfo efla Siena , one eronerrebbe il Marchefe , Il fimile douena fare dalle parti di Pifa Federigho da Motanto , Castellano della For sezza di quella Cistà , effegnita , che baueffe la fua commefsione: la quale era, che fatta imbarcare [a le quattro galce del Duca, fatte tornare di Corfica Cammillo da Fabbriano Capitano di quella banda con fecento di quei fantificalti , lo faceffe paffare nell' Elba , ed'al giorno determinato vedeffe , che con effe fa rappresentaffe alla spiaggia di Großeto : one egli con quattroct to altrifanti feelti , lenati della banda di Peccioli , donena effere al medifimo giorno, per congingnerfi con Roderigo d'Auila, che con cinquecento Spagnuoli a'Orbatello fi farebbe trouare al medefimo luogho, & quindi entti infieme facefero d'occupare ello Groffeto , chiane di quelle Maremme , one oltre alla superchia grande Zza della Città s'intendena efferni deboli fortificagioni, & quelle effere guardate da foli dugento fanti comanda si da Aleffandro da Termi: espofta oltre a cio ad effere più facil mente sforzata per pna cortina di muro , flata appunto in quei giorni rouinata , per rifarla di più gazliarda. & miglior forma. A' Lucantonio Cuppano gouernatore di Piombiao fi era fimilmente ordinato, che fatto ventre di Porto Ferraio cento di quei fanti, & de' fuoi di Piombino , & della banda di Campielia fcel tine dugento altri douelle con efsi facforza d'impadronirfi di Maffa fi come Rofa da Vicchio nel tornar poi delle galce da Grof feto, douena con cento fanti cercare d'entrare in Caffiglione del la Pelcaia. Co quali difegni prude acomente, & con le debite en unftanzie orainati , & che (fe fi falsero patuti colorire areb bero per aucuinra dato alla futura guerra affai presta fine ) il Marcin fe di Marignano condottoit à Poggib juzi , trond , che respecto alla grandisima piocgia per milte bore duiata, foli quattromila fanti, & crecento canalli , ma quelle clettifsimi . wifi erano potuti raunare. Co quali con quel filenzio, che pue muoners

# fabbricata . Onde arebbe haunto fperanza ( non vi ft effende fabbricata altra muraglia , o ba leual ripero da ritenerlo ) di potere anche con azeuolezza nella Citta penetrave. Ma la tem pesta de venei, & la pioggia , che , fempre più rinfrescaua, ave na in modo impediro , O ricoperto tutte le frade , che molti foldati , & caualli, in quella ofcurità , etrucciolanto , & cafet do per le fosse, non poteuano, se non molto tardamente fornive quel viaggio; Onde in canto in Sieni leuatofi il rumore col fuono della campana groffa , tolfe , quando fi salmente le genti furono arrivate l'occasione al Marchese di potere l'intero sue difegno efeguire. A' cui in tante contravietà , non parena hamer fatto poco , confeguendo quel luozo , che per tanto principa le ,ed importante difefaera stato da Termes eletto ; & da Sanesi con tanta cura, quanto si dife, fabbricato; con intenzione di onniare, che dal Duca non poteffero effere da quella parte offefi : & fengail quale con molto più difficultà vi fi farebbere potute le fue zenti accamparer Onde con buons quartied di gua-Ratori, da che si erafarto seguire, & d'a molti de Soldati mole fimi, comincidil Murchefe à far cauar fafsi & fabbricar vartie ni , ouumque faceua mestiero ; ma mafs:mamente dalla parte, che riguarda perfo la Città; one eran pochi, o neffun riparo : se mendo d' vna fortita popolare , alla quale co' foldatifi fanchi , & si malconci dal facicoso viazzio, & dalla piozzia era dubbio , fe aueffe potuto farrelistenza: auendo fatto metter funco in certi pagliai vicini ; con che vincendo le cenebre della norce , oiafcheduno potena benifsimo vedere ,ed effer veduto. Nel qual sempo, che pur cicorfe qual che foazio, in sanzi, che l'opere fuffero condocte à perfez zione, non mant anono molti de Sanefi , che face ffero grande in flanzia al Cardinale , che permettef. le che pocessero pscire fuori con certa speranza di cacci erne i nimici : ma egli à cui co: al motino era giunto altutto improuni fo , parena , che in questa , come nell'altre cofe fapese poco rifoluerfi . Perche, fe bene la fera, che poi la notte feguil facto, si era di adunanza di genti d Poggibonzi in Siena bisbigliato: wondi manco dal Cardinale, & da' Magistrati , che poco , o male erano annifati ; per non hauere efsi , ne altri particulari lettere, fu poco creduto, contentandosi più per soddisfare d chi mezlio confiderana la necefsità, in che perla venuta di Piero. Strozzia,

## Q Y A R T O 107

annenuto à Federizo da Montanto ; con cui le genti di Pifaim barcate à Linorno , ilenute da venti , ne eran porute paffare well Elba ; ne con lui a G. offeto , come fi era ordinaro , aucuan potuto congiugnersi. Si come ne anche egli à Peccioli, rispette alle predette piog zie jed à fiumi non aueua mai potuto mettere Inficme pin che cento kucmini . Onde accomodatofi all'occasio, ne , ne era andato con quelli foli à Piombino ; one era comparfe Roderigo d'Anila con i cinquecento Spagnuolid' Orbatello; co' quali congingnendos Euc'antenio Cuppane con quattrocente fanti ( lasciata l'impresa di Massa, come manco importante ) n'erano tutti insieme andati alla polta di Großeto . Maritenute della tempefta vin brigantino, ed'alcune Freghate, che per paffare la foce dell'Ombrone, donenano in quel luogho rappresentarfi , venne drestare anche quell'impresa del tutto vana . Es tanto più , quanto s'intefe che Piero Strozzi (fentendo la perdita del forte Laurna Groffeto, Maffa Portercole, & tutti quei luoglit con nuoni sussidii benissimo assicurati Onde chiamati da Federigho i fanti pifani , che fiftanano à Linorno , & dinifogli fotto tre capitani , & degl'altri , che si trousua ( fatto il nume ro in tutto di cinque insegne I con esse anch'egli ad'ingrossare il campo de! Marchefe , fo conduffe: Que per non effere ancora co: sì bene le strade aperte, si patina non poco di vettonaglie. Dalla carestia delle quali; ma più dat continuo laurare, che face ma in principio di tanta impresa il Marchese, così con le fatiebe de guaflatori, come de gl'huomini di guerra, non pachi de foldati forestieri si erano dalla parte de Sanest rifuggia f tanto la milizia moderna, contraria dal buon'plo antico è dinentata infingaria, & delicata ). Restando però con più tolleranzia aBab: & meglio fofferenti eBe fatiche , & difagy , le genti Tofcane del Duca': à confermazione di quella opinione, da qualsbe tempo in qua non cost ben creduta, che l'armi proprie, & naturali quando bene fuscro manco valorose, sieno assai più vtili , che le forestiere , & mercennarie : le quali quanto più fa no in fe ftesse confidenti tanto più [pesso descripce, à nenali riescano. Hauena il Duca in tanto spedito à Napoli per i dumila Spagnuoli nella lega fatta promeßigli, i quali erano in punte per imbarcarfi Et à Don Ferrante chiefe i dumila Tedefchi che di Piamonte con due compagnie di canalli si donenano lenare:

## Q V A R T .O 209

Erno della futura guerra, aucuano secondo il solito fidato in quei paesi gran numero di lor bestiami , i quali quasi tutti rima ser preda de' Soldati: Sequestrandose all'incontre i loro con le lor robe , che nelle poßefssoni , che haueuano ful Fiorentino , furo no ritrouate . Hauena il Duca all'incontro oltre alle genti oltramontane fatto spedizione d'altri canalli , & di molti altrifa si , mille de quali col generalato della fanteria italiana , furone dati ad' Afcanio della Cornia. Il quale oltre al valore in molte enerre dimoftrato , per ester nipote del Papa, potena il Duca ( secondando le promeße fattegli; mediante lui ) delle genti, & commodità del paefe Ecclefia tico , più facilmente preualerfi . I Sanefi similmente, haucuano mandato al Re Enea Piccolomini , per mostrargli in che termine la lor Città si ritrouana ; per non auer volute dalla sua denozione separarsi : er per domandargli aiuto . Il fimile aucua fatto à Roma Aleffandro Piccolo mini . Vescono di Pienza , mandato al Papa , ed à Cardinali , ed a Ministri Franzesi . Que era il fremito grandissimo, che il Duca di Firenze , principe tanto minore, amese ardito di promocare un tanto Re; con fi grane ingiuria d'esser'egli il primo à rompergli la guerra. Mail Duca poi , che in effa era flato co-Aretto adentrare (fe bene per trista fortuna) folo il difegno d'oc cupare il forte gl'era rinfeito onde di entrare ne per furto , ne per forzain Siena non bifognana piu difegnare, visto, che la guerra era per riuscire lunga , ed'importante ; & che il fine di eßa douena effere o di vincerla per affecio, o di perdere egli il fuo Stato ; con franca refoluzione , tutto quel , che dal fucceffe penife s'era apparecchiato à fostenere. Et per non mancare in cofa neffuna à fe steffo , onumque bifognana facena in quanto potena i debiti prounedimenti; non rifpiarmando ne fatica , ne spefa ne di vfare quat si voglia augumento, onde le cose sue po teffero ricenere fpirito , & vigore: con tanta industria, & corazgio , che fenza alcun dubbio à lui ,ed'alla fua inuitta virtà piffi no attriburfi veramente le prime parti di quella vittoria à che gloriofamente in vitimo fi peruenne . E ofi fatto a Poggibon zi il ricetto, è canona, que entre le prounifior i al campo neceffarie fi raunauano . Alle quali fi cra prepi flo Alessandre del Caccia, che motto piudentemente adempiena l'ifizio [uo . Dal qual luogo con muli, ed'altre bestie da foma al campo fi tra duce-

### SIO LIBRO

ducenano. Ma per la trista strada , Or per efferui Montereggioni in mezzo, spesse volte si riceneuano da nimici non piccoli da ni. Edi Solditi non poco ne patinano : Ma la necessità, & le: sperienza, maestre di tutte le cose, in poco tempo insegnarono à riparare à questa difficultà : perche occupato Rencine , G. Caffiglioncello, ed altri luoghi di poca importanza, mache alla strada potenan comodamente dare molte molestie, comincia rono le cofe più ficuramente à condurfi. Oltre à che mutando di poi anche Strada; ed'à quella della Castellina, & del Chiansi gestandosi, si potena in vitimo fenza ostaculo alcuno al campo peruenire . V fauasi per il più il grano nauicate condotto per la Brada di Linorno, & da Pifa : giudicandofi da'i pin, che chi pre maleße in cotali prounedimenti fusse facilmente in pltimo per confeguir la vittoria. In che fare non è dubbio, che la spesa, Glabriga del Duca venina ad'essere grandissima, perche dalla Valdichiana, fino à Piombine che è un tratto grandissimo, sutto gli conueniua diligentemente guardare confinando con lui per tutto questo Ipazio i Sanesi : que di qua , & di la , eran Caftelli & Ville; & one con prede, & con arfioni l'on l'altro grademente molestauano . Il paese di Montepulciana era poi come na lingua, che entrana nello Stato Sanefe; il qual luogo auena bisogno di moltacustodia. Et però il Duca proccurana con. somma diligenza , che di vettouaglie , & d'huomini, fusse sem pre ottimamente fornito: esfendo continuamente vessato da gl'i nimici, che con auergli quastato tutte le mulina, & fatto altri granissimi danni, correnano alcuna volta fino alle flesse mu ra , distendendosi quindi oltre à cio persa il paese d'Arezzo, one ogni cofa fi era di spanento , & di arfioni ripiena . Hanenail Marchefe in questo tempo ( se bene dal diminuire il suo campo s'asteneua quanto più gl'era possibile ) mandato Prete Cola da Căpiglia d Luc'antonio Cuppano cona fola copagnia di fanti benche da lui fuße con instanza richiesto di molti più, effendo esso Lucantonio rimasto poco manco, che selo à guardia di tus so il paese di Piombino . One fra l'altre cose Mario Santa Fiore guidando i Sanesi, aueua espugnato Buriano con morte del Riccio de' Salui fuoruscito Sanese , à chi erastato commesso la guardia di quel luogo . Restandoni sola la fortezza , che potetse far resistenza; effendosi dato ordine che alla Valdichianasi. pronuede [[e

### OVARTOM

prounedesse con le genti d'Ascanio della Cornia , che di mano in mano comparinano, a cui tutta la cura di quel paefe era flata vaccomandata : Pacendofi cio dal Duca , & dagl'altri Imperia li con migliore animo , poi che per tutto si fentiua risonare, che il matrimonio d'Ingilterra era prefto per effeguirfi. Onde fi foe raun che le cofe di lor fazione arebbero anche per tutto prefe grandissimo fauore . Et per che si era inteso , che i Tedeschi di Don Ferrante non erano per auerfi così presto, non parendo al Marchefe fenza gente oltramont ana poterfi muouere da quello alloggiamento ; fe bene oltre al circuito del Forte , era flato bemissimo munitotutto il restante, si ordinò, che Tommaso Busi ni ,ne foldaffe à Trento dumila ,co danari del Duca , & col fawore , che in cio gli farebbe da quel Cardinale fatto. Dando di efsi . & di quelli di Piamonte , quando fuffero venuti il carico à Niccold Madrucci fratello di effo Cardinale. Gli Spag quoli un cora di Napoli imbarcati fopra alcune Naui bebbero poco buo na fortuna : percioche nauig ando con trifto tempo verso Linor no due di effe furono da diece galee de Franzesi affaltate, & pre fel'una in Porto Lungone, & l'altramentre cercaua salvarsi in Porto Ferraio con circa quattrocento cinquanta fanti; de qua li da centocinquanta in fuori , tutti gl'altri per più vie vscirone for delle mani : effendosi le galee occupate in dar la caccia per prendere pn'altra naue di effe, la quale in pltimo per benefizio del vento , falua in Liuorno fi riduste . Onde messo i predetti cen socinquanta Spagnuoli rimasti prigioni al remo & gl'altri se bene sualigiati in Porto Ferraio raccoltisi ; furono quindi à Linorno anch'efsi trapaßati, co' quali facendosi il numero di otto compagnie, & dieffe dandofi il grado di Macfiro di Campo d Francesco d' Aro Castellano della Fortezza di Firenze, salui al Marchele in pltime pernennero. Comparendo di mano in mano altra gente Italiana , foldata ad efortazione di esso Marchefe in Lombardia da quattro Capitani da lui eletti. Ed'afpettado ne quattro altre compagnie, che d'ordine di Ridolfo Baglioni fi cananano del paese d'Vrbino, & dello stato della Chiesa: ordinando, che ne menasse del Peruzino vn Colonnello d'altri mille Hercole della Penna cognato d'Ascanio. Concesesi ancora che con titolo di Capitano ne adunasse fuor dello stato del Duca pn'al tra compagnia Gionanbatista Bellucci da S. Marino ingegnere Dd 2

di non vulgare ingezno: Le quali mentre che di mano in mano comparinano erano fatte subintrare ne luoghi de Soldati della milizia Tofcana del Duca ; i quali in buona parte n'erano rima dati alle cafe loro, perche per loro ftefsi poteffero il paefe proprio difendere. Sollecitanansi in tanto i Tedeschi di Don Ferra se ; i quali douendo esser dumila , auendone egli molso bisogno in Piamonte foli mille dugento n'banena concesso. Ma non era questo il primo, ne il più importante capitolo della lega fatta; she cominciaua a rompersi ; percio che maggiore impedimento all'offernanza d'pn'altro d'affai più momento foprannenina, & il quale arebbe meffo fotto fopra tueto l'ordine della guerra , fa la prudenza, & virilità del Duca non auesse à tempo riparato. Et questo fu , che trouandosel'Imperadore mal satisfatto di Do Ferrante Gonzaga, & difegnando di rimuouerlo dal gouerno di Milano ed'alla Corte richiamarlo non gli parendo aner fra tan ti Capitani flipendiati da lui persona in chi tanto carico donesse considarsi; auendo il valore, ed'accorsezza di Brisach fatto in Piamonte notabili acquisti, aueua difegnato, come suo soldato , ed'à lui principalmente obligato di rinocare il Marchese di Marignano dall'impresa di Siena, ed'alla cura dello Stato dießo Milano mandarlo: Il che con molta commozion d'anima presentitosi dal Duca stronandosinel principio dell'impresa, & con tanto bifogno, & pericolo, fece con prestezza, & somme efficacia vedere all'Imperadore, che molto presto gl'erano rotte le convenzioni fatte. Et che egli per importar tanto la consernazione della persona sua . O per la necessità di tener fermo. lo ftato, & difare insieme tante, & tante pronuisioni; cofa. che da lui folo , & non da altri potena effettuarfi non effendo. per cio opportuno (se bene n'anena grandissima poglia) chericeneffe fopra di se quel carico; ne anendo nessun'altro in cui collocar si poresse ; che anuertina quella Maestà à non lo mettere in tal necessità, che susse costretto à pigliare di esso Stato, & di se stesso qualche inaspettato partito ; Il che bene inteso dall'Imperadore, fece ( fe ben con molta difficultà ) contentarlo. che il Marchefe l'incominciata impresa seguitasse. Que anchegli per auerui gia applicato l'animo, & fermati i suoi disegni. molto per fe steffo inclinana . Ed'à Milano Don Ghomez Fighe.

voa , flato più tempo Ambasciadore à Genoua su mandato ( se bene più alle cofe ciuili, che alle militari fuffe giudicato atto ) Attendeuasi ogni giorno d far nuone spedizioni ; ampliandos fempre più laguerra: Onde ad Ernando Laftri Spagnuolo Camerier del Duca , gionane , che di fe aucua dato ottimo faggio , fu ordinato, che vedeffe d'adunar fanti di fua nazione quanti più potesse. A Tietropaolo Tosingbi ,ed'à Domenico Rinuccini Capitani di fingular valore, fu commesso, che nella Città di Firenze ne foldaffero »na compagnia per ciafcheduno, & nel paefe di Lucca ne furono spedite quattro altre infegne . A Corcona con autorità sopra il Valdarno, & la Valdichiana s'era mandato per general commessario Iacopo de Medici ; oue si face na la maßa delle genti d'Vrbino , & del Perugino raccomandase ( come si diffe ) ad'Ascanio della Cornia . Et perche per le mulina rotte di Montepulciano vi fi era venuto all'estremo bifoano delle farine , fis necessario , che da Cortona , & da gl'altri luoghi di la dalla Chiana ne fusse prounifto. Si come era necessa vio ancora di pensare à prouuedere di più gentiin tutti gl'altri luoghidi Maremma . Que fu mandato Piermaria gentile. Veg gendo il fine de gl'inimici effere l'infestargti in modoil paese in dinerfe parti, che il Marchefe dalle cofe di Siena fuffe costretto a deniarfi : Il quale non puce in groffato, ma migliorato affai di genti , difegnana , oltre all'auer rotto dalla parte di Camolia gl'acquidotti, per lo che Siena restaua prinata di gran parte del le sue acque di leuare ancora alcune molestie da torno d' quel sampo, & di andarne poi à piantare vn'altro vicino alla Porta &S. Marco : per prinarla del commodo delle vettonaglie di Ma remma : si come l'haueua anche prinata del macinato col rompergli i circunstanti mulini: O così cominciare d poco, à poco à Arignerla. Commeffe adumque, facendone grande in Stanzia i Ricafoli di Chianti, per aueruile poffessioni vicine, che Giulio , & Padolfo di quella famiglia, men ando co loro Simione Roffermimi ed'Antonmaria da Perugia co le lor copagnie di fati, & Les de Săti cola sua de Canalli ne andassero ad'espugnare San Ghufine; luogo a Brolio quattro miglia vicino. Da cui tutto il paefe circustate fino al capo era stato speffe volte molestato. Et p che lespugnazione succedesse, ordinò, che da Brolio, facessero menire Sagron

### 214 LIBRO

Sagro , & due moschetti , che vierano : Sarebbonsi gl'huomini di S. Ghusme alla vista dell'artiglieria arrest. , se la troppa co fidenza de Ricafoli aueffe comportato che falui con le lor robe fe ne fußero pfciti:Ma minacciando di no volerglife non a difere gione ; temendo dell'oltimo supplizio , si messero , come dispera ei alla difefa : Ma perche il Sagro nel battergli , ben che la ma voglia fuffe debole , facena poco progreffo ; confumando pin di quel che bifognaua il tempo , si dette ad Armaiulo , ed à Setta, ed'a gl'altri luoghi connicini spazio di correre d soccorrerlo. Et fugran ventura, che i Caualli di Leon de Santi s'abbatteffere quere ne' pennoncelli delle lancie colori diuerfi,con che fecero cre dere, che più d'ona compagnia di effe fuffe à quella impresa venuta . Onde i nimici temendo d'imboscata alquanto si sopratten nero . che fe altrimente fuffe Stato ; ritirandofi i Ricafoli . com l'artiglierie , agendimente farebbe annennto , che in cambio di predare altri, efsi preda d'altri dinennti fuffero. Ricenefsi al auanto più danno da Soldati Pfciti di Siena, i qualifentito che in Vald'orcia alcunifanti del Campo aucuan fatto affai groffa preda, & che con quella caricata in su' muli verso il campo se ne tornavano, aspettatigli in certo luogo disastroso con recisione di alcuni di tuttala preda gli spogliarono : menandone in Sie na fra gl'altri molti muli dell'Albizo Commeßario, e dell'istef-To Marchefe, d cui il perdere in qualunque modo : ma mafsima mente nel principio dell'im presa rispetto alla riputazione dispia cema affai . Et tanto più , quanto anche verso la Valdichiana . fentina che inimici pigliando fempre nuono ardire erano pn'al sra volta nel paese d'Arezzo passati . Ed'a Montepulciano, ed al ponte d'Valiano, aucuano tentato, & tentauano ogni gior no di dare nuoue molestie . Oue Ascanio della Cornia col fare alla testa del ponte perso esso Montepulciano pn'assai ghagliardo bastione gl'aueua fatti del potere affaltare più quel luogo di sperare. Et accio che le cose procedessero con migliore ordine . disegnando il Marchese per continuare il primo disegno di leuar Dia la molestia , che alla strada della Castellina facena Lainola talfe feco tre compagnie di Spagnuoli, & quattro d'Italiani. fattoui dalla Caftellina condurre due mezzi cannoni ed'on cannone intero , volle egli in persona a quell'impresa condursi. Oue ordinato quanto gli parena da fare lasciò che Ridolfo Baglioni, adel

#### Q V A R T O 219

ed'il Commessario Albizola facessero battere, ed'egli a gl'alloz giamenti, onde mal volentieri si discostana, fece il giorno medesimo ritorno . E Laiuola un palaz zo non molto granie ; me fabbricato ( come nelle terre partiali è costume , in sembianza di fortezza, da Belanti Sanesi; con a rlo d'ogni cosa opporsuna aßai ben fornito. Que per cio molte robe, & genti del pae fe circumstante si erano riconerate. Peril che il Marchese, jentendo, che la batteria procedena con prosperità; se bene il nuo no Capitano S. Marino troppo animofamente facendo l'ufizio suo con infinito cordoglio di ciascheduno viera morto : volendo con la sua presenza aiutare la vittoria vi era il gior so seguente ritornato, al cui nome i difenfori facilmente fi arrefero a discrezione. Onde egli sualigiati i foldati , & mandato il capita no prigione a Firenze, fece impiccare quasi tutto ilresto de villani, consutti i banditi dello Stato Fioventino : cofa, fe bene cra dele , gindicata al manco neceffaria alla guerra , che aueua per le mani per tor l'animo à chi in luoghi indefensibili non volcua fenza vederni l'Artiglieria condotta arrenderfi. Nella quale oftinazione, contutto le diligenze plate si perseuero da gl'huomini di quel paese insino all'oltima fine . Es perche si sentiua , che i Franzesi (non oftante la promessa aunta il Duca in contrario dal Papa) fuldanano tutta via nuone genti in fu lo stato della Chiefa, & fu quel d'V rbino : fece anche effo Duca richiamare di Corfica Chiappino Viselli , & Carlotto Orfino: & gl'al tri co fuoi duzento canalli. Soldando di efsi tre altre compignie di nuono, fotto Gionan Francesco Conte di Bagno, O fotto Lie netto Conte della Corbara . & Gionanbatista Martini : ordinan do, che tutti alla difesa della Val lichiana si trasferissero. One raunatesi da Ascanio Generale di queste genti in nu mero di cirea cinquemila fanti, & trecento cinquanta caualli se gl'era or dinato, che non pure difendesse i luogni connicini del Duca, ma vedeffe di far tanto danno ful paefe degl'inimiciz che più a danneggiare l'altrui uon aueffero penfiero à muouerfi. Eragli flaso dato per compagno Ridolfo Bazlioni ; il quale partendofi con: pna parte delle genti da Foiano : O Afcanio da Montepulciano riempierono darfioni , di rapine, & di spauento tutta quella valle. Intanto (che volendo Saporofo da Fermo vicendo di Chianciano ) porgere à tanti mali qual che soccorfo, date in:

### 216 L 1 B R O

ma imboscata, gli su tutta la sua compagnia disfatta con mor te di molti di essa: mancando poco, che anch'egli preda de vincitorinon rimanesse. Congiuntofi di poi insieme Afcanio, & Ridelfo alle Bettole: mandarono alcuni canalli , & fanti per fa re pn'altra imbofcata a Franzesi , che in buon numero si crano in Turritaridotti. I quali pscendo affai grossi anch'essi di caualli . & di fanti del Castello . & andando per circundare esa imbolcata . Bartolommeo Volterra Greco , accorgendosi , come scidato peritissimo, del tratto de gl'annersary, lasciando la fa seria in luogo, che potena per alquanto spazio difendersi, pscieo nel campo aperto, comineio valorofamente la scaramuccia. Al rumore della quale correndo Ridolfo Baglioni col resto della caualleria, & confettecento archibusieri ; non pure liberò dal . pericolo i suoi foldati imboscati, ma rincalzando, ed in pltimo mendo in fug a Flaminio da Stabbia, & Paulo Orfino, con tutto il resto de gl'inimici , gli costrinse per non perdere Lucignano ed altri luoghi di più importanza à lafciar loro la notte medesima Turita, ed in quei luoghi con le genti tutte ritirarsi ; nel la qual Turrita , meffo cio che viera d facco, & lafciatoni a guardia Giorgio da Ternicon pna compagnia di fanti: ed'il medesimo fatto ad Afinalunga: nel qual luogo per non auere artiglieria non fi potette efpugnare vna Torre, difefa dà venti fansi Franzesi : auendo reso pari danni a nimici a Gracciano Villa ful Montepulcianefe , carichi di preda se ne cornarono. Preparana in tanto il Marchese tuste le cose opportune per andare à mettere ( secondo il disegno fatto ) l'altro campo alla porta à S. Marco avendo colfare nel forte citerne, & forni, & cafe da mu nizioni, & da veticuaglie ( refolo in modo d'ogni cofa munito) che per fe steffo pocena benifsimo da ogni affalto difendersi ; & perfenerare da quella parte in tenere affediata la Cissa. Se bene fra effo, & la porta a Camolia era flato da Franzefi fatto pa'al tro contraforte . Onde con l'artiglierie di qua & di tali facewano molti danni . In che l'industria, & perigia di Gabrio Sor belloni , preposto adeffa artigheria, & di eni il Marcheje ad ognifortificazione per il fuo valore , fe fernina , fu dinerfe volte di grandifsimo gionamento. Connenne per assicurarli mazgior mente, leuare certe Torri poste fografa porta predetta:onde il campo fino al Palazzo de Dianoli, era speffe volve effeso.

#### Q V A R T O 2/7

Ma Piero dal Monte all'incontro, avendo in luogo rilevato ripieno certa cafa diserra, chefu poi intitolata il fortino; & quindi con l'artiglierie trabendo nella Città, & massimamense nel borgo di Camollia , one molti a far bastioni lauoranano non lasciana a' nimici similmente troppo tempo di quiete . Pre se il Marchese ancora un luogo de Monaci, chiamato la badia à Ifola , presi diandolo di cento fauti; Onde il commerzio fra Cafoli , & Montereggioni veniua grandemente impedito . Leuan do infieme molte torri, & cafali, che da contadini occupate da uano gran molestia a' viuandieri. Impatronissi anche per la medesima cagione della Tolfa: luogo vicino a Siena ad'on miglio : one per avergli morto lAlfier di Prato , ed'afpettato, che vi si conducesse l'artiglieria , strangolò diciassette villani . Ed il capoloro ( per superbe parole pface ) fece su gl'occhi de Sanesi impiceare. Dal qual timore indotti i Villani, che in Scope so si erano adunati, andandoni il Marchese pur sempre con l'ar siglieria, fenza che vi bifognaße vfarla alla prima fi arrefero. Pecero il medesimo, ma dopo alcuni tiri per scufaziondi se fteffi co' Saneft , certi gentil'huomini de Turchi , che fi erano ritire ei nella Chiocciola, lor palazzo affai forte; oue il Marchefe auena prima mandato Chiappin Vitelli, & poi vi fi era egli in per Sona trasferito . A Santa Colomba guardata da villani bisognà adoperar l'Artiglieria similmense : onde i difensori di effa tuttà furono Strangbolati . Et perche ogni cofafra Montereggioni ; & Siena fuße interchiufa, fi apparecebiana ancora à prende re Belcaro, & Leccieto , luoghi affai forti per andare poi subito . quendo ricenuso cutti i Tedeschi , & cinquecento altri Spagnuoli venuti d'Orbatello à piantare ( come si è detto il nuoue, sampo alla porta à S. Marco. Mail caso , che inaspettatamence successe à Chinfi interroppe per all'ora questo difegno. Haue na Ascanio della Cornia con participazione di Ridolfo Bagliomi ; ma non giadel Marchefe , di cui ne l'on, ne l'altro non fi teneua molto fatisfatti per opera di Bati Rofpigliofi Pistolefe,tenuto pratica con en Santaccio da Cutigliana, luogo della Montagna di Pistoia d'essere vna notte introdotto nella Fortezza di Chiufi . Il che da colui , che era Luogotenente di Gionacchino Guafconi Castellano di effa Fortezza , fi farcbbe potuto benifsi mo effeguire, fe la promeffa fua fuffe Stata manco fraudolente .

# all LIBRO

Era coffuiribelle del Duca : & benche buomo di non molto lodati co flumi, non di manco valorofo, ed'accorto, Haneuagli in Roma Ascanio (essendo in prigione ) saluato la vita ; ed'ora gli prometteua, oltre alla ritornata nella Patria, grazie, & premij dal Duca , & da se grandissimi . I quali non di manco non ebbero tanta forza , che muouessero l'animo di celui à confentire veramente à cotale richiesta. Anzi auendo conferite con Paolo Orfino da Lamentana Capitano per i Franzesi di tutta la Valdichiana , & secondo l'ordine suo , & di Piero Stroz-Zi , auendo poi mostrato di rimaner persuaso , fermano , che la no te innanzi al venerdi Santo, Afcanio doueffe efere con quas Brocentofanti introdotto in effo Chiufi . L'effere Stato poi , che la pratica fu cominciata Santaccio à Siena; & molte altre circustonzie faceuano, che Afcanio, & più Ridolfo della fede sua dubitaßero , non auendo per pegno di effa in mano altro , che le semplici sue parole. Non di manco il desiderio ardentissimo . che erain Afcanio di mostrare, che pure fenza il Marchefe, Sapena alcuna cosa à benefizio dell'impresa fare ; & il parergli di poterui andare con tante forze, che il tradimento di colui qua do voleffe, non potrebbe in altra cofa nuocergli, che in faruelo andare in pano : & lo sperare, che prendendo Chiufi, per effer vicino all'aitre sue cose , gli sarebbe in qual che modo rimasto on mano, fece che di andarui al tutto si risoluesero. Hauena Pie wo Strozzi di tutte le fanterie sue di Siena, fatto una scelta di ottocento archibufieri: & con essi accompagnato quanti cauadeggieri, ed archibusieri à canallo in quello, od'in altro luogo sommodo , fi ritrouaua : de quali tutti fatto capo Aurelio Fregofo, & Montauto, gl'aneua mandati la notte precedente alla Spezzata , & con fegretezza tale, che ne dal Marchese in campo, ne da neffuno altro nimico, fe ne potette auere a tempo noaizia. A' quali si erano aggiunti il siore de fanti cauati de pre-Edy più vicini di Valdichiana, Ascanie dall'altra parte acceca so dalla troppa cupidità; non auendo, come si conueniua diligësemente fatto per fe Steffo Spiare di cotali motivi cofa nessuna 2 parendogli auer fatto affai , poi che à Iacopo de Medici in Corsona fi era dato ordine, che stando intento , doue fe fubito , che sofa nessuna paina darne anniso. Et del medesimo essendo flaso pregato il Marchefe : con tutte le genti da Gracciano muous dofin

### Q VAAR TO 119

MA in buona ordinanza perfo Chiusi prese il cammino: oue con filenzio , ed'ordine erano State tutte le cofe da' Franzesi ac comodate. Ed'oueril viaggio di dodici miglia effendo due ore inwanzi giorno arrivato : & dispostele genti , secondo la malage molerra del luogo affai commedamente . Ridolfo Baglioni oltre à modo desideroso per sua natura di combattere prepose in Tuo luogo à tutta la Caualleria Bartolommeo Greco: nel cui velore , exefperienzia aueua ciascheduno ( ben che auesse sempre contradetto questa impresa \ grandissima fede: pensando Ridol fo , che entrati pacificamente nellafortezza , fi aueffe quindi plcendo , per pigliar la Città , a piede & non à cauallo a com battere : Et però pigliando armi da foldato pedone, prefe il fesondo luogo dell'ordinanza , essendosi Ascanio per se il prime solto: si come ad Hercole della Penna era stato il terzo attribuito . Questo fatto Ascanio mando on meso , che il di dinanzi anena da Santaccio riceunto. Per il quale dicendo Santaccio di rimaner come folo à custodia della fortezza; aueua vn giorno primadi quel che fi era stabilito affrettato la fua andata. Co Il ni anena da Ascanio in commessione di chiamar Sataccio fuo vi , dicendogli , che Bati Rospigliosi , per mano di chi si era guidato il trattato Eli volcua fanellare. Non venne Santaccio al primenti : ma rimandò pn'altro messo ad' Ascanio scusandosi di non poter partirsi : ma che non dubitage di affrettars, percio she la porta era di gia aperta, ed ini pronerebbe Santaccio, ch e l'attendena. Accrebbesi per vio il sospetto di Ridolfo: ne manaò di anuertirne Afcanio ; il quale dalle passioni predette spronato poco gli credette . Pure per chiarirfi , mando due de fuoi fidatifsimi ; commeitendo loro , che con Santaccio vedeffero al susto di fanellare : & che speculata ogni cosa l'on di loro a lui subito ritornaffe. Costoro , dopo lungo circuito furono per vna porticciuola a Santaccio condotti, per le parole de quali comprendendo, che Ascanio non era temera iamente per correre nella teja trappola, cercando con minaccie difarfi infegnare il senno con che donenano chiamarlo ed i mandati d'Afcanio fcio fandosi di non saperlo , passando in canto il tempo ; che gia il giorna fi vedena aunicinare : anendo Afcanto riceutto da Sanraccio pn'altro messaggio, che pur l'affrestana ad'entrare rifot ne contro alla poglia di Ridoifo ( fe bene ger fuggire l'infamia di timi-

GATTHAN LEH MELL

### 220 LIBRYO

di timidità non volena interamente opporfi) ad anuenturare ve ti de' suoi piu eletti foldati , dando loro per capi Hippolito Stagni da Modana , & Galeazzo da ? ania per intendere one tanse lunghezze aueffero à rinfeire . I quali non prima furono entrati dentro , alla porta , che in on momento furene da infinite archibufate, & da vn gran lampo di fuoco ricenuti, caufato da on pezzo d'a tiglieria pieno di pezzetti di catene di ferro, & di frombole, il quale per buona ventura di chi era entrato s'ab. batte a non prender fuoco : altrimenti fenza alcun dubbio ne fa rebbero rimafi tutti morti, & lacerati , De quali , chi n'ebbe potere, effendosi mefsi in velocifsima fuga, fu da nimici con grida, & con cenni in vn momento ripieno ogni cofa di fpanen-20 , O di terrore : » scendosi da loro in vn tratto di dinerse imboscate , che intorno al Colle , on'è posto Chinsi , anenano ordinate ; Con che veniuano gl'Imperiali à rimanere in virth d'vo natural fosso, che gran parte del Colle circunda rinchiusi, come in pna rete . Non di manco Ascanio non punto perduto d'animo, attendena in tanta fciaura con l'opere, & cun le parole à far animo à suoi: co quali volendo vscire della strettezza que fa ritronaua gli bifognaua per la medefima ftrada, & ad on ponse , onde era entrato ritornare . Il che non essendo ben noto ne à lui , ne alla maggior parte de gl'altri , attendeuano in quello scambio pian , piano a ritirarfi verso vn monticello , chiamato Montenenere discostandosi , da' nimici : la maggior parte de quali per impedire la paffata del ponte perfo quel luogo mafsimamente concorrena. Ma Rartolommeo Greco accorsosi preftamente dell'errore ; pensando con aprirgii la strada di donere effere dalla fanteria feguitato, prtando co' canalli contro à chiu que al Ponte facena oppositione ; facendone discostare i nimici gia era oltre adeffo ponte trapaffato , Q gia arebbe confeguito quanto d fegnana: onde fi farebbe potuto nel campo più aperto. & del pari con gl'inimici combattere; ma vedutosi mal seguisare, & che ciascheduno pure tirana verso il prescritto Montemenere, ridato di nuono nelle genti nimiche, paísò la feconda pol ta il Ponte; & sentendo le grida di Cammillo da Fabbriano she gli raccomandana, che non abbandonasse la fanteria, casca da in estremo pericolo ; connocati Ascanio , Pietropaolo , & gl'altri capi; essendo gia morto Ridolfo Baglioni, che rimontate à canalla

Leanallo fu da pa'archibufo nella tefta percoffo ; mo tro loro , che la fola speranza del faluarsi consistena nello spuntare quellagente, che intorno al Pontetuttaula ingroßana. Que era ar vinato il Conte di Fontanald, capo della canalleria Franzese, Ser Arifta Pieri capitano , & rebelle Fiorentino , & molti altri hnomini valorosi; i quali gia tutti vniti di quà dal ponte ver fogl'Imperiali aueuano fatto di loro tre squadroni , & difegna mano al tutto quel transito probibire. Ma il Greco offertosi di rompere co' canalli qualumque de' tre squadroni gli fuffe affegnato : mentre che egli ,il Tofingo , il Fabbriano , & gl'altro fi mettono con le genzi in ordine , per fare ciafcheduno nel fuo lnogo pno sforzo pnito; Afcanio impatiente dell'indugio fenza dar tempo, che cio si potesse da gl'altri come si douena effettuave ; dando con lo squadron suo solamente dentro; corroppe l'ordine Stabilito . ed a nimici averfe ficura, & facilifsima vittoria. A quali egli folo era difficile , che poteffe fenza l'ordinanze de glaltri relikere . Siche con poco combattimento , & con poca occisione tutti quegli della sua parte vennero à rimanere rotti. & fracassati Solo il Greco col Conte di Bagno, & con la maggior parte de gl'altri caualli , effendo feguitati da Afcanio, che montato fur »n gagliardo Corfiere con alcuni pochi fuoi , tenne dietro alle lor vestigie, dato nella caualleria nimica, ed ammaz zatoui il Conte di Fontanala con molti altri, & fatto di essi aleun prigione, quafi tutti salui la terza volta oltre al Ponte trapassarono. Que fermandosi per vedere fe alla fanteria si pocemada loro far gionamento nessuno : veggendola, che semza far resistenza, rimaneua quasi tutta in preda de vincisori : auendo da gl'archibusieri di Ser Aristaricennto nel tardare notabil da no , si rifoluerono egli , e'l Conte di Bagno à cercare di faluarfi. Effendo rimasto Afcanio, che da loro volte deviarfi (fe bene de polunga, & valorofa difela, & dopo l'effersi impantanato) prigione del Conte Teofilo Calcagnini. Onde poi condotto in Siena fatiaße gl'occhi degl'inimici fuoi con riceuere molte parole in giuriofe dalla licezia di quel popolo,che più da lui, che da neßu no altro fi reputana offeso. Ma il Greco, e'l Bagno vsciti del peri colo conenuti insieme di quato done serofare, co quei cavalli che potettero adunare l'ono corfe à Motepulciano, & l'altro che fu il Greco corfe al ponte à Valiano. Arrinandoni molto dtempe

per inanimare la poca gente , che tutta sbigottita era in que ! luogo rimasta: con che fu cagione, che quel paso di tanta importanza per il Duca si saluasse, poi che Clearco da Benagna pno de' Capitani del Baglione , sentendone la morte , & per ciò sbandandofegli la compagnia non volle in quel luogo più dimorare, Ma sopranuenendo poco di poi Pietropaolo Tosinabi-Pfcito delle mane de aimioi fualigiato, & ftanco, ritenne con la reputazione del suo nome tutti quelli , che di mano in mano comparinano ; tanto che da Iacopo de Medici vi potette effer mandato di Cortona trecento fanti con l'aiuto de quali fi pores te due giorni di poi a' nimici , che vennero per pigliarlo ,fare enorata resistenza . Torno anche in Montepulciano da Turrisa Giorgio da Termis One le genti d'Afcanio anenano lafciate tutte le bagaglie : ed one molti di efsi fualigiati d poco . d poca ritornauano. Onde cominciando à diminuirfi la shigottimento. che da principio fi era anto ne fu buona parte ( fcegliendofi i va levofi da' codordi ) da' Capitani riarmata. O forto l'infeque vidotta . Era appanto all'ora venuto da Roma à gli flipendi del Duca il Conte Sforza Santafiore il quale in luogo d'Afcanio fu subito mandato in quelle parts , cofituendo per la quardia di Montepul ciano Carlotto Orfino, O ingegnandofe de Spignere ler dietro quanta piu gente fi poteua ;fece di Romagna pafare à quella polta mille fanti di quella milizia & trecento del Cafen sino . Et perche dumila altrifanti forestieri , che fi erano nuonamente spediti comincianano à poco à poco à comparire , di mano in mano, che arrivavano erano à Cortona inviati per far ne ini nuova massa, temendo, che i Franzest non volgestero in quella parte tusto il pondo della guerra. Mandonni anche vna nuona compagnia di canalii di Vincenzio de' Mobili nipote del Papa ghouernata da Lodonico Rasponi . Ed'il Marchese Jopra tenendo il dar perfezzione al suo disegno mandò anch'egli à Cinitella , luogho , onde gran parte della Valdichiana, & del Valdarno è condominata Chiappino Vitelli,ed il Commessario Albizzo con grandifsima velocità, mandando con loro mille Spagnuoti & due compagnie di Caualli ; richiamando d fe per fupplimento di essi da presidu vicini quanta più gente posena , temendo, che il fauor della victoria non facesse vicire i Franzels di Siena à tentarequalche cofa importante. Ma i pronuedimenti .

#### Q W A R T O 223

menti, & la prestezza del Duca, su tale, che in pochi giorni fuorche la prigionia , & morte de' Capitani , non ci era rimasto cosa ; onde della perdita nessuno potesse accorgersi. Anzi con far nuone spedizioni, & col dare al Conte Santa Fiore la. curadella compagnia de caualli d'Ascanio, ritiratass in Castel della Pieue: & con dar modo à gl'altri Capitani di essi; che riepießero del folito numero de' Soldati quelle, che nella fazion paßata erano scemate, cassando all'incontro della Fanteria quei-Capitani, & Soldati, che si erano poco valorosamente portati, non pure vennero le genti del Duca d crefcer di numero : ma de migliorare grandemente di bontà ; faccendoft oltre à questofare dal Marchefe di Maffa un Colonnello di ostocento fanti per far contrapefo con tali spedizioni de glordini di Piero Strozzi; il quale si fentina, che in Siena facena gran raunata di genti; lasciando nella Valdichiana i foli presidy necessary con Flamminio da Stabbia ; & facendo in Roma, ed duumque potena, dar danari. Si che oltre alle genti à cauallo, mandate à Cafoli fot to Mario Santa Fiore. & Sirigliach Guascone ed oltre a trecen tofanti, che con Batista Giuzni Capitano in quel luogho : vi di moranano, anena in Siena meglio di tre mila altrifanti; i qua li og ni giorno si andanano accrescendo: onde fu necessario al Du ca fornir Colle di più ge ite per il danno sche tutto di ricenena : mandandoui vna compagnia di caualli & trecento fanti, fotto Bacopo Mi'atesti. Si come a S. Gimignano per la medefima eagrone is mando il Bello da Furlà , facendo il fi mile in quali tut ti sluoghi della Valdelfa fino à Voiterra . Et perche fi rimana she il piantar i nuovi alloggi amenti alla Porta à S. Marco, fuffe per liberargli da que te noie ; fi follecitaua qua ito fi potena il Marchefe (il quale auena nel campo di Camollia meglio di no: memila fanti , tussa gente elercitata ) che il predetto difegno da Lui si esseguisse: accioche la Città di Siena penisse per essa ad'esse re in modo stretta, che alla propria falute gli bifognaffe affolasamente penfare . Dubitofsi in questi folleuamenti della fede di . Goro da Montebenichi Capitano della Fortezza di Montepulcia . no percerti cenni di fuoco veducifi. Il quale fu da Lodonico Mafi Commessario di quel luozo ritenuco: & con un suo nipotema. date prizione à Firenze; one perferite datefi da je fteffo con insen zione d'occiderfi; accrebbe non poco il fofpetto. Ma giuftie fican-

ficandofi in pltimo la fue innocenza fu al primo onore reflicuito Hauendo in tanto il Marchese fatto tornare al Campo Chiappino Vitelli con le genti mandate in Valdichiana, ed inuiatolo con artiglierie all'espugnazione di Belcaro ; luogo de' Turamini affai forte , ed importante per effere fu la ftrada della Maremma. Et perche quindi da Siena à Montereggionifacilmense fi trapaf Saua . Oue per maggiore sicurezza poco di poi anch'egli co' Te deschi volle rappresentarsi , temendo , che di Siena non gli fuße mandato gagliardo foccorfo, L'espugnazione riusci facile, se be ne effendo pícito di Siena lo Strozzi con molte genti fu da gl'ar chibusieri Spagnuoli con loro fatto lungo combattimento. Presesi nel medesimo tempo Toiano in val di Rosia; one ( si come in tutto'l paese circunstante ) à denotazione della negligenzia de. Sanefi, fu trouato grand. [sima quantità di grano, & d'altre diuerfe vettouaglie : & meffo il prefidio nell'on luogo, & nell'al tro se n'andò il giorno seguente à Leccieto , Conuenuto de' frati di Santo Agostino; one ne guardia ne vettonaglia non futronata : auendo lo Strozzi mentre fi batteua Belcaro ; fatto con pre flezza leuar pia ogni cofa tanto che per piantare il nuono Capo, ueffuno oftaculo piu ci rimanena : fe non che Piero Strozzi col far dinerfi preparamenti di scale , di carra di tende , di padiglioni , & di altri simili Strumenti da combattere Terre ; & col fare pubblica professione di presto volere vicire in campagna, cenena il Marchefe, & ciascheduno non poco sospeso in che par te si donesse gettare. Sentinasi oltre à questo, che anendo prima fabbricato unforte poco fuori della porta à S. Marco: fi era per : difefa di quella parte, messo a fortificare on luogo de frati di S. Benedetto chiamato il Munistero posto in parte rileuata; onde Siena, & la strada di Maremma vien facilmente condominata. Deliberò il Marchefe, qualumque cofa lo Strezzi si difegnasse, O prima, che più oltre co la fortificazione procedefe di cacciar lo per forza di quel luogo : & percio fra Tedeschi, Italiani, Spagnuoli, fatto scelta di tre mila fanti, & di centocinquanta canalli con due pezzi dartiglieria & con Chiappin Vitelli, & Carlo Ghonzaga ; aintandolo vna foltifsima nebbia, fi che fine à che non fu vicino al luogo, non fu mai veduto; mandò Ernan do Sastri, & Girolamo Ghigiosa con ducento Spag nuoli per eia scheduno , commettendogli che cercassero al tutto d'impadromirla

# QOV SAMRITIO

nirsi di certo luogo importante, che soprastana al monistero: il quale di poco lo Strozzi anena cominciato con bastioni d chiudere : perche quindi non potesse essere esso Monistero offeso. Te neuafi questo luogo da Franzesi per esfere reputaco importante di foldati affai ben fornito : non di manco la relocità . & l'ardi re de gli Spagnuolifu tale che prima dal Sastri . & poi dal Ghi giotafu in pn momento occupato; ritirandofene Cornelio Bentsuogli, che aueua ottocento fanti Italiani de più valorofi, che in Siena fivitronaffero, co' quali fi meffe à leendere in ma malle verso la Città. Ma veduto dal Marchese, che gia per il luogo preso si promettena la vittoria spinse à quella volta da cinquecento archibufieri infuori quanti Soldari Spagnuoli , od Italiani si vitronana; mettendosi co' Tedeschi, & con l'artiglievie in luogo da potere ritenere le genti del Monistero se auessero fatto eruttione. Et da potere insieme porgere foccorso a suoi , se n'hauessero aunto mestiero, & per ouniare ad'ogni pericolo, come capitano peritifsimo, meffe ancora Bembaglino d'Arezzo con cinquecento archibufteri predetti in certo colle à lui vicino. Onde facilmente potessero caricare à dosso à el'inimici, se per sorte vscendo di Siena per la porta a S. Marco fusfero voluti muonerli per foccorrere i loro. Nella valle intanto frale genti di Cornelio, & le mandate dal Marchese si facena fierissima scaramuccia : essendo come è detto di qua. & di la Ze te feelta, ed'animata di ben fare: one affai più de quei della Citta, che di quei di fuori fi vedenano cadere. I quali dopo lungo spazio à poco à poco ritirandosi si condussero al forte, che (come fi dife) era stato vicino alla portafabbricato. Que era in persona corso Piero Strozzi con alcuni canalli. O fanti forestie ni, & con buon numero della gionenci Sancfe : co' quali ne di foccerrere i fuoi, che combaste uano, ne di opporfi alla efpugnazione del Monastero giudico poterfi rifoluere . Onde il Marchele villo per il buon ordine dato , rimanere da: quella parte ogni cofa quieta; mandato una parte delle genti qu'oc upare certa Badia vicina à Porta Romana; luogho anch'egli aljai importăse ; col restante, piantata l'artiglieria, fece ricercuie prima, che à battere incominciaffe , i rinchiufi set Muniflere , chi volefero arrenderfi . La Badia fu facilmente occupata, fuggendo dugento fanti, che la guardanano. Ma le genti del Monistero visposero .

## 226 LIIBAR OD

sposero infolentemente al Marchese , che se volena lasciare che l'artiglieria fi canaffe liberamente, & donar loro le paghe di tre mest , che all'hora si potena pensare di compiacerlo . Per lo che cominciasa la batteria: O con l'apertura del muro , pen-Sando trouare l'adito facile : quelli , che per entra-e prima de gl'altri si eran mossi , tornarono ben presto in dietro da dinerse archibufate feriti : auendo i Franzest fatto dentro tal vitirata; che senza pericolo benissimo berzagliauano chiumque di entra se fi sforzana. Non per quefto fi reftana da tutte le parti di cobattereli , & per che Don Cefare Cananiglia gentil'huome Na poletano creaso della Cafa del Duca , che con gl'altri era State nel primo pericolo, anuertì il Marchefe del difetto che anena la batteria, che all'ora fi facena, fi dette ordine , che l'artiglieria fusse di quel luogo mutata, ed in più comodo sito, secondo il pa rere del medefimo Don Cefare collocata . Ma mentre, che que-Sto fi facena; Piero Strozzi, che à Veneura da Città di Caftello, capo delle genei combattute nel Monistero aneua promesso in qualumque modo certifsimo foccorfo, veduto, che da quella par se non potena operar cofa ,che molto profitto faceffe; celto per effecuzione di questo molti fanti . & caualli pfcendo con efsi de porta Quile , fe n'andò ad'affaltare le trincee del campo di Camollia , facendo da più bande leuare alto il grido decombattenti : fperando , che fentito dal Marchefe , douesse subito muoner lo, per foccorrere al pericolo de' fuoi. Softeneua Federigo da Montanto , sempre, che esso Marchese pscina fuori il luozho di esso in sua vece; il quale aueua di maniera disposti i suoi Soldati alle poste prima ordinate ; el'in maniera erano accomodati i to ri di diuerfe artiglierie : che non pure potette fostenere l'affalto fieramete incominciato da gli Strozzeschi, mafatto vscire fuor de' ripari Brizio dalla Piene con molti fanti fece appiccare con gl'inimici pna molto sanguinosa scaramuccia . Al rumor della quale correndo pn'altro Federigo, figlinolo di Gionambatifla Sauelli , che per ventura di Firenze à punto al campo veniua : & co' foldati di Brizio valorofamente accompagnandosi fu non piccola cagione, che gl'aßalitori con grande vecifione furono co Stretti à ritirarfi , la done lo Strozzi nella valle della , Caprinola col maggior numero si era fermato; il quale accorgendosi, che per rumori , ò [pauenti gente fi ben preparata era poco per muoners

## Q V A R TIO 127

muonersi per non incorrere in maggior perdita, aneua facto so nare la ritirata. Mail Marchese sentendo, che intorno al cam po li combatteua ne ben sicuro di quel che seguire doucsse lascia to col Gonzaga, & col Vitelli gli Spagnuoli, & gl'Italiani , che seguitassero l'impresa cominciata si era per soccorrere i suoi con tutti i Tedeschi pelocemente moso. Ma trouando al' l'arrino suo tutte le cose pienamente assicurate, landando senrafine l'ono & l'altro Federigo , ed'i Suldati ; pensò non di ma co , che fusse bene la notte dentro al campo dimorare , à cui poco di poi fu dal Monistero per Chiappino Vitelli condotto il lue gotenente di ventura predetto : il quale veduto di non effere sta so dallo Strozzi altrimenti foccorfo , & che la gente lafciata dal Marchefe a combatterlo sempre più forte lo stringena; si era risoluto ad'arrendersi , quando à se ed'à soldati suoi fusser salua te l'armi , & le vite . Ma perche il Marchese per le parole superbe prima pfate non volena accettarli fe non à difere zione, la cola fu differita alla mattina; la qual venuta; il Marchese per piu spauentarelifece condurui pn'altro cannone . O co' soliti te deschi si mosse d quella volta: alla vista de quali, Ventura, à cui mancana la vettonaglia, ed ogn'altra cofa: co patti, che più piacquero al Marchefe bifogno , che si arrendesse . Il quale in numero di centouenti ; mandatigli tutti prigioni in campo dopo molti spauenti per molta grazia, permise in vitimo, che fe ne partifsero con le fole spade, & con promissione di non fer mire a' Franzesi per tre meli . Hauendo conseguito cosa di molta importanza con perdita di loti venti buomini de' (not . & co auerne morti de' nimici più di cento venti:fenza pu numero gra dissimo di feriti . Concessons i corpi de morti a' Sanesi che gli do mandarone, ed'i luoghi presi si munirono di sorte che d'ogni for Za nimica potenano restar sicuri . Mantenendoni di continuo ca ualli , & fanti; co' qualinon pure la firada di Maremma; ma la Roma la era di continuo battutà . Si che in Siena cominciana d fentirsi mancamento di molte cose : oltre che ve maneggi del go merno i Cittadini in fe fte/si continuanano nella folita poca concordia: temendo i Franzesi, & gl'Otto deputati sopra la guerra ;ne quali la somma autorità era ridotta, che alla fine del lor Magistrato, che cominciana ad'annicinarsi non susero creati successori di dinersa Fazione . Per riparare alle quali cose Pie-

## 228 O LT I BAR VOD

ro al quanto prima s the la perdita del Monistero seguita fuße aueua mandato in Francia Tommafo del vecchio Sanefe , perche il Re , e'l Contestabile fopra chi si riposauano cuett i nezo. zij , aueßero vna piena informazione de gl'humort , & bifogui di Siena ; accioche per tempo ci poteffero fare le prounifioni necessarie, & col vedersi ora di nuono grandemente Brignere le cofe con tanta più ealdez za gli domandasse il soccorfo. Era tor nato di Francia in Italia il Duca Ottanio Farnese. & con lui Lo douieo Conte dell'a Mirandola , i quallera opinione , che aueffeto ordine per il foccorfo predetto di raunare molta gente Italia na . Se bene per le tonte spese fatte . & da farsi per il Re in Piecardia,in Plamonte, in Corfica, ed'in Siena; non parena, che a penafusse per poter resistere all'ordinarie; non che entrare à farne delle nuone, & si große, quanto si ricercana, volendo fa re efercito. Ma done fuffer mancati i danari del Re erano per fup plire gl'artifizi & l'industria de' Fratelli Strozzi , & de' lor fe quaci . I quali su questa occasione, auenano in Francia, à Roma , d Vinezia, ed'in Ancona tanto adoperato ; che gran parze de' mereanti fuorufciti Fiorentini , che in quei luoghi negotia wano, erano entrati in isperanza di potere eol mezzo loro, & col fauore del Revitornare Firenze nell'antica libertà , & stato popolare; la cui memoria gratifsima ancor negl'animi di molti si confernana, Si che non pochi di loro ci furono; & quel che è forse più notabile; non mancarono de gl'altri Signori Italiani, che offersero al Re buone somme di danari, perche guerra contro al Duca fi facesse. Erafi Leone Strozzi Priore di Capua, @ Fratello de Piero contentato in su questa occasione di ritorna re à seruity di Francia, da cui si era qual che tempo innanzi co molto fdegno partito : ed effendo ftato creato Luogotenente Re gio in Mare, li come Piero suo fratello era in Terra: con tre sue Galee partendosi di Malta ; one per qual che tempo anena fatso dimora ne era con este à Portoercole venuto ; nel qual luozo comunicando, & congiugnendo i disegni l'un fratello con l'altro, attendenaro ad ordinarfi come con la Città, & col Duca poteffero delle vecchie, & nuone ingiurie vendicarfi. Era stato in. questo tempo tenuto in Siena Ascanio della Cornia in assai corsefe prizione per il rispetto, che al Papa suo zio si portana. On de volendo egli cercare di liber arsi anena saputo tanto fare, che: finalmente:

finalmente due de foldati, che lo guardanano si erano lasciaci da lui corrompere, co' quali connenuto del modo, & del tempo del fuggirsi per non effere da gl'altri riconosciuto al mancamento dell'occhio statogli canato molti anni prima aucua con fottele astuziafatto, che uno de suoi seruitori assai d lui nella persona somigliante fingesse diessere anch'egli del medesimo occhio indisposto, onde con un poco di drappo fusse costretto d tenerlo, come fi fuole coperto . La fera poi, che la fuga donena feguire, coprendoft Afcanio l'occhio suo impedito nel medesimo modo arebbe fenza alcun dubbio l'altre sue guardie ordinarie ingan nato , se due l'ancie spezzate dello Strozzi Straordinariamente il giorno vitronatenisi; non si fussero con pari astuzia accorte di quanto si dijegnana. Onde differito à scoprirlo quando di pan. ni col feruitore cambiatosi era appunto per pscir della camera : furono cagione, che egli fusse in più chiuso carcere ristretto : & che i colpenoli secondo il merito del disegnato delitto, fußero gastigati . Ma perche questo era d Piero in Siena di non piccolo fastidio . O pericolo . gli par se di mandarlo al Priore suo fratello, per che con più comodità fu le fue Galee faceffe quardarlo. One, perche con similistrattazemme cercana de nuono di suggire , conuenne , che il Priore nella Fortezza di Porterco le lo faceffe rinchindere ; fino à tanto , che poi in Francia condot to , non prima , che con la fine della guerra fuffeliberato. Hawenano le Galee del Re prima, che questo si facesse, & prima. che il Priore fuße à Portoercole arrivato ricon lotto di Corfica adefo Portoercole quegl'Italiani vecchi , & Guafconi, che gia Is diffe al principio dell'imprefa di Corfica effere in quel luozo con Monfignor di Termes trapassati, fra quall era tornato il Priore di Lombardia fratello de gl'altri Santa Fiori, & del Car dinale , ed era con loro venuco il Principe di Salerno ; che mello fi in Castro attendena anch'egli di poter fare qual che motino nel Regno di Napoli . Dicenasi poi , che il Re quell'anno congiugnerebbe con la sua Armata, la quale giunta in Italia douena al Priore Strozzi confeznarfi , quella d' Algieri : & che dal Turco occupato all'hora nella guerra col Perfiano fi otterrebbe Draghutte con cinquanta fole Galee: fenten lofi ancora, che di Piamonte erano flati mandaci al' Antibo in Proueza du mila Tedeschi, & dumi'a Guasconi efercitatifsimi. I quali con. le galee Franzesi , che erano in la ritornate si pensana, che ano ch'essi presto à Portercole sarebber condotti. Onde per dar contrappeso à questi pronucdimenti era intento il Duca Cosimo à proceurare, che il Duca Ottanio si lenasse dall'amicizia di Frãcia della cui corte fi fentina effer partito poco fatisfatto , non gli effendo (fecondo, che à lui parena) à gran pezzo offernate le promeffe, che da principio gl'erano flate fatte; proponendogli per via di Girolamo da Carpi suo familiarissimo, partiti circa le cose di Parma & di Piacenza, onde potena molto ben contentarfi , con la reintegrazione oltre à questo di tutte l'entrate del Cardinale , & sue. Autato à cio fare caldamente da Madama d'Auffria ; la quale tollerana con grandissima afflizione la nimicizia fra'l Padre, e'l Marito, Ma mentre per l'asenzia del Cardinal Farneje, che non era ancora partito di Francia,le cofe rimaneuano sospese. A Siena si disegnana dal Marchese di dare il guafto alle ricolte di buona parte di quel paefe; penfan do con far questo d'affamare tanto più presto la Città; ed'ounia re insieme ad'ogni commodità ; se esercito de' Franzesi come fo dubitana, si disegnasse mandarni . Bisognana per esecuzione di questo fatto , mettere in ordine maggior numero di genti: on de si mandò con diligenza à sollecitare quei dumila Tedeschi, gia tanto tempo prima ordinati à Trento, I quali ritenuti da diuer si impedimenti, mai non si eran mossi: affrettando su questo bi fogno, che con ogni prestezza donessero camminare, & si de-Stinarono oltre à cio , & riordinarono tutti i principali gradi del Campo; rimasti confusi dalla prigionia d'Ascanio della Cornia, & dalla morte di Ridolfa Baglioni fino all'bora, che per esserui concorsi di tutta Italia nucui Signori, & Capitani dicoto ( fe bene al Marchefe ciafcuno indifferentemente obbedina ) no di manco potenan surgere fra loro facilmente confusioni. O competenze da farne conto; Stabilironsi adumque le cose in que Sta forma. Che Vincenzio de Nobili nipote del Papa in luogo d'Ascanio [uo Cugino; O fino à tanto, che esso Ascanio potesle al suo offizio ritornare, fusse Capitano generale di tutta la Fanterio Italiana col particolar gonerno fopra l'armi di tutta la Valdichiona . Che il Conte Santa Fiore durante la presente querra fu sie generale di tutta la Canalleria del Duca, nel qual incge formala guerra doueffe succedere Chiappino Virelli; il quale

### Q V A R T O 231

quale in tanto comandasse solamente la caualleria vecchia del medesimo Duca stata prima comandata da Ridolfo Baglioni pre detto . Che fuße Maestro di Campo Generale Federigo da Montauto, & che il luogo efercitato prima da lui di Luogotenente del Marchese fusse di Carlo Gonzaga . Mettendosi nel forte di Camolia Federigo Sauello: & preponendosi alle Castella di Val delfa.il Conte Giulio da Montenecchio : Con che fatto nuone fpe d Zioni di tremila fanti Italiani , & ricenuto vn'altra compagnia di Spagnuoli menati d'Abruzzo dal Barone da Cugnano; ed on altra d'Archibusieri à cauallo, messa insieme dal Conte di Bagno, s'astendena in tanto d'munire i luoghi intorno d Siena presi, ed à ributtare i Franzesi, i quali continuamente anch'essi andauano ingrossando, ed'ora per il Montepulcianese, & per tutta la Valdichiana, ed bora in Maremma seguitauano co le folite scorrerie . Hauendoui per capiil Duca di Somma, & Mario Santa Fiore , che poco fpazio dauano à nessuno di respirare . Il qual Mario con pna imboscata fatta egli, & Sirigliae Franzese à Domenico Rinuccini, che con la sua compagnia era mandato à difendere le Ripomarancie in quel di Volterra l'auena ( fe ben con molta difefa , & con la morte del Conte Federi go d'Agobbio ) con cento cinquanta fanti fatto prigione, disper gendogli, ed vecidendoglitutto il resto. Corfesi il medesimo pericolo delle genti , che erano nella Rocca di Buriano , & della Rocca steßa affediata dal Duca di fomma , la quale per mancamento di acqua in pltimo si farebbe perduta, le Leonida Malatesta, con quattrocenso fanti,ed Aleffandro Belingini con vna compagnia di Caualli mandati à congingnersi con Lucantonio Cuppano non l'hauessero colfar dinersione foccorfa. Al rincon tro di questo il Marchese aueua su gl'occhi di Siena espugnato il Vignale Torre di molta importanza, posta in luozo eminen te fopra l'Offernanza con anerui impiccato molti villani i quali con la descritta offinazione non si erano mai voluti senza l'Arsigheria arrendere:con the non restaua quasi strada à Siena, che dalla canalleria non fusse molto spesso battuta. Essendo fra l'al tre Carlotto Orfino di Valdichiana corfo fi no in Paglia, & mef to tale spanento a' contorni vicini de Sanesi, & fino delle Terre della Chiefa , che molti giorni fapraflette quella ft ada prima, che fi cominciaffe à riufare . Chiappino Vitelli anch'egh corren-

## 232 LTI B R O

do tra Buenconuento, e Cuna , roppe il Conte Teofilo Calcazni. ni con la fua compagnia de caualli, menandone il fuo Luogotenente prigione: & vecidendo quel Ser Arista della cafa de Pie ri Fiorentino, & rebelle, che gli venne prigione in mano, men tre facena scorta à molte some di merci, che da Mantalcino era no condotte in Siena , le quali tutte restarono preda de foldati . Contraria forte hebbero dugento Spagnuoli, che d'Paganico in Maremma banenan predato buona anantità di bestiami : i ana li interchiusi da Franzesi lontani dal campo quindici miglia (da seffanta in fuori, che si saluarono, furone tutto'l resto morti. dfatti prigioni . Volle il Marchese andare egli in persona d S. Ghulme , che ancora restaua à dare impedimento alla Strada. che del Fiorentino nel Sanese traducena. Et peròfattosi da Chiappino Vitelli condurre da Brolio la melesima artiglieria dell'altra volta, accompagnara da due compagnie difanti, & due di canalli seguitandolo egli con ottocento Spagnueli, trond che le genti, che lo guardanano, fe n'erano con tutte le robe. vettouaglie partite . Onde lasciatoni Brogio del Gobbo con buo na compagnia , ed espugnato Asciano , che impedina la Strada fra Cafoli, O Montereggioni, tornato in campo à cofe maggio riglifu mestiero dirizar l'animo . Per cio che si cominciò più chiaramente a intendere, che' Franzeli li meiteuano con buono esercito in ordine per venire à liberar Siena dall'assedio. Onde il quasto disegnato darsi al paese suo ; cominciò ad essere affrettato : attendendosi con molto desiderio i Tedeschi, i quali à mez zo maggio a gran pena al Campo potettero peruenire: Nel anal tempo perche di qua , & di la si erano vsate co prigioni molte crudelt d'indegne di foldati; rimafero i due Capitani generali. che in auuenire le cofe si facessero, come si dice à buona guerra. Rinfrescanano sempre più le nouelle della resoluzione fatta dal Redi foccorrere al tutto Siena; il quale non auendo per tale affare potuto ottenere da Cantoni de gli Suizzeri tremila fanti di auclla nazione: si era gettato à soldarne quattro mila nelle I er re de Grizioni, i quali sono ordinariamente di essi Suizzeri confederati, & vicini ; ma non gia reputati di pari valore in guer ra . Di che essi Grigioni furono non poco dagli furzeri accufati : an endo fenza loro participazione ( come era debito ) ac-ettato danari per far la guerra (che così da loro fi dicena) à Fierenza,

## Q V A R T O 133

venza, & a' Medici amici, e confederati loro. Era cagione dell'amicizia , che con efsi auena la Città di Firenze , O particularmente la Cafa de' Medici, perche fin ne' tempi di Papa Leone era fra loro flata particulare intelligenzia, e confederazionez ed'egligl'anena sempre in ogni loro affare, grandemente fanorisi . Unde in quante connen zioni si erano di poi fatte da loro con Francia, sempre nel numero de gl'amici confederati aucuano ne minato la Cafa de' Medici , & la Città di Firenze : et il Duca per ciò in dinerfi modi fe gl'era fempre con molta amorenolez. Ra intrattenuti : dando annua prouvisione ad ono de Colonnelle di essi di quattrocento scudi : ed ottocento altri distribuendo. me ad otto Capitani; onde ad ogni occorrenza potena afpettare di sempre auerne »na buons banda a' suoi feruitii : & di qui de » vino ( vietandolo i pubblici comandamenti ) che mai neffuno Suizzero fi trond, che contro à lui presumesse di pigliar l'armi Manio bene il Re in Italia dugentomila fendi , accomodatone buona parte da' Fiorentini (come di fopra si eragionato) co' qua: li in Lombardia si cominciò à foldare caualli, e Fanti; auendo co Stituito per capo di elsi canalli il Conte della Mirandola . In Siena Piero attendena similmente draunar genti quanto piu po seua : armando de' contadini Sanesi quegli, che più attisi giudia cauano, & gl'altri per quaffatori , e per altri feruttu militari. descriuendo. Apparecchiauansi le, predette Tende , & Padiglio ni , ed ogni forte di armamentoze finalmente per dar animo à fuoi , & tenere fofpefi gl'inimici non lafciana dimoftrazione in dietro; perche fi vedeffe, che fuffe molto presto per vicire in campagna. Non era piero al rincontro il Duca, che di tutte queste minaccie era ben fsimo informato , & per ciò a' primi romori , anena dal Vescono de' Ricasoli in offernanza della Liga fatto chiedere all'Imperadore gl'ainsi promessi, i quali denano effere di forte, che poseffero far ficura refiften Za all'efercito, che s'aspettana. Et questi con vna commessione efficacissima non pure si erano ottenuti subito: ma si era di più ottenuto , che dumila altri Tedeschilicenziaii appunto all'Bora dal Duca di Bamiera , gli done ffero effere quanto prima inviati . Et però fenza: punto badare in breu giorni , tutti erano flati condotti fani, O falui in Lombardia à Coffello Arquato lungo del Conte Santa Fore . Facenaft wel medefimo tempo la moffa delle ganti per i Franzes

## 134 LIBRO

Francesi à Parma, ed'alla Mirandola, & se bene si cauauan fuo. ri l'artiglierie groffe , e fi fentina , che i Grigioni erano tuttania in ordine per muonersi, non di manco, prima, che potessero arri nare in Toscana, si pensana d'essere atempo à dare il disegnato. guafto à Sanesi ; e però si preparana pna parte dell'esercito per mandarla in Valdichiana d congingners con Vincentio de Nobili; perando poter mediante quella prinare i nimici delle ricolse di quel fertilissimo paese, con insenzione, che fornicosi quello fatto , ed assicuratosi di alcune Castella noiose , così al Valdarno, come ad esta Valdichiana ; si potesse andare à piantare il serzo Campo a Porta Romana: per munirlo subito, come si era fatto agl'altri d'ogni cofa opportuna . Con che parena, che Siena fuße per rimanere da tutte le parti affai ferrata. Onde il Marchese mettendosi col resto delle genci in campagna, potesse poi andare à rincontrare gl'inimici, ouumque si ritrouassero : De quali pur sempre crescenano le nouelle , che affai più grossi. che da principio non si stimana , si mettenano in ordine . Fr che l'Armate tutte à tre di Francia , di Algieri , & Turchesca pre sto insieme si conginguerebbono, & che presto metterebbono i foldati, che in Prouenza stanano apparecchiati , ne porti Sane si . Onde fattosi di nuono vedere all'Imperadore in quanto pericolo fi riducenala Tofcana, & che perdendofi Firenze , fi correua pericolo di non perdere Napoli , & Milano, si occenne che anch'egli facesse accrescere le' prouuisioni fatte in Lombardia; ordinando, che a Cremona si soldassero cinquemila fanti Italiani , co' quali congiugnendosi buomini d'arme, ed'altrestanti ca naleggieri di quello Stato; Gionanni di Luna , che ne done ua effer capo si opponesse à Grigioni si che non potessero verso Tosca na paffare. A' quali fi featiua , che da' Franzesi di Parma si mandaua incontro trecento canalli per afficurar loro fino à quel buozo la Brada. Ortinando ad effo Luna, che non potendo far. l'opposizione quando psciuano delle lor case, ne poi al passo del del Po: che gli andasse al manco secondando per entrare in on medesimo tempo con loro, & con zl'Italiani, della Mirandola, ma per dinersa strada in essa Toscana. El accrescendo le forze del Marchefe, che si cercasse al susto d'impedirgli si che sul Sane se no potesfero in alcu modo peruenire. Parena al Cardinale Vice re di Napoli fu sospetti dell'armate nimiche, di portare in quel go

nerno molto pericolo . Onde venendo effe Armate innazi fareb be Stato facilmente per richiamare i foldati fpagnuoli , che in Tofcana militauano 'Mal'Imperadore cognoforndo l'importà zadi quella guerra, non volle per neffun patto, che si rimoneffero . Anzi futto foldare tremila altri Tedeschi glifece per tutsi i cafi foggiornare nello Stato di Milano ; tenendogli pronti & paffare nel Regno , od'in Tofcana fecondo , che nell'un luogo , o mell'altro fuße più bisognato . Il Papa anch'egli in ognisuo affare tardo. O poco in fe fteffo rifoluto; fe bene per il parentado, e per la tanta amicizia, di che faceua professione col Duca, pro mettena di proibire , & proibina in un certo modo a' Franzesi Badunar genti, ed il cauar vettonaglie dello Stato fuo, non di manco sbigottito da tanti apparati, & dall'andacia di Piero Strozzi, & di quei Fiorentini di Roma , che con lo Strozzi te-Benano , non ardina d'opporsi in maniera , si che tuto quel , che veniua lor bene, finalmente da loro non si facesse . Intanto, che Bindo Altoniti, concorrendo con lui molti altri, dana ordine di fare spedizione di dumila fanti, & di dugento Caualli fotto nome pubblico de Fiorentini, dando loro per guida principale Vin cenzio Taddei Fiorentino , con quasi tutti gl'altri Capitani, ed officiali dell's medesima nazione . Onde il Papa per la querela, che gliene fu fatta dal Serriftoro Ambafciador del Duca; aueua ordinato d. Pierantonio Guafconi , Confolo quell'anno di quella mazione, che anuerriße chiumque fi fuffe, che doneffe al tutto desistere da così fatte sollenazioni;incomportabili per tutto, ma massimamente in vna Città Sacrà, come Roma; & contro vno amico, e parente del Pastore di effa; foggingnendo, quando pure à si fatti pensieri auessero volto l'animo ; che fuori di Roma, & fuori del (no Scato douessero andare à proseguirgli . Non fu rono queste parole lasciate riferire dalla più parte di quei Fioventint, che dal Confolo erano Stati raunati : impedendo la fua poce con la voce loro, econ lo stropicciar de' piedi . Anzi cominciando in pece del Confolo da prialtra parte della Stanza d fauellare on Segretario dell'Ambasciador di Francia fu quafi da tutti con molta attenzione afcoltato . El pirche a' comanmandamenti del Confolo che fe gli opponena per farlo tacere non volle obbidire: vifto per l'inclination de circum stanti non poter più oltre fare per non progindicarfi ne col Papa , ne col Duca per maneo male eleffe il Confolo di volersi egli di quel luo go partire : lasciando, che il Segretario; poi che così la maggior parte volena, à suo modo fanellasse . Il quale cominciandosi dal l'edificazione di Firenze, & discendendo fino a' tempi noftri com memord malti reciprochi fegnidi beneuolenzia Stati fra la Coyona di Francia; & la Città di Firenze: concludendo in visimo. cheil suo Reesortanais Signori Fioretini di Roma in si bella occa fione à porgergli ainto, si come faceuano tutti gl'altri di quella nazione, in Francia, in Venezia, in Ancona. J quafi per tutta Italia . E che sperassero aintando Siena d'aintare la recuperazione della libertà della lor Patria Fiorenza. Sentendosi que-Ri, ed altri sollenamenti non disprezzabili fatti in dinerse parti per ordine de' Franzesi ; l' Ambasciadore di Spagna D. Giouan ni Marziche all'incontro ne fu non poco commosso: il quale per non auere manco caldo del Franzese ne gl'affari, che al suo Principe toccauano; ordinò, che Cammillo Colonna foldaße anch'egli quattromila fanti nel paese circumstante di Roma; con commessione, che s'inuiaßero quanto prima al confino del Perugino, & del Cortonese, & ordino; che dell' Abruzi fussero con ogni presteza mandati in Cinita ducata tre copaznie d'buo minid'arme : & dugento caualeggieri con tremila altri fanti Italiani tutto appronato poi grandemente dall'Imperadore. Dal quale per maggior sicureza delle cose di Toscana, fece an. she ordine al Vicere di Napoli Cardinale , che allo guerra di effa Tofcana, fempre, che ne fuffe richiesto , fomministraffe que lumque commodit à di danari, & di qual si volesse altra cosa, mettendosi olere d ciò egli stesso ad ordine; non meno, che Lanfach s'bauesse fatto à Siena per andare ; ed'in persona anch'e gli internenire all'ainto di quell'impresa . Vietò di nuono il Papa, sentendo quanto era seguito, à tutti i rebelli di Napoli , & di Toscana, & di qual si voglia altro luogo lo Hare in Roma: ma ne questa ne nessuna altra sua probibizione seppe mai fare, she fuffe offernata, I Grigioni intanto, anendo da' Venez ani im petrato il passo : per Valcamonica, erano d Brescia arrivati:ed effendo la più parte difarmati, ini erano flati fatti d'armi ed ogn'altra cofa opportuna fornire . Oue ripofatifi alquanto per il Mantonano poi erano Stati fatti arrinare al Po: & quello fem Za trouar contrafto auendo facilmente paffato ; fi erano final. mente

### Q V A R T O 237

mente fenza ricener danno alla concordia ridotti per congingnersi quindi con gl'Italiani della Merandola, che à gran fueia si mestenano in ordine. Ma il Papa sospettando di tante gensi che di qua, & di tà al suo Stato s'aunicinauano . A zena in questa tempo mandato il Cardinal Montepulciano a Bologna confare spargere pe' lunghi circum fanti, nome coe'l D'et d'Urbino suo Generale con tremila fanti sacebbe per opporsi a pafsi , ne lascierebbe penetrare i Franzesi in' quet di B 1/07na, cafo, che per paffare in Tofcana da quellabanda si voltaffero. Effendo tre le strade , che per fornir quel piaggio da loro fi pisenano tenere, l'ona per il Bolognese giuticità la più facile, L'altra da Pontremoli, onde perle. Terre nim che del Milanfe fi anena più giorni à camminare, l'altra per il paefe d' M idana & per la Carfagnana, che dalla Montagnadi S. Pellegrin à Caftel nuono , & fu'l Lucchefe discende , la quale fe benegra fempre per terre amiche, non di manco l'asprez e sua non da a commode fe non con maltalungheza di tempo d poterui l'Arsiglierie groffe di che si eran fornici , tragettare .Il conducimen to delle qualifece credere al Duca , ed al Marchefe , che Stavan dubbiofi, per quale delle ftrade predette pol Ber polgerfi, che deffer loro tanto impedimento , & tardità , che poteffero effer benifsimo atempo a preuenisgli con l'opposizione on inque aweffer, meglio giudicato . Auendo offerto al Papa, perche il p. f o di Bologna venisse loro assolutamente impedito, ed acciò che quindi in ful Perugino verfo Chiufi non fi volgeffero tutti gl'ainti, che giudicasse auer mestiero, Poi che in capo a pochigiorni la commessione data al Duca d'Vrbino del foldare itremila fanti (come faceua quasi tuete l'altre sue cose) era del tu to fuanita . Mandofsi per auangar tempo , & per efere atutte le cofe preparato Marcantonio de gl'Ouds in Barga, posta fotto Ca Rel nuono con autorità di chiamare à fe tutti i foldati connictni, in Prato oltregl'huomini della Terra, volle che fleffe con la fua compagnia Antonmaria Seluaggi da Perugia, fi come in Pistoia Simione Roße mini con dagento fanti; a cui poco di poi se n'aggiunsero trecento altri fotto Nicola de g! Alidos. Meffe guardie fula Montagna di Pistoia al confino fra'i Lucche fe, e'l Ferrarefe: & la Sambuca fece con nuoue fortificazioni musire, mettendon baftenol numero di foldasi a guardarla.

#### 238 LIBRO

La cura di Pifa fu data d Concetto Vinco da Fermo!, & finalraente preparazion nessuna possibile da farsi no lasciò indietro: Poiche qualitusta l'Italia con vna terta disposizione vninerfale pareua , che al fauor de Franzesi interamente inclinasse. I quali anche in Plamonte si facenano innanzi gagliardamente: one non era per gl'Imperiali capo di esperienza: & le genti così di guerra, come del paefe affai mal contente : per effere mantenute in quel luogo fenza le dehite paghe, fi che i Franzesi liberamente vi scorrenano tutta la campagna; anendo pre fo più luoghi : ed affediato in vltimo Valfenera. Il Marchefe di Marignano in tanto per affrettarfi à dare il guafto difeguato temendo che le tante genti raunate in Siena dallo Strozi non foffer o à fine ( per ciò, che quello , che poi ne annenne mai nom git cafed nella mente ) di affaltare qualunque de campi piantati intorno alla Citta rimanendo per maggior ficureza à guar diaegli di efsi, mandò per la via del Chianti Chiappin Vitelli con centocinquanta caualli; O enn tre compagnie di fanti Italiani . O poco dopo lui il Conte Santa Fiore verso la Valdichia na predetta, one era da Vincenzio de Nobili, & da Iacopo de Medici Commefario con gran numero di foldati, & guastatori, afpertato: Dandogli mille cinquecento Spagnuoli, ed altrettanti Tedeschi sotto Niccolò Madrucci, con quasi tutto'l refto de' canalli . Nel qual tempo ne comparfero cinquanta altri di Dalmozia , guidati da vn Conte Rados di Polizia , foldato di molto valore, i quali furono mandali fubito alla medelima fazione, nella quale, ed in susta quella guerra poi , benche arma ti folo di Targhe Turchefche, con la velocità, & con la fofferen za fecero cofe veramente mirabili . Espugnossi dal Conte Sante fiore in and ando in Valdlehiana Armainolo, luogo vicing alla presa Badia di Porta Romana a quattro miglia . Cercandofi d'allargare da quella parte la strada, rifpetto all'alloggiamento, che vi fi difegnana fare . E per eferfene i Villani , che lo guardauano fuggiti, s'impadront anche di Robolano: Il medefimo anuenne di Asciano ; one sfasciando gl'altri due luoghi fu giudicato effer bene lasciarni il presidio fotto Federigo da Fer mo, per effer posto in parce offai opportuna fra la Valdichiana, & Siena: Prefe anche d'affalto Bombaglino d'Arezzo co' (noi soldatile ferre; con l'ainto delle quali fi prese poi

### QOV MARRITIO 439

una Forteza dello' Spedal di Siena detto la Grance non fenza qualche difficultà, bisognando condurui l'Artiglieria, onde tut tii difensori ne furono tagliati d pezi. Ne altro per restare assicurato del tutto vi rimanena à fare fuor che l'impadronirsi del poggio di Santa Cecilia : ma perche le cose di perso Lombar dia rifcaldauano, lafciata quella, ed ogn'altra cura fi attefe à dare il difegnato guasto ; cominciandosi à Lucignano, one congiuntosi con Vincenzio de' Nobili , si segauano, & abbruciauano tutte le biade; fin solco le mura, non tentando di combatter la Terra per non esferni spazio di tardanza. Intorno alla quale aggirandosi il Conte Santa Fiore per riconoscerla gli fu morst fotto il cauallo . Sfasciossi bene Ruzomagno , Farnetella , & Scrofiano, abbandenatida' nimici; perche partendosi non tor nassero ad estere ricetto di essi . Ad Asinalunga bisognò adopevar l'Artiglieria ; onde il capo, che la guardana, Iacopo Roma no fu impiccato, effendo il resto de foldati fuoi , parte ftati am mazzati nell'entrarui , & parte per compassione trasuzati da' pincitori . A Turrita fu più che fare ; perche non bestando pu Cannone , che solo per fare arrender simil Terre poco forti, fi conduceuan dietro bifognò mandare à Montepulciano per due altri, co' quali l'ostinazione de' defensori fusuperata; ma le lagrime loro . & la compassione, che n'ebbe Vincenzio de' Nobililor vicino fu tanta , che fenza impiccargli furno nel campo mandati prigioni . I Soldati del qual campo in tanto non lascia nano cofa intatta , che non abbruciaffero , & guastassero . Fu meßo in Turrita il presidio , come luogo di qualche momento à tenere il Montepulcianese in continua molestia; ed in tanto Carlotto Orfino, auendo anuto notizia che alcuni canalli Fran zesi partendosi di Lombardia passauano per il Peruzino à Chiu si anendone sualigiati al quanti lettein alcune some delle pin preziose robe del Cardinal di Ferrara, il quale di Siena molto prima non conuenendo con lo Strozzise n'era, per il Fiorentino àF errara trapaffato . Le quali condotte con grande efultazio ne dall'Orfino in Montepulciano , per il rifentimento grande, iche à Roma i Cardinali; ed il. Papa ne fecero bifogno (effendo tolte fu l'Ecclefiaftico ) che in vltimo fi restituifero . Rimane. na a cacciare i Franzesi del paese di Chianciano, cosa da' Monsepulcianesi desideratifsima , & che per ciò si offeriuano i pri-

MAZ.

#### 240 LIBRO

n: a subintrare à quel pericolo , auendo sempre da quelluego più che da tuttigl'altri fostenuto incomportabili noie : Ma effende fil Marcheje abboccato col Duca , che fe glifece incontre à San Cafriano, ed effendofi refoluto di fartornar quelle genti quanto pr.ma a gl'alloggiament di Siena per rinfrescarfiogni ai più le novelle aella venuta delle genti nimiche di Lombardia & dell'accrefemento delle altre lor genti , che erano in Siena le qualificencua, che poffisero feimila fancicon buon numero di conalli: lafirato à custodia della Valdichiana Carlotto Orfino; fi era ordinato, che tutte l'altre genti quanto prima al Mar chi fe fe ne tornaffero . Temerdo fempre . che to Strozzi d nom riteglis fe loro l'offernanza, come tutto giorno minacciana , od in qualche parte del paefe Fiorentino non faceffe qualche nota bile innafione , Sellecitanafi fimilmente Don Gionanni di Luna. il quale poiche à Grigioni in Lombardia non aueffe faguto opporfi, al manco per la via di Pontremoli facesse innanzi alla lor poffata d'effere in Tofcana, ed à Pietra Santa arrivato. Col quale il Marche fe lasciato intorno à Siena le cofe quanto più potena afticurate (difegnana come fi è detto ) di andar con vna parte delle genti à congivgnersi con certa peranza ( se ciòfaeiffe ) di deuererempere gl'inimici , quando per il pacfe Fioren sino aueffiro tentato di paffare . Il Duca in tanto monimento. con la jolica franchez zanon mancana di pronnedere à ciò che facera me Stiero ; fe bene da infinite difficultà fi tiouana circun dato; molistandolo grauemente i foldati forestieri, che tutto'i giorno ingordifsin: amente gli chiedenano de' danari ; fomentati deid fareda' Capitani, & fin dall ifteffo Ma chefe , fe bene manco, che gl'altri parena, che donesse favlo. I quili intti, quan to maggiore conoscenano il bisogno, con tanto minor rispetto procedinano; per joddisf. Zione de quali era costretto ad aggra nave trabe cchenolmente, ed in tempitanto pericolofi di folleway one, i popoli fuoi: tal che da questo, & dal timor di peggio indotti molte foreflieri n gozianti in Firenze , & quel ch'e pie alcuni de fuor più ricebe Cittadini disperati della falute di effe Duca, & della Città; abbandonandela fi erano in luoghe pin · lieuri ridotti . Trenanafi ottre a di questo le Terre fue più for. ti, & fino l'isteffa Firenze efaustifsima di veticuaglie; le quali fu la campagna vicino alla maturità erano esposte à chi dießa fuße

fulle restato padrone . Onde effendo lo Stato meffo come in me-To da due efercici nimici. venendo efsi innanzi, rimaneua in pericolo in qualunque de due luoghil o per tardanza de gl'amicio per qual si poglia difgraziale sue gentifusfero rima le inferiori, di non cascare in pna certifsima rouina . Mentre le co fe fi tronanano in questa anfietà , & che per ciò le genti mandate in Valdichiana fou richiamate al campo ; non avendo col quasto pornto toccare altro, che essa Valdichiana, e Valdarbiaz O lasciato la Valtorcia, ed il paese di B conconnento intatto . E menere, che fi fense, che l Papa, olere alla promeffa fatta con cede à Frazesi passo, e vettonaglia per il Bolognèse ; onde per ciò il Marchefe rimane affai più che primadel cammino, che fuffero per fare dubbiofo . Et mentre , che perciò faleuarela Canona da Poggiaonzi, & per più ficurtà ridurla nel poggio Imperiale, edin Colle, & chefa dgranfuria fornirei forti incorno à Siena di munizioni, di vettouaglie, e di nuoni Capitania consentendo alla volontà di Federigo Sauello in quei giorni mor to, che richiefe, che Francesco de' Medici gli succedesse nel cari co di quel di Camullia: ecco , che Piero Strozzi inafpettatifstmo à ciascheduno alli t 1. di Gingno 1 5 54. fatto scelta di quatgromila fanti ftaliani , & di goattrocento canaleggieri con ven to archibufieri à cauallo accompagnato da Aurelio Fregofo, da Montauto, da Cornelio Bentinogli , ed altri principali , & di gran parte della giouentà di S.ena, paffando fra i forti di Camol lia, & del Munistero , fu la prima guardia in bella ordinanza faluo à Cafoli si riduffe , fenza, che nessuno de gl'inimici in neffuna parte l'impediffero , fe ben conducena feco buona quantità di bifcotto , di fcale , di Munizioni , & d'altre cofe necessarie à qual fi voglia fazione, auendo ordinato, che ogni foldato porsaffe feco pane da cibarfi il manco per due giorni . Auena il Marchefe , prefentito il giorno dinanzi questi preparamenti, con altre minaccie folite di foldati; i quali efultando contro à fuoi affermanano di essere per andare à mettere il campo à Firenze ; O non di manco fe Luigi da Donara, che erafatto allog giar lontano tre miglia per afficurar co' fuoi caualli, & con la compagnia de' fanti di Romano Chiaritida quella parce le vet sonaglie, non s'abbattena per forte eftendo à canallo à vedergli fu l'alba pasare : ne il Marcheje ne nesjun'altro del campo era Hb DCT

## AAR LIBRO

per auerne fe non tarda notizia . Ma Luigi appiccato alla coda di efsi alquanto di fcaramuccia , ed in vitimo auendo fatte prigione vno de' foldati nimici, potette in fretta referire al Mar chefe l'ofcita dello Strozzi, ed il difegno del viaggio, che pen-Sana fare, dal quale egli, & Gionanni Sanello, ed il Conte Tom mafo di Carpigna furno con la medefima fretta mandati correndo con le lor compagnie à San Gimignano, non effendo cost bencerto fe alla relazion del foldato prigione fuffe da prestare intera fede, & non effende ne quello, ne altro luogo da quella parte molto bene di presidio fornito : onde non fenza molta ragione parue, the la negligentia del Marchefe fuffe dal Duca in sid accufata, & che meritamente d Dio, ed alla fua fola gragiafuße da lui attribuito , il non auere da gl'inimici ricenuto in quelle parti, qual che mortal ferita. Ciaf beduna delle quali fe vifuffero andati, farebbe stato da loro facilmente occupata. Et per ciò supplendo egli con lo spignere à San Casciano, ad Em poli, & ad altri luogbi le genti parte forefliere , & parte della propria milizia; le quali per i cafi incerti fi era in Firenze rifer bato ; attendena one il monimento dello Strozzi doneffe rinfcire . Il quale ripofatofi in Cafoli per alquanto fpazio; & quin di due bore innanzi la notte partitofi , paffando vicino à Caftel Fiorentino fra San Gimignano , & Volterra , faccheggiar Ca-Rel Falfi, & dounnque paffana facendo qualche danno, ficuro ormai di non effere dal Marchefe arrinato, lascinta indietro la fanteria, procedette tanto con la canalleria, che à poche bore di giorno , entrò in sembianza d'amico nel Castello del Pontadera, posto in su l'Arno vicino d Pisa a dodici miglia; oue d'o-In'altra cofa era penfiero , che di potere in quel tempo effere da Franzesi sopraggiunti: E fu tanta la velocità, che molti viandanti , che da Pifa d Flrenze camminanano , & fragl'altri Do menico Ottananti pronueditore delle Galee del Duca furono da foldatiimpronifamente fatti prigioni . Occupato dalla canalle ria senza danno de gl'abitatori questo luogo, si attefe; che la fanteria cominciasse à comparire; La quale per la Valdera affai tarda, e stanca fu la fera arrivata; ebbe ineffo commedifsimo alloggiamento . In Pifa intanto; fentendo prefe il Pontadera le spanente era grandissime, oue Concetto Vinco prepo-Ro come fi d detto al gouerno dell'armi , non anena modo di fer mirls

# Q V A R T O 243

mirfi d'altri foldati ; che di dugento cinquanta fanti non molto buoni , penuti di poco di Lombardia fotto Giulio di Pellegrino. Onde ristrettofi con Luigi Ridolfi commeffario ordinario della Città, & col Lungotenente di Federigo da Montanto, Stato lafciato à guardia della Fortezza, fcarfidi buon partiti attendenano tutti il meglio, che |fi potena à prepararfi per la difefa. Esfendo i foldati di effa 'quasi tutti od in campo col Marchese. od in altri prefidit per lo Stato distribuiti , ne eftendo iuit rima-Sto altro, che i vecchi, ed altra gente così fasta inabili al tutto agl'offity militari . Pure descritti dugento scolari , & circa cinquecento cittadini pifani , ed à quelli diffribuite l'armi , ed accomodatigli alle porte , ed agl'altri luoghi più pericolofi, fi flaua con grandissimo timore, che quella Città importantisima, fe i nimici vi fuffero andati , non fuffe dato loro nelle mani. I qualiditanta occasione ignoranti , ò perche non così di tutti i difordini non poteßero auer notizia', d perche pareffe, che dal fatto proponimento il volgersi à Pisa si deniasse : come le genti nel Pontadera parfero ripofate à bastanza, trouato il guado vi cino à Calcinaia, & fatto occupare l'altra rina dalla canalleria lo Strozzitutto armato, ed à piedi innanzi alla fanteria, che Stana dubbiofa si messe il primo animosamente d passare. Amendo in si veloce viaggio fatto perdita folamente d'alcuni pochi canalli, parte morti , & parte prefi in Cafcina , con l'aiuto d'alcuni pijani , da gl'buomini di quella Terra ; Effendoni andati incomparnia del Conte Teofilo Calcagnini, & di Gabbriello Tagliaferro : i quali due troppo confidatifi ; furono fatti prigioni : effendo ni dal Pontadera trafcorfi per alloggiare più com modamente: mentre , che del 'tutto fpogliatifi stauano fenza pensiero nel letto. Mail Duca sentendo Piero Strozzi al Pontadera : non ben certo ancora in qual parte voleße voltarfi ; & ai Pifa , & d'Empoli , & fin di Firenze non poco dubitando , attendena d'follecitare il Marchefe, che lasciato ben muniti co me si era dato ordine i Forti sopra Siena ; ne andasse con l'altre genti egli in persona ad oppursi allo Strozzi; si che non cost liberamente potesse scorrere tutta la campagna. Il nome del qua le Stroz zi per effere vicito faluo con tanta gente & con tanta ferretezza d'una Città affediata , ed'effere con tanto corazgio, & fi improuisamente fcorfo poi fin nel quore dello flato del ni-Hb 2 mico ,

# 244 OLTIBRIO

mico & perche cofi inclinana l'aura vninerfale ; parena, the con molto terrore per tutto fi facefse fentire . Si come per il ca trario il Marchele in questo nuono accidente non prenisto da lui parens, che negligente, ed irrefoluto, & confuso al pensare a rimedy, riuscisse. Il quale non ostante le tante esortazioni del Duca non volle mai da Siena partir si fino a che le genti di Valdi chiana, alla Castellina nel Chianti condettesi, non l'assicurarono che congingnendo ad ese cinquecento fanti Tedeschi, che feli dal campo volena canare, poteße fenza correr pericolo,allo Strozzi accostarfi . Al che fare bilogno , che quattro giorni di tempo scorressero. Onde il Ducaintanto haucua veloce. mente fatto entrare il Pifa, che altronde parena pericolofo Coluccio Pancietta con le genti di Pietra Santa, & pensando di difficultare il passo del fiume al nimico, hauena fatto correre Giorgio Aldobrandini; acciò che tutte le barche dal ponte à Signa fin presso al Pontadera fusero fatte lenare. Non si essendo ned'egli .ne altri mai immaginati, che tanta gente armata Thauesse potuto, senon con molto danno guadare; la qual gente tentato indarno gl'huomini di Bientina , & di Fucecchio, che (ben che pochi) si erano valorojamente messi alla difesa; attra nerfando la Cerbaia nel Lucchese finalmente si condusse. One Niccolò Franciotti Capitano Lucchese: mandatoni con lettere del Re, & dello Strozzi anena da quella Repubblica ottenuto ogni commodità di alloggiamenti, & di vettonaglia; così incli nando la stagione di quei tempi ; non ostante , che il Duca , dubitado di questo vi hauesse in fretta madato Benedetto da Diac ceto dottore, esortandoli à volere da ciò fare al tutto desistere, to che Don Francesco di Tolledo in nome di Cesare aut Be loro da Francesco Osorio fatto protestare, che aincando i Franz fi , arebbero fatto contro à quella Maestà. Il Marchese intato mol so dalle punture del Duca, che dissiculmente tanta sua tardan-Za tollerana, due giorni dopo la paffata di Piero fi era con le genti ad Empoli condotto : ma essendo per le superchie pioggie fo pranuennte, il ponte che con barche vi fi fece disfatto : conuenne, che con effe barche la Fanteria vicina à Eucecchio fusse fattail meglio , che si potena passare ; & che la canalleria gui data dal Conte Santa Fi ore, girando dal Ponte à Signa, & paf fando per il Pistolefe, per alquanto spazio stefe dal Marchefe difgiunta:

# Q V A R IT 10 243

difgiunta : restandosi con piccolo timore di essa Pistoia . & di tutta la V aldinieuole; oue pochi huomini, come negl'altri luothi erano rimasti per la difesa. Hanena intanto lo Strozzi prefo Altopafcio, ed altri luoghetti connicini, facento fortificarain tanto il Ponte à Buriano fu'i Lucchefe , posto ful fiume del Serchio . Oue haueua difegnato , che le genii di Lombardia s'aspettaffero . Et per non dimorare in quei luoghi indarno ; aueua fatto da Cornelio Bentinogli con la canalleria in nome del Re , & suo tentare Montecarlo, Gl'huomini del quale affai fedeli per il Duca si dimostrarono . Mail capitano della Forsez za Nastaggio da Fabbriano, corrotto dalle promesse della Strozzi; trouando per scusa, che non hauesse ne il contrasegno. ne fulle mandato dal proprio Duca non volle mai accettare in ella , ne nel Castello Ernando Sastri , che con dugento archibusieri viera stato dal Marchese mandato ; ma bene poco di poi introduffe nell'ono , & nell'altra i Franzefi ; da quali , effendo luogo importante, o come chiane della Valdinienole, vifu mes. fo à guardia con trecento fanti Glouacchino Guafconi, ribelle Fiorentino; munendolo per lungo affedio di quanto parcua,che. faceBe mestiero . Il Marchese intanto per opporsia' continui danni , che i fanti , & canalli de' nimici , tutto il giorno a' paf. falli del Duca faceuano : essendosi da loro trouato il paese con affai maggior fedeltà verso effo Duca; che non si aspettanano ; stera accostato afai ad efsi nimici, & piantatosi con tutte le genti in Pestia Terra affai grande , ma poco forte ( fe bene cotal configlio era stato da pochi appronato ) facena di quini qua to più potena sollecitare Gian di I una che congiunto alle sue genti i dumila Tedefchi, venuti de Bauiera à Caffelio Arquato per la val di Taro , e per Pontremoli à Pietra fanta fi conduceffe ; Sentendosi nel medesimo tempo, che i nimici di Lombardia , si erano anch'essi mossi. Et per che in tanto fenza accrescimento di maggior forze non gli parena di Stare in Pescia sen za qualche pericolo : dimostrandosi lo Strozzi, & le genti sue prontissime à tutte l'occasioni, fece chiamare con diligenza Carlo Gonzaga perche gli conducesse quattromila fanti Ita liani , che juor de' Forti erano da lui Stati lasciati, co' quali to-Sto , che fuffero arrivati , anena difegnato di fare on Alloggiamento ful Lucchefe, & prima , che le genti nimiche di Lombar

## 246 LIBRO

dia com parissero ; fortificaruifi di sorte, che commodamente pe teffe aspettarui la venuta di Don Gionanni di Luna: col qual poi giudicandofi pari allo Strozzi, & trattenendofi l'ana, er l'altro su'l Lucchese, facesse prouare à gl'huomini di quella Cit tà di che sapore suffero le frutte, che co' danni, che da ambodue gl'eferciti haurebbero ricenuti , fi fuffero lor date ; auendo voluto riceuere i Franzesi nellor paese. Non senza speranza, facendo questo, che per mancamento di vettonaglia lo Strozzi poi poteffe indurfi à termine , che gli fuffe connenute fuggirfe con vergogna ; o veramente rimanere del tutto rotto, & disfat to . Ma la velocità , oltre al creder suo vsata da Franzest . & l'hauer lasciato l'artiglierie grosse indietro secero riuscir tutti questi disegni vani . Per che le genti chiamate di Siena ( se bene aa Alessandro del Caccia co ogni possibil cura su à tutti gl'ine pedimenti prounisto); non potettero non di manco tanto camminare, che arrivassero d tempo. Le quali tanto, quanto al Marchefe erano per porgere ficurezza; tanto a' Sanefi, fe baueffe ro faputo pigliar l'occasione) barebbero porte commodità di rifornire la lor Cietà di vettonaglie, & di tutto quello, di che pa siuano mancamento . Nella quale partendosene Lanzach , & tornando al suo pfizio dell'Ambasceria di Roma, era entrato Ruberto Strozzi fratello di Piero, & Monluch Franzese, capitano molto reputato, à cui la cura dell'armi era al tutto Stasa attribuita . Costoro essendo stata ritirata la guardia , messa nell'Oßernanga, espugnarono facilmente Vignano, arrendendosi con molta vilta quelli , che vierano rimasti dentro . Onde tutta quella parte venne à restar liberata, facendo il medest mogl'altri ! woghetti connicini, che con deboli presidij erano sla ti lasciati. Ma confidati essi Sanesi nella speranza, che lor por gena la valorofa vícita di Piero; Simando per cio, che ogni pe ricolo d'affedio fuße lenato via vfarono in tutte le cofe vna inopportuna, ed imprudente negligenza, aspettando ad ozn'bora (tanto fon fallaci fpesse volte le vmane fperanze) di fentir, che fi fusse coseguito qualche netabile vittoria: Et di effer loro gl'af sediatori non pure de Forti, ma dell'iflessa Firenze. Temeuasi dall'altra parte dal Duca per i nimici accampati à Buriano di Pietra Sata; posta dentro al Tenitorio de' Lucchesi one (co we (i è detto) douena arrinar Gian di Luna: Ed onde per foccor-

#### Q V A R T O 142

ver Pifa si evano cauates utte le gëti di guerra, che la guardauano, le quali perciò vi furono co prefleza fatte tornare. Ma molto più si temena di Barga, Terra separata da tutte le bande dal do minio Fiorentino . & circundata parte dal Ferrarese, & parte dal Lucchese; della quale volgendosi le genti di Lombardia al paßare, si sarebbero facilmente potuti impadronire. Et se be ne oltre à gl'huomini della Terra fedels], & valorosi, ed oltre à Mareantonio de gl'Oddi , vi si era mandato con la sua compagnia Andrea Rondinini de Faeuza, non di manco la debolezza del sito e l'effere un certo Galletto vecchio rebelle di quel luogo fatiofo, & d'altri simili buomini nel campo de' Franzesi , parfe à Vincenzio Ridolfi , Commessario per il Duca in quelle parti di farui ancora venire con le due sue insegne Antonio Bocca Co lonnello Pifano, preposto alla guardia della Lunigiana. Coftui ben che la cofa auesse molte difacultà desideroso non dimeno di feruire, diuife la cura di cinquecento fanti con Iacopo suo Fratello, & giunto in buona ordinanza d Ponteardito , fotto Castel nuono della Carfagnana , ben che gl'huomini del paeses sudditi del Duca di Ferrara assailo spauentassero; no di maco postosi alla testa della bataglia co vna picca in mano, si meffe animofamente à trauerfare on quadretto di piano di circa vn mezo miglio , occupato prima, da A triano Baglioni, per impedirgli la strada con due compagnie di caua lli . A cui à meza la cofta poi facenano spalla tre compagnie difanti:ma il valore del Bocca, e delle fue genti, & la buona ordinanza fu tale, che non pure r. buttarono più volte, ed in vltimo con qual she occisione apersero i canalli pel Baglione, ma seppero si bene à poco à poco impadronirsi de' vantaggi del Monte, che dopo »na lunga battaglia fatta con la fanteria à cui di continuo . fi aggingnenano nuoni ainti de' Franzest, che da dinerse bande scendenano, che con la fola perdita di alcune sue poche bagaglie, falue con quasi tutti i suoi in Barga si riduse. Oue in capo à pochi giorni morì lacopo fuo Fratello per le ferite, che combattendo aucua ricenute. Ma i Barghiziani con incredibil festa auendolo introdotto nella Terra, ed eßendo il giorno di poi ricercat'i da Forchen anl x frangefe, capo di tutte le genti, che allo Strozzi si conducenano di arrendersegli con prometter loro in nome del Re buon trattamento , & libertà : >nitamen-

## 248 O LT I AB AR TO

ge tuttigli rifpofero, che non sapenano qual miglior trattamen to , o libertà poteffero desiderarsi , che quella, che sotto il buon gouerno del Duca felicemente godenano : Onde Forchenaulx fenza tentare altro attefe il suo viaggio à seguitare. Al fine quali del quale difegnandofi dallo Strozzi di potere col loro arrino qualche notabile ferita dare al Marchese : ordino , che ripofate le fanterie alquanto lontane dal Ponte à Buriano , la mattina quanti giorno si muonefero, O che feguitafero conce lerità le sue orme il quale con le, genti fresche menate di Siena Sarebbe and ato ad affaltare il Marchese fino in Pescia, ed il qua le male aun sato da questi disegni, e di quel che i Grigioni', & l'altre genti di Lombardia potessero fare; Stimandole più lonta. ne , che non erano. fistana senza neßun sospetto , attendendo à richiedere i Lucchesi , che per il nuono alloggiamento , si come allo Scozzi, così anche à lui penfassero al far prounisione di vet tonaglie . I quali per non parere di parteggiare , queuan già cominciato ad incaminarglene in parte . Ma lo Strozzi aggium so alla sua canalleria quella di Lombardia : la quale lasciandos dietro i fanti era col Conte della Mirandola al Ponte d Buriano comparfa, & tutta infieme fot:o il medesimo Conte inniandola perfo inimici si meße à seguitarla con le genti à piedi : Ma ciò mon potette già farli fe non con con molta rardità . perche non ebbe mai forza di far diloggiarer Grigioni, i quali non fi polena lasciare in dietro fino à tanto, che il giorno non si vedes. se ben chiaro. Non di manco rincontrandosi i primi canalli co Leone da Carpi, che con Fabbrizio Ferrero agente del Duca ap presse à Don Fertante Gonzaga era mandato con la sua comparnia ac'affrettare . O fare foorta à Gian di Luna : datoli di quà, & di la all'armi; volgendofi Leone al fuo viaggio, fudal Marchele (pinto fuori Bartolom meo Greco con Chiappin Vitel li , & poco dopo il Conte Santa Fiore con tutto'l restante della canalleria, per il che la battaglia cominciò ad effer proffa ed afpra affai più, di quel che effo Marchefe poteffe immaginarfiz al quale effendo infretta arrivato on mandato di Gionan Tegri mi Luschefe suo compare, che l'annifana; che lo Strozzi congiuntofi con le genti di Lombardia, ne venina per far con luila. giurnata; appena potena efer indotto à volergli credere. Ma pfeendo fuor di Pefeia con cinquecento archibufieri Spagnnolis

## Q CV A R TIO 149

per dar soccorfo alla sua canalleria , che come inferiore di numero, dubitana , che non poteffe fostenere i Franzesi , chiarendoft da più parti , che lo Strozzi con la fanteria veramente fi accostana ; rannati in Pefciai capi dell'efercito , fi deliberò, per non mettere in pericolo lo Stato del Duca, il quale, perdendofe quelle genti , vimaneua à discrezione de nimici , di abbandonar quelluogo, & ritirarfi verfo Piftoia . Et tanto più quanto parena, che ciò poteffe farfi con faluazione dell'bonore; poi che nella battaglia fatta , fe bene vi era Rato ferito d morte Carlo di Ghigiofa capitano Spagnuolo , ed Antonio Buondelmonti capitano Fiorentino. Et le bene Paolo Sforza all'hora gionanetto d'alta fperanza, vi era rimasto prigione ; non di manco il danno de' Franzesi era flato asai maggiore , effendone flati dalla parte loro vecifi molto maggior numero . Ed effendo flato con gran valore tolto delle lor mani Giouanni Volterra Gre so da Bartolommeo suo Zio , d cui combattendo asprissimamente, eraftato morto fotto il cauallo . Fecesi questa ritira. sa non di manco tanto tardi , & con tanto timore, & confusiome, che di fue a più che di ritirata parfe, che baueffe fembian-Za . Intanto , che il Marchefe perla fretta lafciò fu la tanola del suo alloggiamento le lettere; per le quali lamentandosi col Duca della tardanza di Gian di Luna, & de gl'altri ainti aspettati di Roma , & di Napoli : gli significana in quanto pericolo si farebbe trouato lo stato suo, fe innanzi illoro arrino gl'inimici fuffero venuti innanzi. I quali entrando in Pefcia da vna parse nel medefimo sempo , che il Marchefe da pn'altra n' pfeina , fuggendofene infieme il Vicario , che per il Duca vi risedena Brancazio Rucellai l'harebbero facilmente messa à sacco, se da Pandolfo Martelli per mezzo di Guzlielmo suo fratello che seguitana la fortuna delli Strozzi , non susfe stata falnata . Il quale tronandosi alle sue possej sioni in quel luogo; non pure ottenne , che la Terra fuffe dal facco liberata; ma che la più parte delle genti Franzesi fuor della Terra fuße fatta alloggiare : Arrenderonsi oltre d Pescia Pietrabona, Vel lane, V zano, ed'altri luoghi di poca importanza; ne' quali no di manco lo Strozzi one erano rocche da poterfi guardare, mef. se i suoi presidu: mail Marchese ritirandos con somma prestez Za alle mura di Pistoia, o per ignoranza , o per isbizhottimen-

## MA OLTI B R VO O

to . in che à molti parena, che fusto incorfo ; non messe il presta die fue in Seranalle luoro posto fra Pescia, & Pistoia , che pos toua con pachif simagense guardarfi; O di cui all'hora, ma più nell'antiche guerre , fu fompre tenuto grandifsimo como , per forrarft in quel luogo interamente tutto il camino; che da Lucca à Pistoia trazietta. Nella qual Pistoia aprivando à cinque bore di notte inaspettato a ciasche duno : melle et andissimo spe mento de uca quella Città partialas mas incanto che fino debe non vinne il giorno, & che Aleffandra Malegonnello Commefe Cario non fifu ben chiavito , the'l Marchefe non erane rotto non conglipmici alle palle non volle permetten mat; che porefo entrarni : Onde comuenne ; che le goniss un peraffai buono fpat gio, fotto una grandifsima piog gia con gran difazio allo fcopem 20 dimoraffero . Ed in Piftoia poi trouarono tanto poco prepad ramento di vettonaglia , che fe da gl'inimiot fuffero stati feguipart : non pure di Seravidle : ma aucora di quella Città fi farele bero facilment cimpudebnici fu poco minore fpanenco in Praz zo Terra posta fra Poffoia ; & Firenge in vanco vho chinfe le porte ; parento ; elie lo Strongi fuffe ad ognibora per arrivara ui 3 Antonio Maria da Perugia, & chium que vi era da portap armi fi mettena ad ordine per farli refisienza. Edil Duca vi mando volando di Firenze il Conte da Bagno rcon pronnedera ni quante altre più genti , & quante altre piu cofe opportune gl'era possibile ; faccendosi otere deio da Carlo Gonzaga man dare alcune com pagnie d'Italiani; per hautriein Ptrenge a tual te le occasioni. Il quale poi in Pistoia frera finalmente col Mar chefe congiunto. Ma per il mancamento predetto delle vettona glie non per questo fi tenena afsicurato il periodo , anzi fe giudicana, che lo Stroz zi lafciato indietro il Marchefe , e Tiffoias fuffe per correre à Prato. O condurfi fino alle porte di Firenzes La quale opinione effendo cafcata nella confulta che in Piftoia li fece da' capi dell'efercito cera da Chiappino Vitelli configliato , che fi an lafe à piantar gl'alloggiaments al Poggio à Caise no ; per efere in luogbo commode à foccorrere Prate & Firm ge , & non lafciar del entro Piftoia abbandonata. Mail Marshefe , d che aueffe riprefo l'animo ,o che meglio haneffe into fo l'importanza del paffo di Seranalle, ributtando per troppe. timido il difegno del Poggio d Caiano, fatto da Federigbo de Donara,

Danara . et da Bombag ino d'Arez 70 viconofeere fe i nimici avenano occupata effa Seranalle, poi che intefe, che ancora ri manena libera; due giorni di poi , che vi era paffato, si moseco tutte le genti per ritornarni. Non poffono fempre i capitani fa pere sutti i difordini de' nimici ; O fi come il M rechefe con la propria bocca confesso poi, non bauere nell'az zione di Pescia. corrisposto punto al juo viato valore; disponendo così molte vol te Iddio , perche da luiesso valore, & l'bumana prudenza si ri cognofea: Costlo Strozzine à spignersi innanzi; anando il Mar chefe era come in rosta ne ad'occupare all'hora o poi il paffodi Seranalle, ne à voltarfi à Pifa , one farebbe facilmente entrato , feppe applicare l'animo. Con che accrefcendofi grandemen se la riputazion fua , barebbe à quella del Duca dato grandifsi mo tracollo : Et da che potena molto bene accadere, chein qual che parte dello Stato fuo , & forfe in Firenze fi farebbe fentito . qual che nouità. Ma egliera per all'bora intento folo ad aggin gnere alle genti fue, & di Lombardia , l'altre genti, che di Pro : menza gli doucuano à Vioreggio effer condotte : con che fatto: on efercito di fedicimila fanti, poco manco della metà del quale farebbe Stato digente oltramontana, & di mille cinquecento: candili ; gindicana potere poi con toiù fondamento ; metterfi di tentare qual che notabile impresa . Es peròfenza muouersi deb Lucchefe, attendenaintante fe di quini occasione fe git suffe per ta aa poter disfare le genti di Gian ti Luna prima, che col Mar che fi congiugnestero . Le quali stracche , & con capitano po : co esperto, donenano parte dello Stato Lucebefe attrane fare . Di che temendo il Luna, per assicurarsi il cammino angua chie Sto che'l Marchese se gli facesse incontro con quattro milafan ti , & con quattrocento canalli . La qual cofa , flando le cofe nel termine, che li è mostrato, era impossibile potersi fare, Mal'esortazioni, ed'il coraggio, che gli fu fatto da Leone da Carpi pratichifsimo di quel viaggio fu tale, & tanto fureno pungenti gii stimoli del Terrero; che facendo in un giorno ti viaga gio di ventotto miglia in Pietra Santa finalmente fano, @ fal no con tutte le gentifi condusse. One stanco di così lungho cam mino, connenne, che turso'l giorno seguente si riposaffe. La qual tardanza, che suole in pu simili affari molte polte nuocere à questa ju senza alcun dubbio cagione della sua salute; per-

## FIZ LIBRO

ebegindicando lo Strozzi , che non oftante la ftanchezza fuf fe per penire innangi , ne prima fer marfi , che col Marchefe fifuffe congiunto ; penfando nell'impedimento della paffata det ferchio, corle difunito, & fprounednto; pfando grandifsima: (egretezza con tatta la canalleria , & con trecento archibufieri elertissimi in fn Rongini fi moffe à quella volta . Ma tronado , che i nimici non si erano di Pietra fanta partiti , & che il sno disegno verrebbe da loro scoperto , consistendo la speranza. della vittoria nel giugnere inaspettato, con la medesima celerità, con che era venuto, fece à suoi alloggiamenti estorno. Pri mache il Marchefe , che era come fi è desto à Seranalle ( fe bene parena, che poco fuffe temuto da lni ) poteffe hauerne in tepo alcuna notizia . Affliggendofi olere à modo , che l'Armata Franzese con le genti di Pronenza differisse tanto oltre al termine à comparire; con le quali il disegno col Re flabilito era difare tale innafione nello Stato del Dnca; occupandogli con l'occasione, che gia era penuto d Pistoia, d qual che altra Terra simile, che fuße costretto abbandonata Siena, à pensare come potesse il suo paese liberare. La campagna del quale giudi cana, doner rimanere inttaesposta alle forze fne, con che dinenendo padrone delle vettonaglie, sperana mediante quelle do ner rim aner anche vincente di tutta la guerra. Ma poi che que sto fu aspettato più giorni in darno da lui; anzi sentendo dal Priore ino fratello , che per molti altri giorni , cotale armata non gingnerebbe , contraviando ordinariamente i Franzesi alla grandezza de' forestieri : ma massimamente à quella de Fratel li Strozzi , opponendosi il Polino , ed'i seguaci suoi ; per mano de quali si banenano à tradurre le genti, & consegnare l'Armata al Priore , accorgendofi , che a' Lucchefi boramai comin ciana la sua dimora à rincrescere : Et che lasciando congingnere le genti di Don Giouanni col Marchefe le cofe sue sarebbero State à più duro partito, deliberò di paffare la fecoda volta l'Ar no, & tentare fe faluo con le fue genti potesse ful paefe di Siena ridursi . Per che quantumque molto pericoloso fusse il metterfi à paffare on si fatto fiume fra due eserciti del Marchese, & di Don Gionanni ; non di manco non banendo alle mani altro miglior partito ; à questo su necessario , che s'appigliase. Essendo gli benissimo noto Don Gionanni esfere entrato salno in Pifa co dumila

#### Q V A R T O 253

Anmila fanti Tedeschi, tremila Italiani, cinquecento Spagnuo Is , dugento huomini darme , & cento cinquanta cavaleggieri . A' quali si erano aggiunti ottocento altri fanti Spagnuolispure all'bora arrivatiin Pifa di Corfica . Et per non lafetar cofa intentata, che alla fua falute poteffe effere gioneuole ; & pronar fi, fe con la diversione, avelle potuto ritenere il Marchese dal fequitarlo: Oltre al lafciar Monte Carlo munito fotto la cura, come fi disse di Giouacchino Guasconi volle anche, che Alessandro da Ternientraße in Monte Catino : giudicando potere accadere', che prima, che il Marchefe si meste Je d passar l'Arno, poleffe prinare della commodità di quel luogo i nimici Franzefi , fe mai volessero di Lombardia nello Stato del Duca , per esso entrare, & liberarli quella parte di esso Stato da quello ftimolo, che con le depredazioni potenano tenerlo continuamente in . senebrato. Il che effendosi da lui messo ad effecto con quel miglior modo che in tanta strettezza si potena, se bene, per aner preneduto gl'inimici cotal refoluzione , sapeua , che aucuano fatto ritirare tutte le barche : & che al Ponte d'Signa fi tenena continua guardia; & che finalmente tutte le commodit à glieranointerchiuse. Et se bene per essere in quei ziorni molto pio unto fapena l'acque effere affai cresciute ; ed'il lesto del fi.me per ciò mutato, non di manco volendo con la costanzia supera re ogni difficultà, fu le tre hore della notte, fatto muouer le gë ti, & verfol' Arno inuiatele, ordinò à Cornelio Bentinogli, che con la caualleria imanzi dell'altri camminando, faceffe cercare in diverse darti del guado : & trouasone finalmente poo : se ben non cos) ficuro, poco tontano da quel dell'altra volta fatto prima paffare tutti i caualli, eglicon la folita au lacia faccendo à piedi, & tutto armaso animo à suoi con tueta la gente nel medesimo Pontadera si ridusse. Era arrinato Leone da Carpi con la fua compagnia de' caualli , quando la gente dello Stro zzi comparina di la dal fiume in luogo, che fe aueffe aunto più forze del'arebbe risenuto dal paffare, nd'arebbe potuto far loro granissimo danno . Et perche Gian di Luna per congiugnersi col Marchefe dietro à lui con tutti gl'altri feguitana, ed'era di già condocto in Cafeina, ne pfaua quella prestezza, che per ciò fare giudicana mestiero, confe con molta velorità fino in quel luo go; mostrando quanto l'affrettarsi fusse necessario : pregandolo insieme

# 254 OLTIBRIO

infreme con tutta l'efficacia possibile à non voler lasciare pastà re in darno si bella, & fi defiderabile occasione. Et fe bene pdito in che termine le cofe si trouanano, di questo medesimo lo pregana ancora tutto'l resto delle sue genti , ed'innanzi à tutti gl'altri Gio. Batista Romano Commeffario generale di effe : & Bastiano Pizinardo , huomini ambodue di grandissimo credito ed'esper:enza. Don Gionanni non di manco irresoluto per natura, ed acco più ad phbidire, che à comandare, parendogli in auuenturar le genti à lui commesse, auuenturar lo Stato di Mi laro, & quanto posedeua Cefare in Italia; non pure non volle confentire a protesti, & fino alle villanie dettegli dacostoro; ac ciò che al camminare fi affrettaffe, & non pure non volle concedere al Pizinardo, à a Leone, che per vitimo partito lo ricer cauano l'archibuferia Spagnuola con la caualleria ; ma fatto comandamento, che ciascheduno douesse tornare indietro con pin celerità affai, che non era vicito, fece con tutte le genti fin dentro in Pisaritorno . Ne quindi su possibile a poter farlo pleire gia mai fino à canto,, che in capo à due giorni non seppe molto ben' prima, che il Marchele passato l'Arno con gran fretta dietro allo Strozzi camminaua. Il quale a' primi anuisi partito da Seranalle, one anena rassegnato dodici milafanti, ed ottocento canalli, sperando ditronare Gian di Luna , che fecondo l'ordine dato, per la firada pisana camminase; auendo lasciato d quardia di esa Seranalle cinque compagnie di fantiz perfo l'Arno con tutto'l resta delle genti pelocemente li conduffe; anendo molto à tempo con la fola autorità, & valor fuo soppresso l'abbottinamento de' Tedeschidel Madruccio: i quali nel muoucre il campo , chiedendo danari, aucuano cominciato à sollenarsi; ma da luicon fierissime parole . & con vna Alabarda prefa in mano spauentandogli, furone resi subito ad ogni suo comandamento obbedienti, co quali, & con l'altre genti; se bene era con prestezza arrivato ad esto Arno, non potette non di manco così subitamente, come si era immaginato passar lo; mediante l'impedimento, che si hebbe di non poterui fabbri care cost presto il Ponte, Unde conuenne che il giorno feguen te focto San Miniato al Todesco, quando appunto i nimici psciti del Pouradera marcianane il suo passaggio si differisce. Esfendo l'ono ejercito, & l'altro vanto vicino, che i tamburi di 944,0

# Q W A R T O

qua o de la benifsimo fi potenono fentire . Dietro a quali; con buona di igenza poi camminardo affrettane pur fempre, the Don Glonaini con le fue genti to feguitaffe, spignendo inwant't tuita la cunalleria, che auena; Cinque compagnic della quale forto Carlo Gonzaga , auendo attranerfato innanzi d gl'altre, fi affrettenano per preoccupare i nimici , ed impadro nirfi prima, che efsi vi arrinaßero della Badia de Frati di San Pinaldo . L'importanza del qual luogo fi come dal Marchefe. kosi effendo anche dallo Strozzi conofciuta"; e per ciò anendoni mandato Mario Santa Fiore contremila fanti ad occuparlo, non fi presumendo dal Conzaga; che tanto numero di gente si fuffe dallo Strozzi feparata, era caduto in opinione, che Gian di Luna attrauerfando anch'egli lestrade, si fusse con le sue in quel luogo codotto. E per ciò come co amico già difegnana d'an dare ad vnivfi con lui; quando il Chiacehiera Albanefe Capitano de Canalli fopra ogn'altro pratichifsimo , arrinato pur quel giorno prinatamente all'efercito fofpettando , che altro , che quel che reputana il Gonzaga non fuße ; difarmatofi dell'armi che più l'impaccianano, & ben che vecchio dipiù di ottanta anni in cima di vono de' più alsi alberi afcefo , conobbe chiaramente , chela Badia ; & Bofco di S. Viualdo non da' foldati di G. di Luna, ma da' Franzesi era flato occupato. E così l'inafeettata tardità di effo G. di Luna, arebbe fatto perdere il Gozaga co căti canalli, fe ta virtu di quel foldato vecchio no l'aneffe refo faluo Magl'altricanaleggieri periali in tato anedo raggiunto & cominciato à fearamucelare con la vetro guardia de gl'inimi citrattenendola alquanto , dettero tempo , che il Marchefe poseffe foprarriuare con la fanteria Spagnuola, che vid quel gior no velocità grandifsima : il quale veggendo efsi nimici camminare in buona ordinanza, o fentendo dal Gonzaga , che il paffo de'S. Vinaldo era da lovo occupato, lascio, che Chiappino Pitelli , che per l'emulazion del Gonzaga gle ne facena molta instanzia andaffe con cinquecento are bibufieri di efsi Spagnno ti d centar di nuono, fe dal paffo di S. Vinaldo fi potenano i nimicifpuntare; rimunendo egli ad afpettare i Tedefchi, che erano nella feconda battaglia, & gl'Italiani, che erano nella ter-Za , che non aucuan potuto quanto gli Spagnuoli affrettarfi ; presumendo par sempre , che Gian di Luna denesse da qualche parte

# 256 L I B R O

varte comparire. Il che fe fuße feguito tenena per fermo, che i nimici fi farebbero fenza alcun dubbio potuti fracaßare. Ma egli non fi e Bendo fe non molto tardi ( come fi è detto ) voluto partire di Tifa , era per effere afpettato in darno; fe bene dal Duca al Marchefe, ed à lui fi faceuano instantie grandissime . che eccalioni fi belle non fuffero per neffun modo lafciate paffare . Il qual Marchefe ftimando , che i nimici ( come ftanchi, in S. Vivaldo doutffero ripofarfi , banendo anch'egli la fua gente a medefimiterminigli parne di donerla fare intorno d Montaie ni alleggiave . Il che prefentitofi dallo Strozzi , ne fapendo la zerianza di Don Giouanni, per non lasciarsi da ambodue sopraggivenere; poi che le genti sue furono al quanto recreate facte ripigliare il cammino prima, che il Marchefe poteffe mue nerly, & lequitarlo à Cafoli fano, O (alno: ma con l'animo tra naglentissimo si vidusse. Parendogli , che la malignità , ed il manco la negligenz a de Capitani dell'Aimata Franzese per inuidia, o per altro gl'aueffero imdedita una preclarifsima , defider aufsima vittoria, & fatto, che Siena fuße , coftretta dridurfi nelle medefime , o maggiori difficultà , che prima . Oue effendefe Stati di qua, & di la, dentro a' termini fuoi, ed effende parfo à ciufcheduno di fare affai conferuendo quelli la Città. C questii forti; le cofe crano fino all'ora trapallate con intera uniete . Maeffendo arrivato l'ono efercito in Cafoli, & l'altre in Rencine , O semendo il Marchefe , che le trincee fuor del for te dentro alle quali flanano le fue genti alloggiate, non gli fuffero dalla velocita dello Strozzi occupate, mandò fubito co mil Le Cerento fanti fra Italiani, O Spagnuoli, Chiappino Vitelli ad im padronir fene: Le quali fenz'effere flate in nefsuna parte of felefurono tronate al medesimo termine, che al partirsene erano thate da loro lafciare . Et cost tutte le cofe furono ridotte al modo primiero di guerreggiare intorno à Siena ; cercando que-Bii di Strignerli, & quelli ai allargarli l'affedio . Ma non erano questii foli impedimenti, che s'apparecchianano contro à defi derii , & difegni dello Strozzi farti : Percio che giunto a' Cafoli, & non vi auendo trouaso per l'plata inobedienza, & po sa cura de Sanefi, pettonaglia da potere per brene tempo foile ner je genti ,che tanto benemerite , & tanto affaticate erano in quel luogo State condotte: mentre che co' fuoi vadiscorren-

## Q V A R T O STA

do come potessedatal dificultà liberarsi, gli sopraggiugne do lorofa , ed infelice nonella del Piore fuo fratello, che per >n col p o d'archibufo, che lo percoffe in unfranco, fe tronana ridotto molto vicino alla morte . Cagione di tale infortunio era stato y perche dimorandofi egli poco meno , che oziofo in Portercole; oue auena fino all'ora attefo d'fare alcune fortificazioni; & fen . sendo , che l'Armata Franzese tarderebbe ancora molei giorni d comparire; impaziente di cotale ozio , chiamato de il Du ca di Somma con le fue genti; & con effe andatofene fopra le tre [ue Galee ; come improunifo à Scarlino , fencendoni effere a: difefa vna fola , & debole compagnia fotto Piergentile da Perugia ; giudicò poterli facilmente venir fatto d'impadronirfi di quella Terra , & con effa tener poi Piombino , & tutto quello ; Stato in molta gelofia: auendo il Marchefe in andando à Pefcia molto estenuato tutti i prefidij di quegli , & quafi di tutti gl'al tri lnoghi . One anendo sbarcaro tre pezzi d'Artiglieria col parlamento che aueua fatto muonere d Piergentile ; tentana di farlo innanzi ; che fe gli deffe l'affalto arrendere ; nel trattar la qual cofa; menere va di qua , & dilà con alcuni fuoi aggirà doft, per riconofcere one fuffe dafare la batteria , percoffo da pno de difenfor i con on Archibufo, che non fapena d cui fi tiraf . fe , fu con estremo dolor di tutti i (noi peduto , come morto in serva cadere . Onde coftretto à lafciare Scarlino ; & quella per lui sfortunata rina à Castiglion della Pefcaia condotto , fu dal fratello Piero, che correndo lafciò in Cafoli sutte le cofe con pochifsimo ricapito ; tronato del tutto estinto; estinguendofi infie me con initutta la speranza del buon consiglio, che ad effo Piero fi potesse in quella guerra porgere . Effendo da' i più riputato' di migliore, & di piu faldo giudizio di lui. Con il quale parena, che fi fuffe acquiftato tanta antorità , che deponendo Piero con lui folo la molta confidenza sche auena in fe steffo ; parena che dal fanio configlio suo rade volte si discostasse . Ma le genti Ita liane di Lombardia intantovimafte à Cafoli (benche da Capi per sostenearle, sussero in pari luoghi della Maremma distribuite ) impatienti non di manco di fostenere (come facenano ) la penuria di melte cofe ; in pochi giorni fi andarono quafi tut sirifoluendo : tafeiandofi volentieri dal Marchefe , & dal Duca per il Fiorentino alle case loro ritornare. Ed'al Marchefe

# ays OL TI B R O O

peril contrario con la dimora fatta in Rencine fi aggiunfero le genti di Gian di Luna . Onde si attele à recuperar quelle poche sofe, che dopo la partita fi erano perdute Mandando all'offerua za Lucl ino da Finizano, che fenza combattere alla prima l'ottenne ; si come da Vignano in fuori si fece di tutto il restante . ... Aunenne il medelimo intorno à Peleia: one ritornando alla demozione del Duca , quasi per loro Stessi tutti gl'altri luoghi; fe dilegno , che Carlo Gonzaga à cacciar di Monte Catini , & di: Monte Carlo gl'inimici fi douese mandare ; poi che di arrenderfinon faceuano alcuna fembianza. Constituendosi Leone da Ricafoli per commessario : & faccendo che le genti lasciate in Seranalle con quelle di Pistoia , di Prato di Bientina , & di Bar ; gha vi fi trasferißero. Hauena con tutte queste difgrazie la pre Stezza . & l'ardire pfato dallo Strozzi in tutta questa azzione accrelcintagli tanta riputazione, che la parte Franzefe; ma massimamente i Fiorentini di Roma giudicado che gli fuße più presto mancato la prosperita che il valore ; in cambio di quiegarli cornanano à ripigliare lo spirito, ed à cercare di colorire i difegni , che fino all'ora per le parole del Papa erano restati fo speli . Il anal Papa credendo, che le forze Franzeli fullero alfai maggiori di quello , che erano : al modo folito parena , che : andasse bora in questa, ed'ora in quella parte fluttuando. Giudicando dumque quelli , che per la parte degli Strozzi piu cal di si dimostranano, che di grandissimo momento sarebbe stato. quando la parola del Re si tusse con la loro mescolata , à riscaldare quelli-che à con timidità à scarsamente à concorrere à gl'ainti fuoi con danari procedenano; procuranano, che yn certo Stanchino buomo vmilmente nato in Lombardia; ma come vno degl'antichi familiari del palazzo Papale , reputato affai de-Aro , ed audace ; tornando per altri affari di Francia , portaße pna lettera di quella Maestà indiritta à tutta la nazion Fiorensina; & particolarmente al Confolo de' Mercanti in Roma refidente; per la quale con accomodate parole si replicanano le medesime cose, dette l'altra polta dal Segretario Bucur cioe. che il Re aiutato d'difender Siena , non si sarebbe mostrato poi manco di loro defiderofo di mutare il gonerno Fiorentino , & ri durlo alla tanto da loro bramata libertà. Rimettendosi d quel più , che dallo Stanchino apportator della lettera farebbe referite . Il quale connenutofi con quelli, per cui opera fi era cocal lettera procaccinta , aspettando , che il giorno di San Gionanmi veniffe, nel qual giorno, pigliando il nouello Confolo l'autowith del fuo offizio , tutti i capi delle cafe principali fon foliti esere connitati à cena in casa di esso Consolo. Que il primo luogo è sempre dato all'Ambasciadore residente del Principe; il qua le all'hora fi trouana effere Auerardo Serriftori . Come la cena fu verso la fine condotta, entrando dentro lo Stanchino predetto, presentò la lettera regia ad Andrea Boni, à cui come à Confolo era principalmente indiritta; la quale farebbe stata dal Confolo aperta, & per anuentura letta , come ignorante del fat so fe dall'Ambasciadore , come persona più pratica , & più ac corta non fuffe Stata immantinente conofciuta , & de mane pre Stamente to tagli con ascondersela subitamente in seno : immaginandosi con l'autorità sua poterla per auuentura supprimerez Ma Gionanni Minerbetti , ed'altri degli Strozzi affez zionati , cominciando con grida , & con minaccie à richieder , che la les Berafuße reflituita, & letta ; ed'allo Stanchino , che dal rifentimento fatto contro d lui dall'Ambasciadore era tutto sbigotsito, facendo animo, fecero si, che essa lettera finalmente si rihebbe ,e da grandagio da chi volfe fu vifta , e fentita non ostan te , che l'Ambasciadore partendos, facesse andacemente atutsi in nome del Duca comandamento, che donessero di quel luogo partirfi, & cotali fette, & connenticuli al tutto diffolnere . Magnificana la lettera, fi come facenano anche le parole dello Stanchino grandemente le forze de' Franzesi , estenuando pertil sontrario non poco l'Imperiali: @ dalla buona volontà del Reche aucua giurato fopra la fua Corona di non voler restar mai fino di anto, che il Duca non fuße di tutto quello Stato cacciaso : dicena cofe fplendide , e magnifiche; concludendo in vitimo, she all'ora era il tempo d'aintare cotal fua buona volontà cia-Sched'vno secondo d'quel, che fuße più acto. Accrescendo le spe vanze di crascheduno col valore, che si era nelle passate di Arno conosciuso nello Strozzi; & dimostrando che ò la timidità, òlignoranza, ola fraude del Marchefe, rendena la parte annerfaria inabile al tutto à potere in annenire con lui contrastare : purche for ze, & commodied, quante fi ricercanano gli fuffero sumministrate . Ne baftando averfacto questo ; operare Kk

no , che il Paparipieno di doglienze da gl'Agenti Franzesi, re-Stò di maniera di quel cafo impressionato; che reputana per co facertifsima, che non il Duca;ma che il Refuße flatof con l'im pedire ingiuriosamente il suo Ambasciadore Stanchino ) grane mente oltraggiato peco afcoltando le querele del Serriftori che in contrario fi sfor zana di mostrare, che i Franzefi one non ane nano, che fare, cercanano inginstamente di sollenare al Duea i fudditi fuoi : & per cio con grande inftanza chiedena, che lo Stanchino , che anena mostrato tanta andacia , doneste effer da luiragionenolmente punito .. Ma perche il Papa poco curante di fi fatte cofe ne veggente di molto buon occhio il Serriftoro fi vedena ehe era per ridur la eofa in vliimo à piato cinile : non parendo ad effo Serriftoro poter rimanere in Roma, fe non con molta indignità . O pericolo ; feee grande inflanzia eol Duca d'effer di quel luogbo renocato . Mentre , che i fuorufciti Fioren tini , mofsi da' foliti artifizij de gli Strozzi , attendenano in ta to dragunare donumque potenano danari e genti . Esendo il nome della libertà , & dello Slato popolare fi dolce alla più par se, che fe bene la mente dello Stroz zi era con molta ragione lor fospetta, non dimeno veggendo, che gl'inganni suoi erano accomodati grandemente alle loro (perange, polentieri da efsi mo stranano delasciarsi pigliare. Era da Bindo Altoniei. & da Pam lo antonio Soderini, & da alcuni de più prudenti , & più principali fuorufciti reputato l'animo dello Strozzi ambiztofo , & violento; come quello, che (oltre all'antica inclinazione del padre , & degl'altri fuoi ) essendo viffuto di poi per molto tempo in Campo , ed'alla guerra , si era della parità , & de coffumi civili al tutto scordato . Et però molto si riscaldanano quelli. che dinersamente da gli Strozzi sentinano, à far che sotto l'insegne del nome fiorentino si raunassero , quanti più foldati di quella nazione fi potena ; faccendo, che i figlinoli loro, & chium que alla libertà aspirana , oltre à foldati pagati , si metteßero In ordine d'armi , & di eanalli , & d'ogn'altro bellieo apparato ; actioche confeguendofi sa vittoria;ed entrandofi in Firenze. lo Strozzi non poteffe cosi facilmente,ne impadronirfene fe flet fo , ne metterla in suggezzione del Re di Francia : con vimaner ne egli suo luogotenente , & gouernatore ( come si dubitana . che disegnasse), ma come poi da chi bebbe modo di odorare i pensieri

#### QOVAARRITIO 261

penfieri del Re s'intefe) gl' vui & l'alero (fe il cafo fuffe succeffo) farebbero restati forte ing annati ; percio che il Re moßo dall'an tico defideria, chada qualebe tempo in qua anno hanuto gl'an teceffori [noi fopra il dominio di quella Citttà; gia aucua mandato commessioni segrete, & patenti à Monluch in Siena con ordine , che fabito, che le genti fue si fussero di Firenze impadeo nice fubico doueffelenar l'autorità di effe allo Strozi, ed in fe Reffo trasferirla: Et mandare effo Strozzi per allontanarlo da Firenze in Francia, è quando così aueffe ricereato l'importan ga del fatto, farlo prigione, od veciderlo, Hauendo fantafia di fargli il medefimo giuoco Giouanfrancefeo Giugni, ed'alcuni al tri , che poi con l'insegne predette , fatte in nome de Fiorentini. fi erano accompagnati. Le quali tutte di color verde . con mot. ti , ed imprese appropriate , denotanano la speranza concerta , O l'ardence deliderio, che tutti anenano della futura libertà. In sentare la quale , per tante contrarietà di menti , puo ciasche du no considerare à quanto pericolo, à che suversione, ed'a che ine Aricabil viluppo farebbe Statas fosta quella sfortunata Città : fe il fomma Iddio, benigno confernatore di effa non anesse facen viuscirale cose tanto da' tor troppo frettolosi disegni , lontane Ma mentre, che à Roma si faceuano queste cose, & ebe il Marebese à strigner l'assedio di Siena si preparana, lo Strozziripre fol'animo, che per la perdita di tantofratello auena come perduto : attendena , che le genti tanto afpettate di Francia , oramai a Portercole compariffaro, auendo il meglio, ebe fi potena per quelle Maremmeintrattennto i Grigioni , & quei pochi Ita tiani , ebe gl'eran reftati . Poiche anche per viadi mare gl'era dalle Galee del Duca le vestouaglie impedite. Le quali riconcran dosi in Piombino di continuo tutte le circustanti marine andana no seorrendo. Il Marchese dall'altra parte sentendo i nimici allargati da Cafoli fi piantò con l'efereito fuo al Ponte à Bonzone vicino all'Arbia, & fencendo perduto Scarlino, che con tutta la morte del Priore , si era poi al Duca di Somma arrefo : ne di Piombino per cioftando molto ficuro; vi mando in fretta Tacopo Malatefti, & Marcantonio da Rieti con le lor compagnie: ha nendo anche il Duca prima ordinato, che di Portoferrato pi fuf fero mandati altri foldati . Si come in Campiglia fu facto ensrare Aleffandro Belinzini co' fuoi canalli ; pronuedendo final-

#### 262 LIBRO

mente à tutte le terre di quella parte ; che verso i nimici riguar dando .. A Montepulciano in questo tempo per il Luglio , & per l'Agosto fu fatto sospensione darmi con Flaminio da Stabbia : confentendoui Carlotto Orfino , rimafto à guardia di quelle parti ; per effer molto difficile il senere , che che di Chianciano, & di Chinfi , di cui Flaminio aucua il gouer no non rscissero ogni giorno i nimici à rubare, & guastare il paefe di Valiano, & di effo Montepulciano . Il qual luogo diuifo in gran parte (come fi è detto ) dallo Stato Fiorentino,com difficultà potena di altre vettonaglie, che delle fue proprie man tenersi. Et perche al Marchese non conuenisse diminuire le gen ti sue ; potendo ognigiorno esa Armata Franzese soprarrina re; d Foiano, d Marciano , d Cinitella , & ad altri luoghi vicini à nimici, si attendeua dal Duca à mandare ogni di nuoni fanti, Occorrendogli quanto à gl'Italiani, fuor di quelli della fua milizia , le medefime difficultà , che a' Franzeli; essendo efsi Italiani per la vicinità del tornarfene facilmente à cafa molto pronti allo sbandarfi . Onde volendo guardare il paefe fuo; & massimamente verso Arezzo, oue i nimici eran folisi correre, & far prede , & prigioni fpeffo; gli conuenina fare ogni giorno nuone (pedizioni. Comincianano in tanto a comparire ful Cortonese le genti di Roma condotte da Cammillo Colonna, & distribuite fotto tre Colonnelli , Pompeo fuo Figliuolo , Pompeo Tuttanilla fratello del Conte di Sarno ; ed Honorio Sanello, & fi afpettana ; cheil medefimo faceffe Don Gionanni Marriche Ambasciadore Cesareo , che con tremila fanti soldati nel Regno con tre compagnie d'huomini d'Arme , & con debito nu mero di Canaleggieri verfo la medefima Corsona camminana. Onde il Marcheje veggendo da sutte le parti concorrerfi gl'ain. si disegnati tornatosene a' vecchi alloggiamenti di Camollia, se meffe di nuono quindi partendofe à fabbricare va nuono alloggiamento fu la Strada Romana . Per lo che la vettonaglia à Sie na cominciò di nuono ad effer interchinfa .. Si come nella Valdinieuole in tanto , per posersi valere di quelle genti, si attendena à follecitare, che i luoghi occupati da Franzesi, si recuperafero . Erafi per ciò fare meffo Carlo Gonzaga con tremila fantitutorno à Montecatini , (perandolo di men dificile espuguazione , che Monte Carlo, fe bene Aleffandro da l'erni lafcia

#### Q W A R T O 163

toni dallo Strozzi, vi fi era affai bene fortificato; & vi fi mufirana molto animofo alla difefa . Piantaronfi adunque quattro pez zi d'Artiglieria groffa, condottam da Pistoia dalla par se one è posto il palazzo del Podestà . La quale in poco tempo mando in terra più; di trenta braccia di muraglia , & spianto alcune cafe, che potenano dare impedimento all'affalto. Ma il confidarfi poco Carlo Gonzaga delle genti fue raunate à fretsa . Et lo sperare che la discordia , che erafra' Capitani della Terra , che l'ono Francesco da Crenalcuore volena arrendersi, ed Alegandro da Ternigli facea resistenza gli desse in mano la vittoria fenza fangue de' fuoi, & fenza il facco de gl'abitatori; fere sche l'affalto , che si douena dan subito dopo la batteria fi differi alla mattina feguente . Nel quale fpazio bauendo i nimiciripreso l'animo, ed' i suoi per la dimora raffreddatisi : non fentendo, che di arrendersi faceffero più menzione : conuenne, che la mattina innanzi giorno si venisse al cimento del combattere. Innanzi al quale dalla parte del piano anena mandato Simione Roßermini, perche Stando gl'inimici intenti à difendere la parte battuta, one si farebbe il maggior rumore, cercasse più tacito , che potena da quell'altra parte d'entrare con tutti i foldati dentro. Ne farebbe stato per anneutura cotal difezno pano, fe la commessione fuße ftata data più per tempo: perche innanzi, che Simione givando poteffe con le suegenti accostarsi al luogo disegnato , gid era chiarito il giorno : O gidera da difensori stato scoperto . Ma contutto questo , uffaltando palorosamente vna Porticciuola, che parena, che agenolmente. poteffe fpezzarfi :ed' in pleimo con le fcale effendofi piu polte sforzato di occupare la muraglia, fu fempre da gl'inimici ributtato , ed in pltimo granifsimamente ferito nella tefta , onde effendo stato portato ne gl'alloggiamenti, connenne, che anche i suoi finalmente siritirassero . Essendosi dall'altra banda , one era Carlo Gonzaga , dimostrato non molto valore dalla più parte di quei foldati , che fpauentati dall'armi de nimici, & non manco da certa ripa , che conuenina lor falire , non vollero mai fe non molto rari , & con molta fredde zza all'affalto condurfi. Se bene da Capitani fu più volte con le parole , & con l'esempio fatto loro grandissimo animo ; restandoni in far questo, ferito quello Antonino Bocca Pifano , che foccorfe Barga. Et qual

# 264 LIBROS

qual che altro huomo di valore; gl'inimici con tutto quelle ven nerò poco di poi alla dedizione : effendo cià canfato dalla di cordia, che fra due predetti capitani seguitana. Et perche ad Aleffandro da Terni , con la refifienza fatta fino all'bora parfe aue re'affai bene al proprio honore fatisfatto . A cui oltre all'acana flatagli tolta dal Gonzaga, mancanano tutte l'altre vetto naglie. Et la speranza del soccorso di Lombardia promessogli dallo Strozzi si vedena rinscir vano . Furono le condizioni fecondo, che più piacquero al Duca, Per fapere la volont à del quale fumandato Vincenzio Ridolfi , Che inimici cioè fe n'u fciffero con le fpade fole fenza Infegne , & fenza Tamburi , & con promettere di non fernire pn'anno contro ad effo Duca. I quali accompagnati da' Trombettil, ed'altri buomini del Gonzaga perche falui si conducessero ; pasando la montagua per andarfene in Lombardia, non fi potette non di manco impedire, che da quei Montanari non fussero quasi tutti fualigiati . A Monte carlo fi vedena, che le cofe erano per procedere con più difficultà, perche oltre all'effere di fito pin forte, & di vettonaglie, & d'ogn'altra cosa meglio munito Gionacchino Guafconi Fiorentino , Capitano di effo, accompagnato da molti altrivibelli, per fuggire l'oltimo supplizio parena, che fusse per fare oftinata difeja . Et però il Gonzaga piu nell'ofsidione, che nell'oppugnazione confidando, lasciate cinque insegne di fanti, perche vettanaglia non poteße nella Terra entrare. & rimandatone l'Artiglieria in Pistoia col resto delle genti, gli parfe, effendo richiamato dal Marchefe di douere verso Siena vitorna re. Per difefa della quale erano finalmente i dumila cinquecen to Tedeschi chiamati delle bande nere , ed'i due in tremila Guasconi sutti Soldati esercitatissimi stati da Marsilia à Portercole traghettati : effendofi per ciò fare le due Armate Franzefe » & d'algieri in numero di cinquanta Vasselli da remo congiunte insieme : con le quali accompagnandosi quattro naus cariche di dinerse munizioni i rimorchiandosi dietro oltre à questo molte, altre barche, che conduceuano dinerfe cofe, non folo erano paf fate per tutto quel cammino ficure dalle Galce del Doria:mandatoni per impedirle : ma fcontrandosi nel Canal di Piombino la lette naui Genouest cariche di grani saluandost i padroni in Porto Ferraio , di tutte senza difficultà s'impadronirono . No auendo

unendo ardire il Doria, con la cui confidenza si eran mosse; di andare à soccorrerle, perche avendo mandato una parte della fua Armata à condure aumila Spagnuoli à Napoli, chiamatiui da quel Vicere: poi che Draghutte con le sue cinquanta Galee si aunicinana, effendo rimasto con sole ventitre conuenne. che ritirandosi in Ciuita vecchia lasciasse a' Franzesi scorrer liberamente onumque vollero. I quali meßo in terra le genti, & quelle esfendo per eser poi condotte da Ruberto Strozzi verfo Montalcino fecero alzar l'animo di nuono allo Strozzi, & ricornare del tutto nelle sue prime speranze. Il quale attendeua à mettersi in ordine per tentare se con pna vitto ia si potesse rifarcire il danno ricenuto, in aner lasciato in darno trapasfare fi belle . & si desiderate occasioni , & per cio al primo anuiso dell'arrino di effe nuone genti, anena cominciato à richiamare nel medesimo Montalcino i Grigioni, & tutti gl'Italiani , che gl'eran rimasti comparendoui anche fotto l'Infegne verdi le geti de Fiorentini di Roma, se bene erano riusciti poi di alquanto minor numero che non s'era difegnato. Con che minacciana', come auesse tutto l'esercito conseruito, chesarebbe andato se il Marchefe lo aspettana d Porta Romana . One con battaglia or dinata si sarebbe combattuto di tutto lo stato di Toscana; la anal deliberazione, essendo stata sentita dal Marchese: & conoscendo, che dimorando in quel luogo; poi che le forze dello Strozzi eran tanto crescinte, gli sarebbe stato di enidente pevicolo; per esere quel fito esposto all' Artiglieria . ed'alle gentidi Siena; O per non vi effere ancora potuto bafteuolmente fortificare ; fatto configlio co' Capitani con inaspettata resoluzione volle in vn momento partirfi. Seguendo cio non fenza gra difordine de Soldati ; & con grauifsimo danno de vinandieri, & de Mercanti, che per commodità dell'esercito vi aueuan molte delle lor robe condetto. Le quali non auendo anuto tempo de ri tirare vennero à restare tutte preda de Sanefi : non fenza grani querele del Duca ; à cui era stato mandato Chiappino Vielli à fensare cotal partita . Il quale lamentandosi del Marchese diceua , che non essendo il sico di Porta Romana habile a mantenernifi, non donena ne anche da principio fermaruifi; per non aver poi con tanta diminuzione della riputazione (petendoss immaginare la venuta de' nimici) poco meno, che a fuggirje-

#### Q V A R T O 267

nelle scorrerie sche per la vicinanz e de gl'eferciti di qua , & di là si facenano, fatto prigione Mino Tommasi Capitano Sanele, dal quale ( oltre à quel , che s'intendeua dalle foie ) fu fatto ello Marchese certo della penaria delle pettonaglie, che softenena l'esercito nimico, & delle difficultà, che aueva di pronnederfene altronde, che di quel che di Siena gl'era mandato. Onde facendo conieccura, che poco donesse nel luogo one si ricrona na dimorare, tenena perfermo, che o nella Valdichiana o nel Valdarno fulle per polearsi : da che potena sperare con la dinersione dare se non altro commodità à Sanesi di metter dentro nuo ne pettonaglie. A' eni oltre alla Valdichiana, il paele di Montalcino, la Maremma, & la Montammiata luoghi tutti fertilissimi potenan largamente sumministrare . Et però anena ma dato indietro d Carlotto Orfino tre infegne di fanteria: perche succedendo questo , ne Foiano , ne Marciano non fussero tronati fpronneduti . Hauendo oltre a di questo ( per effer preparato à tutte le cofe ) fabbricato sul poggio di Vico on nuono forte , ca pace à ricenere bastenol numero di Fanti , & Canalli : accio che fra il Forte del Monistero . O quel di Cammolia fusse come pna scala da potersi l'on l'alero bisognando facilmente soccorrere; si come al rincontro lo Strozzi esfendo stata abbandonata dal Marchefe la Badia di Santa Bonda , col gettargli à terra la più parte della muraglia vi banena fatto entrare faporofo da Fermo . & Iustiniano da Faenza con quattrocento fanti scelti, perfare opposizione al force del Munistero, che era dalla Badia poco lontano. Il che sentitosi dal Marchese, conducendo seco due mezzi cannoni si messe con due mila Ted fehi, & cinqueceto Spagnuoli , & con alcuni de' migliori Italiani per cacciarne gli . Ma non gli effendo il primo giorno rinscico apparecchiandosi il secondo à ricornarui con più ordine, & con più forze, quando fu vicino all'arrivarni scoperse lo Strozzi, che con tut. te le genti venina per soccorrerlo: & per combatter seco se glien'anesse dato l'occasione. Onde per non mancare anch'egli dell'ofaco [no valore , ritornato con prestezza al campo , & fattone psciretutto il resto de' Tedeschi, & de gli Spagnuoli, lasciatini à pena degl'Italiani quant: bastanano à difenderlo; con entto il resto alle genti prime, o ue era gia appiccata la fearamuccia, si congiunse. La quale al suo arrivo si rinfrescò gagtiar

#### 268 L I B R O

damente : & per l'animofità , che nell'ono efercito , & nell'altro fi cognobbe fe il luogo fuffe flato atto à potervi piegar sutte L'ordinange, & che i canalli vi si fußero potuti maneg giare, vi li sarebbe facilmente fatto quell'intero fatto d'arme , che dallo Strozzi si era minacciato . Non di meno nel combattere dalla mattina fino a due hore presso alla notte ; fra di qua, & di là morirono presso à cinquecento huomini; con assai più danno del ta parte dello Strozzi , che di quella del Marchefe : il quale in quidare tutta la scaramuccia parena, che in effetto superasse la perizia dell'annerfario : & però dalla sua parte i morti passaro no di poco cinquanta : fra' quali di persone notabili fu solo il Ba rone da Cagnano, ed'iferiti à pena, che arrivassero dcento,fra anali di più conto fu Pietro Paolo Tofinghi , Clemente Pietra. Basciano Pizinardo, & Federigo da Fermo. Ma de' Franzese oltre à quattrocento, è più morti ve ne restarono altrettanti se riti . Non di manco il luogo di Santa Bonda , occupato da loro fu ritenuto valorosametered'al Marchese conuene ritirare l'Artiglieria. & le gëti in Camollia:lasciado nel forte del Munistero. oltre al presidio ordinario tre insegne di Fateria co Bombaglino d'Arezzo capitano di no piccola riputazione. Ma effendo allo Strozzi ogni dimora danofa:per no fcemar più di quel, che fi bi fognaffe le vettonaglie di Siena; & per no anneturare i più valo rosi foldati dell'efercito in cosa,che alla soma della guerra no era in pltimo di gra mometo:fatto paffare effo Efercito flato prima alloggiato fra l'offernanza. & Sien i per tre porte. & raccoma dato di nuovo la cura della Città à Monluch : poiche hebbe cam minato alquanto per la Strada Romana, torfe il viaggio perfo la Valdichiana. Oue per soccorrere al paese del Duca , che (per effere affai più coltinato) era atto à ricenere maggior danno che il Sanese, si promettena certo (si come il Marchese si era immaginato) che tafciatasi da lui Siena l'harebbe senza alcun dubbio seguitato, con che il tempo nel mutare gl'allogiamenti, à negl'accidenti, che speso inaspettutamente si veggon nascere, potrebbe porgerglitale occasione, che gli aprisse forse la Arada alla desiderata pittoria. Aunenturandosi in tentar que-Ro per la parte sua quell'esercito solamente ; il quale inogni mo do fra pochi giorni gli conuenina disoluere : non avendo aunto commodità dal Re di pagarlo se non per due mesi: & potendo

# Q V A R T O 269

con la vittoria liberare non solamente Siena : ma acquistar Firenze con tutto quello Stato . Fu mandato dal Marchefe fubito che la refoluzione dello Strozzi si conobbe certa, il Conte Santa Fiore al Duca , proponendogli eleggere l'uno dedue parsiti , o di tener ben guardate le Terre della Valdichiana d'Arez 20,6 di tutta quella parte, lasciandogli in preda tutta la Cam pagna : & che il Marchese in tanto tornato à Porta Romana se quitage di firigner Siena quanto più gl' fuße possibile. O pera mente lasciati i Forti , come l'altra polta ,co' debiti presidi; che fi seguitaße onumque andaße lo Strozzi, & fi sforzaße di tenerlo in maniera Stretto, che à per mancamento di pettonaglie, à per qual si volesse altro accidente, venisse à rimanere del eutto disfatto. Era quando il Conte arrinò con questa imbascia ta d Firenze comparso appunto nel medesimo luogo Don Giowanni Manriche ,l' Ambasciadore di Roma : appresso al quale era la somma autorità Cesareain tutte le cose d'Italia penutoni per consultare col Duca quel che circa la guerra si giudicau a più opportuno. Hauendo inniato Marcantonio Colonna generale degl'buomini d'arme ; ed il Conte di Popoli general della Fanteria condotta da luida Napoli versoil Marchese. Con la prefenza del quale,effendofi dal Duca & da gl'altridifcorfe ma suramente tutte le cofe, fu confelice consiglio finalmente rifolu to, che lo Strozzi si seguitasse: O perche il Marchese, che adhe riua all'altra opinione non auesse recalcitrando à prolungare, Gian Manriche volle in Campo eglistesso personalmente condur fi . Quetroud, chegl'Italiani di Lombardia venuti con Gian di Luna : per non effere mai stati paghati fi erano quafi tutti anni chilati: Se bene onumque si porenano arrivare era dato commos fione, che fuffero fualiziati. Durandofi gran fatica, che i dugento canaleggieri, ed'i quattro flendardi d'huomini d'arme venuti col medefimo Luna non facessero le medesime cose. Messos adumque nel forte di Camolia Piero dal Monte, donde era pscito Federigo Montanto, che vi era successo d Francesio de Medici, che per malattia era stato costretto à partirsi: ed in quello del Muniste: o auendo messo Lodonico Borgo Cremonese: mandato due compagnie di Cammillo Colonna d guardia del nuono forte fatto al Pozgio di Vico, ed onumque bifogna na alle Castella vicine aggiunto nuono prefetio; l'efercito se pre,

# 270 LIBRO

the il Marchese se ne fusse risoluto sarebbe stato pronto à muouerfi il quale era non gia accresciuto molto di numero; ma era bene di gentinon poco megliorato : perche, effendo il paefe all'intorno del tutto consumato, poco si potena più da i più ingordi predarfi. Onde foli i peri foldati, cupidi di combattere, per l'onore erano restati fotto l'Infegne . Et però era neceffario fare di continuo nucue spedizioni. Fra le quali vennero al Duca quattrocento fanti dinifi in due compagnie d'elettissimi Spagnuoli , auanz ati à molte guerre d'Vngberia : oue lungo tempo aueuan seruito il Re de Romani; che per effer molto ricchi siera fatti tutti Archibusieri à canallo . Ambodue le quali siera riserbato in Firenze con disegno di mandargli d soccorrere, secon do , che in tanto muonimento gl'anessero chiamati l'inaspettate occorrenzie. Era mentre queste cofe si preparauano gia arriuato lo Strozzi d Lucignano : ed il Marchese continuando nella sua opinione di seguitare l'assedio, parena, che auesse tirato in eßa la più parte degl'altri capitani . Onde si mando di nuono Leon de Santi al Duca; per vedere, se con l'opinione del Marchese volesse anche egli conformarsi: Ma il Duca temendo de gl'infiniti accidenti, che prolungandosi la guerra potenano facil menie nascere : benche conoscesse , che venendosi alla giornata si mettena, come si dice in vo punto di dado lo stato, & tutte le fustanze fue : non de manco, come Franco e rifoluto commeffe, che al tutto la prima deliberazione douesse senza altra prolungazione effeguirfi . Allegando , che impadronendofi lo Strozzi di alcuna delle sue Terre forti , come facilmente potena venirgli fatto, che la guerra del Sanefe farebbe Stata ful Fiorentino trasportata con danno estremo del paese, & con pericolo suo; come certo ( allunghandofi le cofe ) di non effere da gl'amici ab bandonato. Onde il Marchese costretto da queste parole finalmente con tutto l'efercito fi mosse; auendo nuone, che lo Stroz zi paffato il Ponte à Chiane con semila fanti, & con tutta la canulleria facena in quel d'Arezzo danni infiniti. One poco prima era arrivato da Cortona Cammillo Col, nna con pna com pagnia fola difanti , che si era riferbato . Sopraggiugnendoni nel mea fimo tempo Bombazlino, mandatoni correndo dal Mar ci efe , perche co' porbibuomini rimafti in quella Città , & con due con fagnie ai foldati, meffeni prima à guardia, rapprefentanaoli

#### Q V A R T O 271

sandofi alle Porte, ouniafsino il meglio, che si potena, che dal nimico non fusse occupata. Nel cui Campo era Montauto da Montauto, che confidato ne parentadi, ed'amitizie con molti alti di dentro aueua , poi che i Franzesi scorrendo si furon condotti vicino alle porte, mandò un Trombetta per vedere ditirare qualcuno à far seco parlamento : mediante il quale era per a sua autorità entrato in molta speranta di douere effere intro dotto nella Città ma il Trombetto d'ordine di Buongianni Gian figliazzi, che vi era commessario non su lasciato parlare à nesfuno: @ Cammillo Colonna (ben che indisposto ) con alcuni gionani Aretini giudicò, che fusse bene pscir fuori, facendo appiccare da Bombaglino la scaramuccia, per mostrare di essere affai più gagliardi , che veramente non erano. Ondei Franzeli che dando l'assalto arebbero auuto indubitata vittoria ) ingannati da quefte dimostrazioni , col ritirarsi vennero d perdere pna bellissima occasione. Dopo la quale attesero solo à far prede , ed'arfioni per le ville vicine . Temenafi doppo Arezzo del Borgo a S. Sepolero, & di Anghiari, & di tutte quelle alpre parti, le quali, come lontane dalla guerra erano State lascia se senza presidij : ma con la mandata del Conse da Montedoglio , & di Brizin dalla Pieue , che meffero infieme gl'vomini del paele per natura fieri , & bellicofi , ftando forte Arezzo; ogni cofa rimafe afsicurata . A Foiano , d Marciano , ed à Cinisella , che di la dalla Chiana restauano in pericolo: cammina do il Marchese con prestezza d quella volta, si prometteua, che il foccorfo farebbe ftato molto vicino ; fempre che per brene spazio bastaßero d tenersi. Mai Franzesi intanto non essen do loro riuscito l'occupare Arezzo : poi che per tutto quel Con sado ebbero fatte grandifsime prede fi volfono à Laterina : oue dalla Rocca in fuori , che si difese francamence , saccheggiarono ogni cofa : Quaftando , ed abbruciando onumque arrivanano . Ma ripafati poi la Chiana , & con l'altre lor genti congiuntifi. Lo Strozzi, che per i maggiori bifogni rifpiarmana le vettona glie , che in Lucignano, & nell'altre Terre Sanesi fi riponeuano; mando al Monte à S. Sanino, richiedendo; che al suo esercito ne fuffe di quel luogo pronueduto: auendone ( non ostante la fertilit à del paefe) sostenuto onumque era andate il più delle volte carestia. Era questo luogo poco dopo la crea zione del Pa

# 272 LIBRO

pa (come si disse) stato dal Duca donato in Feudo Nobile d Goldonino (no fratello : Il cui Gouernatore, che fino all'ora era flato dall'ona parte , & dall'altra grandemente rifpettato : non Sapendo, che partito in questa nuona domanda, si pigliare; fe fuggi vilmenie della Terra. Magl'buomini , che rimafero della Communità di effa hebbero da principio vog la di negare ; niente di manco reggendo poi scorrere dallo Strozzituita la campa gna , & dubitando di non effere faccheggiati fecero refoluzione alla fine dimandarglene qualche quantità : A Marciano dopo que fio non vi comparendo ancora il Marchefe, & effendonisi lo Strozzi appresiate con due cannoni Lattanzio Pichi dal Borgo che piera Capitano fi arrefe à discrezione. Il medesimo auuenne del poggio di Santa Cecilia , & delle Serre, one era Don Gui do da Gagliano , che vedutal' Artiglieria ( secondo la commelsione anutane dal Marchese , si contentò di pscirsene , annenen do il medesimo ancera ad Vlineto. Ma quegli di Castiglione Acetino , oue era molto grano : ad Aurelio Fregofo ( che dopo on Trombetto fù mandato à domandare la Terra ) chiefon tem po quattro giorni ad arrenderfi. Ed intanto il Marchefe, da S. Glufme , one era la fera dinanzi alloggiato , fentendo, che Pao lo da Caffello in Cinite lla cominciana ad effere combattuto : & che alloggiandoui i Franzest vicini àtre miglia , già v'incammi nanano l'Artiglieria : effendo il luogo di molta importanza, fece entrarui con velocita grande cinquanta Archibulieri, ed eeli poi , auendo fatro quel giorno affai tungo cammino con tutto l'e fercito proccurò di condurnifi : Ritirandofene i nimici, che fi era no messi nel solito alloggiamento del Ponte d Chiane. Onde pseë do poi multi canalli , & fanti mandati dallo Strozzi per ricono ferel'efercuo del Marchese & ricontrandosi con altri, che d'or dine di eso Marchese erano fotto Carlo Gonzaga a simile effetto trascorfi, appiccata la scaramuccia, fu à Mario Santa Fiore, che troppo innanzi combattendo si era fpinto, morto fotto il cau-llo:ed egli da Alessandro Palogi gentil' vomo della casa del Duca fatto prigione; si come con molta lande di Antonio di Bar dino Soldani Capitano Fiorentino interuenne al Priore di Lomb. dia suo Fratello . A cui mentre si sforzana di soccorere il Pratello conuenne, che si arrendesse, I quali di commissione de' Duca furono poi in Firenze mandati:one in capo d poco tem po in grazia del Conte lor fratello furono con onesta taglia liberati . Alla Pieue à Presciano riceuerono nel medesimo tempo & dal medefimo Carlo Gonzagai Franzest pn'altro danno: que fu lor disfatta vna compagnia di fanti, & morti alcuni canalli che poco prima saccheggiandola vi si erano alloggiati. Si come anche nel lor Campo il giorno dinanzi all'arrivo degl'inimici per stratazemma del Duca & per opera di Iacopo da Chia wenna fra' Grigioni, & gl'Italiani era feguito grandifsimo tumulto, eßendo flato dagl'Archibufieri degl'Italiani morti più di cento Grigioni, che con le picche si erano messi in battaglia per combattere : Al foccorfo de quali si erano aggiuntii Tedeschi si come agl'Italiani , che anche essi eranoschierati , si era quafitutta la caualleria congiunta. Larrino,ed'iltimore degl'ini mici di fuori , come spesso inter niene con l'industria dello Strozzi, & degl'altri capi caufarono la pace di dentro , che altrimen ti era per seguirne acerbissima zusfa. Alla presenza de' quali inimici, lo Strozzi il giorno feguente con bella ordinanza, leua dosi dal Ponte à Chiane , si condusse à Peloro villa del monte à S. Sauino. Our dimorato un giorno si risolue di combattere Fo iano : intendendo esferni buona quantità di grano. Lasciato dun que in Marciano dodici Infegne di fanteria, oue erano quasi tut te quelle de' Fiorentini accioche dal Marchese non gli fuße inta to occupato, con due cannoni cominciò la mattina per tempo à batterlo. Hauena al quanto prima con vna sua lettera promes fo al Duca L'a lotto Orfino di difender quel luogo per tre ò quat tro giorni da qualunque forza potesse da gl'inimici soprarriuar eli: ma confideratone poi la debolezza, quando lo Scrozzi cominciò ad accostarsi, auendo mutato proposito lasciatone ad al tri la cura fen'era andato ad Arezzo . One considerato meglio, che fenza pericolo d'infamia non potena non offernare quanto per la lettera seritta al Duca promesso aueua , si risolue di ritor nare in : fo Foiano : esendo certi/simo , che fenza la fua prefen za fi jarebbe perduto. Mettendofi alla ventur o con foli cento fanti Romagnuoli , & con gl'uomini della Terra , se per quello spazio anesse pormeo la sua promessa mamenere:non osta se, che in efst foianest vedesse entrato motto timore; & che non poco fusfero da vn Capitano Biagio vuomo di quel luogo all'arrendersi follecitati . Hauena il Marchese non offantele ficure Al m

#### 274 L 1 B R O

le licure promesse dell'Orsino, mandatogli in fretta cento fanti electi. Et Iacopo de Mediei baueua ordinato, che altrettants glie ne douesse condurre Bombaglino d'Arizzo , mane gl'oni, ne gl'altri furono à tempo à passare ; auendo lo Strozzi con prestez za circondato ogni cofa. Il quale trouando la muraglia pin facile à cedere all'Artiglieria, che Carlotto non fi era promeßo : il medesimo giorno dato full'annottarsi l'assalto , il luogo fu preso Imbarazandosi i difensori di forte nel ritirarsi , che da Carlotto non furono ne anche potutifermarli, ( come aueua difegnato ) al fecondo procinto delle mura , per fare l'altra più commoda refistenza. Onde ritirandose egli il meglio, che se potena in ma cafa fu difgraziatamente da mi Archibufo percoffo nella testa, & morto, Et così Foiano , che finl'anno 1452 era ftato; nella guerra ,che i Fiorentini hebbero cot Re Alfonfo L'Arazona da Ferrando suo Figliuolo naturale per sorga espuenato : O poi da efsi Fiorentininel recuperarl o faccbeggiato. corfe quest'anno 1554. la feconda volta quafi il medelimo infor gunio facchezgiando fegli, ed abbruciando fegli molte cafe : com restarui prigione fra molti altri il Podefta Pandolfo Bennenuti. Et con la morte, oltre à Carlotto Orfino di più di tento feffanta persone, che lo difendenano : il Marchese , che ad Vlineto, pici no à Foiano à dieci miglia si era condotto sentendo il tuono del L'artiglierie, & Stimando , che per quel giorno al manco Carlotto doueße tenersi , disegnana la mattina seguence mettersi anch'egli à combattere Marciano : giudicando , che sentitone il pericolo lo Strozzi fi farebbe fubito moffo per foccorrerlo : vi Spetto se non altro ài tanti Fiorentini , che pi queua fatto rima mere . & effendofi con que fla refoluzione , la mattina per tempo moffo da Vineto, & fentendo da va meßaggio fopragginnsoli la perdita di Foiano, & la morte di Carlotto Oclino, contimuando non di manco nel medesimo proposito assai per tempo-Marciano fi conduffe . Que ente le genti lafciateni da Pieros di cui ona parte Stauano alloggiate fuori si erano dentro ritira-20 . Piantofsi pn mezzo cannone. fatto venire in fretta d' Anezzo, & con altre artiglierie piccole da campagna fi cominciò la batteria. La quale essendo fatta da pezzi così piccoli. to che nella muraglia facenano poco , d nelluna impressione, detton materia di ridere , & di mormorare à quelli , che all'insenzio-

#### O V A R T O 275

tenzione del Marchefe non fapenano penetrare . Il quale di ciò accortofi ; per documento de men pratichi, & per far ceffare, che più di lui non si mormorasse, non manco di dire, che per la lontananza, che era da Marciano d Foiano difficil cofa era, che lo Strozzi poteße difcernere fe da piu , d men groffa artiglieria pscina il tuono, che si facena sentire. La quale era la tromba, che lo chiamana alla battaglia , ed à soccorrere i Fiorentini , à cuiera obbligato ( fe non per altro ) per le promese fatte loro di non gl'abbandonare nel pericolo : & che venendo fußero cergi, che farebbe ( per pfare le sue paro!e proprie ) conto con lui, & chiarirebbefiil mondo nel medefimo tempo; che non meno che lo Strozzi era pronto egli al com battere : Je bene ( così ricercando la parte prefa da lui) volena combattere quando gli parena auerne vantaggio . Perche l'opinione del Marchele. non curando forse tanto il danno de' sudditi , come faceua il Du ca, era flato (come fi è detto) ed'era, che l'aunenturarfi ad pna battaglia fuffe cofa non ne ceffaria , fe bene conofceuz , che L'efercito suo nella fanteria era pari , & nella Canallerta superio re al nimico . Es però (ben che sempre nella medesima opinione perseuerasse) non di manco per suggirel'infamia di vilta, & come Capitano sagacissimo giudico, che fusse bene di tirarelo Strozzi in quel modo à farfegli vicino e accioche chi prima fuffe costretto à diloggiare, prima fuße anche costretto à combattere con manifestissimo pericolo di esere rotto, d' di perdere al almanco la reputazione; promettendosi in ciò di auere molto d prenalere all'annerfario: confidato nella pronuidenza del Duca, & nella pbbidienza de' fuoi sudditi; in tenerlo di granlunga meglio, che gl'inimici pronuisto delle cofe neceffarie. Acagione de quai sudditi, che vedeua egni giorno restare più distrut ti, era flato fempre , ed era il Duca di contrario parere : temendo non manco tella febbre etica; in che per la lunghezza della guerra fi vedeua certamente incorrere , che dal pericolo , d che ( face adofi la battaglia ) fi venina à fottoporre: minacciando ogni giorno i foldati Cefarei d'abbottinarfi , per effer da' minifiri di quella Maestà mal pagati; & peggiendo da tutte le parti poter surgere mille inconvenients. Ma tornando , oue poco innanzi lafciam mo dico, che non rimafe già ingannato lo Stroz zifi che la debolezza de' tiri del Marchefe , che ingannarono tutti g'altri suoi non fussero conoscicti da lui. Ma essendo sue intenzione fin da principio Stata (come fi è tante volte mostrato ) di tirare nel miglior modo, che si poteua il Marchese à com battere : non gli parfe doner mancare à cotale occasione. Et però (pedì subito al Conte Collatino da Collalto capo delle genti di Marciano, esortando à star francamente alla difesa: perche la mattina seguente sarebbe Stato al tutto dalui soccorso. Al qual tempo venendo egli ,e'l Conte della Mirandola con alcuni più periti innanzi, squadrato il sito da piantarni gl'alloggiamenti, esaminarono anche con quali ordinanze ( fe il Marchese non auesse schifato il combattere ) si auessero à condurre le lor genti al fare la giornata . Il qual Marchefe, ritirato l'Artrglieria dal battere la Terra; & cominciato anch'egli ad indiri zare gli alloggiamenti, fece co' nimici , che veniuano appicca re con canalli, & fanti pna groffa scaraunccia facendo di mano in mano con bello ordine succedere à gli stanchi i soldati freschi, in tanto chi combattendo di qua, & di la con gran valore per lo spazio di otto bore dalla sua parte non morirono più. che cento huomini con circa centocinquanta feriti fenza altro danno notabile di persone di conto. Ma dal lato dello Strozzi non pure ne restaron morti piu di quattrocento, & de migliori foldati, fra' quali fu Alheraccio del Bene Fiorentino, ma ve ne restarono più di altrettanti feriti . I principali de' quali furono Aurelio Fregoso, Vincenzio Taddei, Saporoso da Fermo, Lodouico Carifsimi, ed altri. Con che si venne di nuono à chia rire oltre al miglior ordine del Marchefe, che le genti sue di virtù superanano quelle dello Strozzi, l'esercito del quale, anen do lasciato dall'on de lati Marciano, era alloggiato tanto vicino all'inimico, che da pna fola firada pfata dall'pno, e dall'altro Campo erano le fentinelle diuife . Fecesi, il giorno feguente, che fu il trentesimo di di Luglio pn'altra non men grossa se bene non cosi lung a scaramuccia, nella quale similmente le genti del Marchese sempre à quelle dello Strozzi parena, che prenalesse ro.Et perche l'on Campo & l'altro era tanto vicino , i due fequenti giorni Stando ciascheduno in arme, si sentiua, che bor questi, ed bor quelli combattenano in dinersi luoghi, pecidendo , facendo prigioni , & togliendo l'ono all'altro le bagaglie con que' varii accidenti ui che la guerra è sempre piena non ma

#### Q V A R T O 277

cando i Capitani con dinerfe aftuzie, & con mandar bandi, che chi degl'annerfarii queffe voluto patente per effer lafciato tornarjene alle proprie cafe l'arebbe confeguita, di far opera accio che le genti, che grandemente patinano di molte cole, prendeffero occasione di sbandarsi . Nella qual cold sl Marchese con lo Strozzi hebbe fempre molto vantaggio: fostenendo fra "altre il Campo Franzele in quei tempi ardentifsimi gran penuria d'acque : le quali bisognana lor far portare di parti molto lontane : O però da non pochi de soldati Italiani rimase abbandonato . Resiando più in fede , come meglio di tutte le cofe prounisti quegli del Duca . De quali folamente i Caualli si mandanano ad abbenerare nella Chiana , lontana circa pu miglio. Era si riceunto dall' Artiglierie de' nimici (à cui l'alloggiamento prefo dal Marchefe erain qualche parte fottoposto) alcuno, mai non però molto grave danno effendo da effe flato ammazzato on fizlinolo di Gian di Luna. Onde nelle confulte, che giornalmentefra' Capitani si faceuano , da lui , che sempre parse , che andasse pigliando la parte più timida, si proponena, che per fuggire cotal pericolo, & per ofcire de continui tranagli, che per la vicinità de nimici ciascheduno softenena si douesse ritirare esso alloggiamento pn miglio indictro : mettendolo in sito piu forte : Nel qual luogo si sarebbe potuto più facilmente riceuere le vettouaglie, & darne animici il medefimo , ò maggiore impedimento . Nella quale opinione oltre à molti altri fi era fino à Gian Manriche indotto. A che fi opponena del tutto la contraria fentenza del Marchefe: il quale (fi come nel principio) così hora con ragioni infallibili affermana, che is primo, che si fusse messo à tiloggiare, era per rimanere senza alcun dubbio perditore. Opponeuasi ancora alla prima opinione non manco Girolamo de gl'Albizi Commeffario; affer mando con efficocissime parole, che facendos questo; il Duca non potena fe non grandemente rifentirfene. Et il medelimo era affermato dal Concino fegretario : & ne mostrana dinerfe lette ve . Ma vna, che molto à tempo n'arriud, indiritta d Gia Manriche, mentre le cose più Caldamente si azitanano, su cagione, che ciafcheduno fi rifolucffe à volere in quel luozo con ozni fofferenzafermarfi. Contenena cotal lettera efortazioni. & pre ghi caldifismi al Manriche , al Marchefeed à tutti gl'altri: ftri

The state of

# 278 L I B R O

gnendegli ad rfare egni possibile diligenza, per che la ripuea zione fi conferuaße : poiche gli annifi fuoi di Roma gli affermanano, che il Papa molto più, che il folito fi feneina ondeggiare. & che mancando di effa ripitazione , farebbe per ogni minima occasione flato per aubiararsi al tutto di fazione Franzese . Il ebe je fuße jeguito; per la parte loro non più à Siena; ma à Firenze farebbe flato neceffario penfare : Et perche à mantenere questa fopra tutto s'attendeffe ; non pure follecitana, che il Cam po del Marchefe fuffe d'ogni cofa fornito : ma per mostrare , che era babile ad impedire nel medefimo tempo anche à Siena le ves tonaglie; affrettana quanto potena, che tremila Tedeschi foldati dal Cardinal di Trento d'ordine di Cefare per Lombardia quanto prima paffaffero in Tofcana : per mandargli con altrettanti Italiani à mantenere il folito Campo à Porta Romana:Ha uendo nel medesimo tempo benissimo presidiato Arezzo Cortona. Montepulciano , & tutte le Terre importanti vicine alle Strozzi; & finalmente facendo gl'vitimi sforzi così di dimo-Strazioni, come di cofe esenziali, proccurana, che quanto pri ma ( parendogliene all'hora il tempo ) i nimicifußero rotti . & dissipati: & che Siena fe non con altro modo , con fame vinta, & doma al tutto rimaneffe . Furono in questo tempo dal Conse Gionanfrancesco di Bagno su quel di Cesena sualigiati i Corrieri , che da Vinezia portanano al campo Franzese per pagamento delle lor genti ventiquattromila feudi: cofa , che dette pot al Conte ( come si mostrerrà ) grauissimitrauagli: Mailo Strozzidopo , che con infinito incommodo fu Stato quanto potette fostenersi à Marciano : aunicinandosi la fine del tempo domandato al Re del potere mantenere l'efercito, che era tutto il mele di Giugno, & di Luglio ne dal nimico (Stando in quel luo go) parenaugli da Sperar difordine : onde fe gli apriffe occafione di confeguire la aifegnata vittoriat comincianaogli i Grigioni ( per juggestione del Marchese ) a demantare ò licenzia ; è danari, la notte innanzi al fecondo giorno d'Azosto comincio ad auntare verfo Lucignano , & Fotanol'Artiglierie, & gl'altri impedimenti dell'ejercito: tentando fe nel furfi feguitare da effo Marchefe fe glifuffe potuto porge, e la tanto corcata occafrom della battaglia , Sperando quanto questo non fuffe fucceduto , di trattenere in quei luoghi il Marchefe tanto tempo, che

# Q V A R T O 279

Siena queffe [pazio di rifornirfi baftantemente di vettonaglie . Con che venenaoli poi à prolungare la guerra rimanesse l'una parte, & l'altra esposta al rischio degl'accidenti, che il tempe [nol fare affai fpeffo foprarrinare . Hanena il Marchefe aunto fempre opinione , che questo donesse succedere : si perche la necessità donena (si come anena prenisto) indurci lo Strozzi: & le perche la notte medesima fu à lui condotto dal Valentinola luogotenente di Canaleggieri Gionambatista di Cosimo Strozzi ;il quale era mandato dal Generale Strozzi con diligenza in Siena ( poi che più non poteua in quel luogo dimorare ) ad aumertire quei , che gonernanano , che affrettaßero quanto più fi potena à metter dentro le vettonaglie prescritte. Per il che il Marchefe volendo tronarfi preparato à tuttigl'enenti , che poteffero fucedere, auena fatto armare tutto l'efercito; & era sempre State con molta vigilanza fino à che'l giorno si vide ben chiare . Nel qual tempo non gli parendo verisimile . che lo Strozzi altrimenti, che di notte doueße diloggiare, lafcio, she ciascheduno ritornaße alle tende à riposarsi, & che i canalli fi poteffero rinfrefcare : ed abbenerarfi ; quando Mazalofte daCafcina fergente generale delle fanterie del Duca penuto a lui correndo, lo fece al tutto che i nimici mesifi in ordinanza, verle Foiane camminanano . Per il che confegnato il prizione Strozzi , come rebelle del Duca al Segretario Concino : ed in fretta ordino, che ciascheduno donelle rioig are l'armi, for che i Canalli olire à ciò suffero richiamati ( effendone andati gran parte ad abbenerarfi alle Chiane ) follecitò, che Francesco d'Avo Castellano della Fortezza di Firenze con gli Spaznuoli, Nic colò Madrucci co' Tedefchi, ed il Conte di Popoli con gl'Italiani, melo in buona ordinanza ciafcheduno le gentifue, di buon paßo lo veniffero feguilando: auendo mandaio alcuni pochi Ca malli, che si tronarono in ordine, ad infestare la coda de glinimici, ed eglicon dumila Archibufieri, & con due fagri per fron te, che gli feciono fempre occimo feruizio , fi moffe alla medefima volta . Eranfii Franzest mantenutt fempre l'eminenzia de colli, dell'ono de' quali nell'altro , per lospazio di quattro bore rittrandofi, & combattendo, anenano date tommodo deli Iquadroni fasti da gl'Imperiali di potergli foprarriu are: de qua li fecondo l'ordine , che di mano in mano daux il Marchefe la

# 280 L 1 B R O

gente Spagnuola in numero di circa quattromila fanti era Stata m. fla nel Corno finistro : gl'Italiani dall'altra parte, che da lei infette mila teneuano il corno destro, dandosi il luogo del mezzo à quattromila Tedeschi. Era soprarrinato molto prima ancora il Conte Santa Fiore con la Canalleria leggiera, & Carlo Gonzaga accompagnatofi con Marcantonio Celenna gia cominciana à farsi vicino: essendosi Gian Marriche, Gian di Luna. Cammillo Colonna, Francesco da Nugolara, ed altri Signori principali qua, & lafra la gente fparfi , fecondo , ebe più giudicavano effergionenole ad acquistare la vittoria. Si come prima si erano non poco affaticati in aiuto del Marchese, perche la gente si mantent ffe nella sua buona ordinanza. Malo Stroz zi dall'altra parte, che per condurft al luogo da lui difegnato. non quena à camminare oltre à quattro miglia, & diloggiando di notte (come in simili casi è soltto farsi) arebbe potuto con poco impedimento condurnisi : ingannaso dalla credenza, che sempre anena aunto, che il Marchese non polesse per nessun mo do auuenturarfi con lui alla giornata : cupido di mantenerfi la rioutazione, quena penfato effer molio pin accomodato al fuo proposito, se li fusse partito di giorno ben chiaro. Onde se bene inaspettatamente gli soprauuenne d'essere nella maniera pre fcritta affaltato ) & ben che fi trouaffe restato fenza nefuna forte d'Artiglieria ) non di meno , non manco , che non faceffe animofamente tutte le fue genti riuoltare. Et che (fi come vedeua querfasto al Marchefe) cost anch'egli divisiendele, fecondo le nazioni , non ne facesse quattro squadroni : mettendo nel Corno destro i Tedeschi, che veniuano ad esere à rincontro de gli Spagnuoli, & nel finiftro gl Italiani ; che con gl'Italiani Imperiali veniuano ad affrontarfi. A canto poi di essi Italiani furono messi i Guasconi: si come à canto à Tedeschifurono i Gri gioni collocati; perche ambo due questi con i foli Tedeschi nimicicombatteffere. Mala Caualleria leggiera Imperiale in numero di circa ottocento non essendo ancor comparsi gl'huomini d'arme eraft sta posta più verso il piano nel lato sinistro : & però lo Strezzifece, che la Franzeje, che era tutta armata alla leggiera à rincontro di quella il corno destro difendelle, Prenatenano i Franzesi nel numero della fanteria : ma con la virtil dime firata da gl'Imperiali nelle fearamuccie paffite , parena ,

#### QOVAAR! TO 281

che non fusse da simarla alla nimica inferiore. Si come i trecëto huomini d'arme facenano riputare, che gi'Imperiali an-Bero nella Caualleria molto vantaggio : de' quali i Caualli Franzeli erano entrati in non mediocre timore: giud candoli inabili à po tere il lor impeto fostenere. Et però lo Strozzi auena aggiunto a' fuoi in foccorfo vna buona banda d'Archibufieri. Eransi i Franzeli fermati nel Colle desso delle donne : dal quale veggendo dalla piaggia opposita scendere verso loro gli squadroni del Marchefe : muonendosi anch'essi per andare loro all'incontro veninano à poco, à poco à scendere di qua, & de la in vna Valle ; che quanto più fi accostana alla Chiana, più si facena larga, ed'aperta : ed'erano gia zl'oni , & gl'altri vicini ad va foffo, di enigl'abitatori fi ferninano per strata : onte l'acque della Valle adeffa Chiana fe trasportanano. Era cotalfosso affai profondo ; con le ripe non però difficili à trapaffare : non di manco per aunifo del Marchefe, aunicinandofi gli fquadroni fuoi ad'effo, fernata la debita ordinanza fece , che fi fermarono : lasciando spazio a' nimici , se di esfere i primi à passare anessero anuto ar dire : I quali anch'essi conoscinto il disannantaggio , d che paffando si esponeuano si erano nel medesimo modo dall'altra para te fermati. Quattro pezzi d'Artiglieria intanto, disposta dal Marchefe intuozo accomodato, facenaloro gran danno, Ma gl' vomini d' Arme fatti da Carlo Gonzaga , quasi inaspettatamente apparire in fur un Colle, & quinti à poco d pococalare verfo i nimici , aperfero la frada alla vittoria . Con l'appreffarfi de quali , auendo i Canalle Franzesi facto dinersi fegni di simore. Il Coute Santa Fiore annto il cenno dal Gonzaga, che gl'era arriuato vicino fuil primo, che si risoinesse ( se bene il paffo era alquanto difficile ) à fpignere il Canallo oitre al foffo: fegnitandolo Francejco da Nunolara , Luigi da Donara , Giowambatista Martini , Leone de Santi , ed altri palorofi Soldati: & contoro passando finalmente l'ono , & l'altro squadrone. I quali mentre si vanno rassettando per preare nella Caualteria nimica, guidata dal Conte della Mirandola fi vedde effa Ca walteria fenza afpettare l'incontro, metterfi con gran marani. glia di ciascheduno in manifesta fuga . Dissessi ciò essere anue nu to per errore del Guidone : il quale cercando di trouare commoda itrada al paffare innanzi, voltò inavertente mente il Canallo

#### BR

indietro : con che dette macerta scusa à gl'altri, che lo segnitanano, difuggire : fe gia la viltà, o qual che altra cagione non ei bebbe per annentura più luogo. Fu la fuga fenza alcun rite gno: si come senza alcun ritegno, & per molto lungo spazio furono dagl'Imperiali seguitati: vecidendone, & facendone pri gioni numero non piccolo. Solo Bartolommeo Greco fermando alquante delle sue celate per non lasciare del tutto nudo il fianco delle fanterie, auendo veduto anche fermare al quanti canal li de nimici fotto Gionan Bentinogli fu certo Colle, ritornando al suo luogo rimase : combattendo indinerse parti secondo, che . facena mestiero . Ma lo Strozzi anendo veduto tanta inaspetta saviltà ne caualli suoi , riputandosi (come quegli de gl'Imperiali ritornauano) essere del tutto spacciato, simulando, che l'altrui errore fusse stato suo artifizio: cominciò per tutto a gridare , che la Caualleria sua inferiore alla nimica per discostarla dalla fauteria, aueua di sua commessione preso la fuga: acciò che senza il presidio di essa suffe da loro essa fanteria nimica più facilmente rotta, & fracassata . Et però conginguendo tutte le sefte de' [uoi squadroni infieme per non lasciare nessuna cosa insentata comando, che animofamente paffaffero il foffo, & def . fero ne gl'inimici . I quali veggendo gl'anuerfaru con santo difaunantazgio accostarfi , lasciato passare di efsitre è quattro fi le, dato il segno cominciarono tutti pnitamente d caricarfi lor sopra con impeto maraniglioso. Mail valore, & la furia de' Tedeschidelle bande nere, & de gl'altri, che per i Franzesi cobattenano fu tanta sche per buono spazio la battaglia di qua . & di la si fostenne : in!anto , che gli Spagnuoli auenano cominciato al quanto à piegare ; & de gl'Italiani quegli , che di Roma, O di Napoli erano venuti; se bene erano collocati nell'olsima parte dello Squadrone, che fi era fatto di quella nazione ; si messevo (veggendo tanta fierezza de gl'inimici) in manifesta fuga : tal che in molti luoghi del paese conuicino si sparse voce, che le genti del Duca erano state tutte rotte , & disfatte . Et non di manco gli altri Italiani della fua milizia, che erano nella prima testa del medesimo squadrone, non pure sostennero gl'Italiani aunersarij : ma con grandissima vireú gli ripinsero nel fosso, oue ne restarono vecisi non piccola quantità. Con tutto questo la prima laude fu attribuita alla gente Tedescha : La quale

quale soccorrendo à gli Spagnuoli, che da Tedeschi nimici erano terribilmente firetti , & foftenendo nel medefimo tempo i Guafconi, che gl'erano d fronte, con grandifsima vccifione pre ripitarono, chiunque fe gli oppofe nel fosfo . Onde essendo entra to tutto l'esercito Franzese in grandissimo disordine; non potet te poi fostenere ne' loro ne gl'altri , che paffando fopra i corpi morti di che il fosso era pieno assaltanano con grandissimo im peto quegli che oltre al fosso erano rimasti. Dicesi , che una voce inaspettata, che so praggiunse; la quale manifestando l'inganno dello Strozzi altifsimamente gridaua , che la canalleria Franzese n'andana veramente in rotta, fu non piccola cagione. e di fare del tutto sbigoreire i Franzesi. Onde fuggendosi da tue te le parti fenza ritegno, tutta la campagna di fangue, & d've cisione , & d'insegne, & d'armi comincio ad effere piena . Saluandofi lo Strozzi quafi contro à fua soglia . Il quale auendo fatto ogni possibile sforzo per rimetter più volte la gente in fieme, mortogli fotto due canalli, ed in un dito della mano, ed in on fiancho granemente ferito, bramofo al tutto di non fopran ninere à tanta rouina, fu da Montauto costretto à ritirarfi in Lu cignano founenendolo del proprio canallo ; fenza guardare di metter fe ,per canar lui del granissimo pericolo. Mostrando. gli oltre à dinersi altri argumenti, che con saluare la vita sua si Saluana quella, & le speranze insieme di tanti altri, che anena no il suo nome segnitato. Durò la battaglia dalle quindici bor e fino alle diciaffette del giorno: ritornando intanto la vincitrice Canalleria Imperiale; che fazia del feguitare, ed'occidere i cawalli nimici, attese à fare il medesimo anche poi nella fanteria. Il numero de' morti in quel giorno , di cui non pochi ne furono tronati fenza ferite effere crepati per il sonerchio peso dell'armi, & per l'intollerabil caldo ; si dise, che ascese intorno à quattromila , la più parte Grigioni ; da cui cominciò il primo difordine ; pel timore , che in loro induffe l'Artiglieria , che dal principio fino all'ultimo mai non resto di battergli, Gl'Italiani ; che non morfere nel combattere furono quaji tutti fatti pri gioni . Gl'oltramontani per il contrario da i più erano ammazzati . Quegli di loro, che prigioni si arresero al Marchese; pre-Rando egli tor danari ) paffando per Firenze falui à cafa fi conduffero . V n'altra parte fuggitifi fu quel di Chiufi ( benche pre-Nn 3

## 284 LIBRO

gati dallo Strozzi di rimanere , girando per il Perugino à cafasimilmente se ne tornarono . Quattrocento Tedeschi , che dal. Duca ricercauano foldo ; non parendo al Marchefe da fidarfene furono per il Fiorentino , & per il Milanese rimandatiin Alamagna . Morironni de' nobili Fiorentini Gino Capponi quasi solo : Flammirio della Cafa , Pier Martelli , Girolamo Ciardi ; & Baccio Arrighi, venuti con l'Infegne verdi rimafero prigioni-Giuliano fratello di quel Lorenzo de Medici , che recise il Duca Aleffandre Capitano d'ona compagnia di caualli, posto in parte fegregata da gl'altri, dopo l'aner combattuto un pezzo egre giamente fi faluò fuggendo , & con lui Gionambacifta Altouiti , Gionanfrancesco Giugni , ed altri principali . Di quegli del Marchefe foli cento foldati mancarono; & di quegli neffun'altro di conto, fuori, che Mazaloste Sergente maggiore, quello, che dette la nuono certa della ritirata dello Strozzi, Giorgio Mendes Capitano degl' Archibusieri à canallo Spagnuoli , & Baffian Gigli Lucchefe, Chiappino Vitelli, & Vincenzio de No bili ammalati , l'ono in Brolio , & l'altro nel Monte a S. Sauino non potettero nella battuglia intermenire. I prigioni più nobili della parte dello Strozzi oltre d Fiorentini furono Forchenanix Franzese quello che gli conduste le genti dalla Mirandola , Paolo Orfino ferito granemente , il Conse di Gaiazo ,Ottaniano da Terni , ed on fratello di Cornelio Bentinogli , effendone flato pn'altro morto combattendo , si come fece Valeron capo de Grigioni con la più parte de gl'altri capi oltramontani . Il fosso, one tanta vecision de Franzesi fu fatta si domandana Scanna galli, ed ecci , chi ba ( & forfe non falfa opinione) che. altra volta gran numero di essi vi fuße ammazzato . Tronato lo Strozzi , che molti si come lui si erano in Lucignano rifuggisi: spedi quindi subito Cornelio Bentinogli à Siena per tener fer moin tanto sbigottimento l'animo di quella Città; & raccomandato ad Alto Conte Romano strettisimamente la cura di esso Lucignano : assegnandogli battenol numero di genti per difenderlo: entrato egli, ed Aurelio Fregoso in on paio di ceste si fece à Montalcino condurre : Ma il Marchese volendo leguita re la vittoria giudicò effer necessario spignersi il giorno seguente ad effo Lucignano. Oue secondo la richiesta farsane da Luigi da Donara fu subito introducto : pigliandone poco di poi il pof-

#### Q V A R T O 285

feßo il Concino in nome del Duca. Cazione di tanta per lita roglion , che fuße le sbigottimento entrato ne foldati lafciasini dallo Strozzi; a' quali parendo di rimanere in >n certo modo da lui abbandonati : & fentendo , che Alto conte Steffo man dana fuori le robe sue per saluarle, come quello, che di resistere a' nimicinon si confidasse, à poco, à poco anch'essi l'abbandonarono : onde egli veggiendosi rimasto con pochi: ne de Luciena nesi inclinati alla parte del Duca, confidandosi; per dare al Marchefe compinta vittoria: O per effere quel giorno felicifsimo per effo Duca : non volle più , che gl'altri star costante nella difesa di quel luogo: il quale pienissimo di grano, ed oue lo Strozzi per effere la chiane della Valdichiana anena riposto gran parce delle sue speranze fu da lui innanzi l'arrino dezl'inimici abbandonato. Seguendo per fezno della prescritta felicità quel giorno medesimo due altre fazioni, se ben piccole, ed in paesi d'uersi constraordinaria prosperità. Nell'ona delle quali Francesco de' Medici vicino a' Cafoli , fattofi capo di alcuni canalli, che allog giauano in Colle combattendo con molto disauuantaggio ammazzo più di guaranta Franzesi , ed Alessandro Belinzini col medefimo difanuantaggio, fece il medefimo in Maremma di quz si altrettanti di essi. Tronossi in Lucignano oltre al grano una buona quantità di munizione e due cannoni grossi, con due altri , che venendo da Siena gia vi eran condotti vicini . Ma d Fi renze il giorno seguente alla battaglia si vedde comparire Pandolfo da Ricafolicon rami di Olino in mano spelito dal Marchele , come gl'inimici si videro in piega , che tutto stanco , & pol nerofo andana cercando del Duca, che per la Città canalcana. Arrivando quasi nel medesimo tempo, & col me lesimo Olivo Ernando Sastri, che internennto à tutta la battazlia, rincontrandolo di impetto à Sauta Trinita gli diede le prime, & più particulari nouelle. One in tanta ansietà , quanto fusse il ginbilo, & la letizia del Duca, & de gl'affezionatifuoi farebbe co sa difficile à raccontarlo. Sap-uasi, che gl'esercitierano à fron te ; sapenasi, che erano tanto vicini , che quastimpo, sibile in pa certo modo parena, che infieme non combattefero: У Ialla pit soria alla perdita non piccola cofa; ma l'essere, od il non essere Principe di si bello Stato & d'efsi diffare in perpetuo trangglio,o di ritornare nella defederata quiete doucha effert il frutto. Correna

#### 286 LIBRO

Correua la plebe gridando il solito nome delle palle . Tutti i più fedeli à rallegrarfi col Duca , ed ad abbracciarfi l'ono con l'altro si vedeuano intenti : astenendosi per tre giornitutte le botte . ge da i foliti eferciti, & per tutto quello spazio à Diocon mol . ta folennità rendendosenele debite grazie . Comparfero in que Ste allegrezze più di cento Bandiere di parie forti, tolte à gl'inimici, che poi che alle finestre del Palazzo Ducale furono per più giorni à ritrofo state fospese furon finalmente nell'ornatifsi-. ma Chiefa di San Lorenzo, fabbricata dal primo Cofimo de' Me dici ad eterna memora in simil modo accomodate . Pasauano i Tedefchi & Grigioni , & gl'altri Soldati'dello Strozzi , come . prigioni , & vinci , pieni diferite , & con vestimenti vilifsimi , che per pietaerano loro Statida' vincitori lafciati . A' qualit Duca non di manco con vettouaglie, & con danari non mancana di sonnenire . Et finalmente rinnouando la memoria dellapittoria ottenuta à Motemurlo nel 1537 il primo giorno d'Agosto : questa del fecondo 1 5 5 4. fe non più importante , era reputata affai più gloriofa : effendoft dagl'inimici fatta con tanta più gente, ed in nome del Re di Francia , Principe di tanta dignità, & contro alle sue migliori armi. Ed essendosi conseguita poi per espresso, o felice consiglio del Duca contro all'opinio ne della più parte de gl'altri . Cofa , che fe ben da principio potette secondo le regole comuni parere precipitosa; non di manco l'euento poi dimostrò , che da lui fu neceffartamente & prudentemente deliberata . Togliendo mediante quella . & median te l'acquisto di Lucignano tanta riputazione , & sante commodità alla parte aunerfaria, che la guerra, che altrimenti, che · lunga, & difficile, & per lo flato del Duca, mediante gl'ac

eidenti, che fuccifiero, pericolofa, non potema esferesfacile, & breue ne dinenne. Onde egli in vi immo aprendo la Hrada alla fua felice for tuna gloriofamente a ecrefeendo, & quasi raddoppiando lo stato fuos fra fri potenti Prim cipi d Italia potette connume-

IL FINE DEL QVALTO LIBRO DELLA

# DEL SERENISSIMO

COSIMO DE MEDICI PRIMO GRAN DVCA DI TOSCANA.

Libro Quinto

49495050 49495050



ER, la vistoria tanto piena di Marciano, di cul mandòli Duca la fera medeli ma, che a lin peruenne il medelimo Er nando Sastri à portarne defidera: anocella all'imperadore, e da l'incipe Don Filippo fuo figlinedo: il quale affu mendo il studo di Re il nghilterra celebrana in quel Regno fen orgeció la Rebrana in quel Regno fen orgeció la Re-

gina Maria : it Marcheje auendo lajciato Lucypano, cont conmenina munito, col relo del vincitore exercito alla volta di Siema con presiezza fim fije. Sitimando; quando la riputazione del la vistoria non fasse bastante di douerfone in breue tempo, mediante la fama impadronire poi, che i Sandi in suri gorni , che la Hada di Torta romana. O tanti altri luoghi erano re-Hasi fenza molessia; con incredibile neglizenza di poca di infane vettonaglia si cenno laputi prounedere. Ed ottenuto fenza combattere Buonconuento. Cuni. O Montaroni, pianti il cempo coa la mazgio patra delle genti non più d'Dorta Romana; ma in cereopiano visino à Siena à tre miglia, chiamato E. Anhato

#### 288 LIBRO

l'Arbia rotta ; poste su la maestra firada di Montalcino . Onde (Lorrendo fanti. & caualli continuamente fino alle mura di Siena Crtuste lostrade in vacerto modo chindendole veniua à far la restare de fufsició di fuori quafi interamente prina:a. Et perche ne fortilafciati dall'altra parte per il mancamento dell'acque, & per i difagi fofferei, fitronanano molti foldati ammalati . o fragl'altriil Capitano di quello del Munistero era per coftatocoffretto a partirfene, a tutti fu bastenolmente d'ogni cofa prenuisto. Sentifsi, che d Roma, ed in molti altri luoghi per la nuona della vittoria , dinerfi fofpetti , & pericoli vennero in pamomento à ceffare : percioche il Papa non più Franze se , ma Imperiale, & Ducale cominciò à dinenire: ammettendo (peffo a' fuoi ragionamenti Bernardo Giusti da Colle fegretario poco innenzi dal Duca mandatogli. & dello Ambasciadore Aucrardo Serrifteri , dieni fi folena mostrar molto ristucco cominciando à fanellare amorenolmente . Nel Regno di Napoli medifimamente rimafe ogni cofa afsicurata dal pericolo, che parena d quel Vice e portarui per la pennta di Dragutte & per le genti, che chiedena il Principe di Salerno per affaltarlo; auen doni dinerfe intelligenze : ma con la nuona della vistoria rifolue dofi Dragnite d partire, i difegni del Principe tutti restorno vani . Si come anche i Genouesi mediante la medesima vittoria po tette ro alieggeris fi di mille quattrocento Tedefchi, che per guar dia delle lor viniere vi auenan condotti, Editre mila altri Tedefihi, che il Duca auena chiefto, che in Tofcana fuffer fatti paf fare rinoltandofi in Diamonte, furon cagione, che Valfenera Aretta grandemente da Erifach filiberaße. A Monte Carlo an cora per il mede simo fanore la cosa rinselfacile più, che non s'a spettaua . Oncefendo rimasto Gifmondo de Rofsi, de' conti di San Secondo cen cinque compagnie di fanti per impedire à gl'af sediatile vettouaglie; eßendosiglene per infezion d'aria amma lata la maggior parte , & Lione da Ricafoli Commeffario , & por Vincenzio Ridolfi per la medefima cazione partitifene: entrandom per cio qualunque cofa di Lu ca viera portata, fe Gio uncebino Guafconi faputa la rottu dello Strozzi, non hauelle as notte tempo il luogo abbandonato : effendo per fituazione & per egn'altra cofa ben munito, arebbe ( fe bene il Duca pi man dana di Firenze nuone genti ) dato non poco, che fare. Ma egli, ed alcuni

# QVINTO 289

ed alcuni altri de suoi , temendo , come Rebelli l'oltimo supplia zio : sentendo di donere effere con maggior quantità di genti cobattuto, od il manco più Strettamente affediato; ne fperando dallo Strozzi ne di Lombardia foctorfo , in capo ad'otto giorni, da che era feguita la vittoria, lafciò occupare quel luogo dal Co ge Gifmondo predetto. Il quale tardi accortofi della partita. feguitandolo infino alle mura di Lucca, vecife alcuno de' fuoi . che indietro eran rimasti. Aggiunse la bonta dinina mediante pu ve l'ifteffa vittoria à tutti quefti pn'altro fauore , quantunque won di tanto momento. Per cio che dubitandosi in Roma da' Mi mistri Franzesi , che Siena per la rotta riceunt e , & per le feria se dello Strozzi , che in Montalcino , & nel letto era coffretto à giacere, al Marchese non si arrendesse : parfe all'Ambasciadore Lanfach chiamato in fua compagnia il Conte Teofilo Calcagnini di doucre , girando da Montalcino far forza di passare in effa Siena , non penfando, che con fi diligente cura fuffero per entso le guardie messe . sperando con la presenza sua di potere ancor fostenerla, & riempierla di nuque Sperange. Ma date in effe guardie fuor di fun espettazione ; se bene per paffare più celato anena quindi poco lontano lafciato i canalli , tutti furono d man falua fatti prigioni, & quindi d Firenze poi dal Mar chefe fatti condurre . One per renerenza del Re, ben che come Ambasciadore si fuffero potuti da Lansach canaretutti i segresi : non di manco fenza dargli altra moleftia fu folamente nella Portezza di S. Miniato con cortese gnardia ritenuto : fino à tan to che venutofi poi alla fine della guerra , ed effendo Afcanio della Cornia dalla cortefia del Re liberato : anche al Duca parfe di donere à Lanfach la medesima cortesia psare. Lo Strozzi intanto guarendo delle (ne ferite: ben che per la rotta riceunta, O per eßerfi accorso del difegno fatto dal Re fopra Firenze,caforche la vittoria si fussedalla qua parte confeguita, si ritronaffe in tanto trauaglio, ed in fi fatta difperazione caduto, che auef fe anuto in fin tentazione dilenarfi dal fernizio di effo Re, & di qualunque altro Principe cristiano ; & quali ,che più gratitudine, & fede fufte per troware in Terra attena, & barbarica de paßarfene d feruire il Principe de' Turchi: non di manco ricenendo appunto in quel tepo dal Re. D della Regina lettere amorenolifsime; che di sante difgrazie fue lo confolanano; ed effenOLTIBIRVOO

do ultre d eio alle parole aggiunto vn'atto di grandifsima cortefia , & benignità , cominciò à riuoltar l'animo alle faccende: procentare , che le cofe non trascorressero all'oleimo precipizio. L'atto , che alla magnanimità di quei Principi giacque di pfat li fa che auedo innanzi alla rotta difegnato crearlo pu de quas pro Marifcialli di Francia per ricompenfa forfe del luogo che in Firenze gli donena effer toltogiudicarono non potere con miglior medicina mitigare il dolore, in che per tanta fua perdita Capenano effere incorfo, che col mandargli etiam doppo la rossa il prinilegio di quel grado: del quale rari erano fino all'ora fatt i Forestieri, che l'auestero conseguito, & che foto perfone meritissime per valore, & per prudenzia pareua, che ne fußero reputati capaci. Richiamo adunque à fe quanti più potes se de foldasi fparfi:sforzandofi di mandare molti di efsi er maffimamente de' Tedefchi à Cornelio Börinogli,ed à Mollu ch in Sie ma. Proccurd ancora,che tutte l'altre piaz ze, che in mano fua era rimaste, fuffero di geti, & d'ogn' altra cofa forniset Ad Alto Conte . che da Lucignano à Montalcino per scusavsi ne venne; non allegando degne cagioni, ond'egli aueffe dounco quel luogo abbandonare, formatogli addosso on processo fece troncare la sefta; fperando con quest'atto , indurre più constanza ne gl'altri, à cui simil carichi fuffero dati . Bighetta Guidone de canal. li d cui fi attribuina la prima catione della fuea di efsi : dubitam dosi in lui di tradimento : ne trouandosi cosa palpabile, come vile, & codardo fu col caprefto punito, Questi due attiviputasi nella corrotta moderna milizia mercennana Italiana troppe feneri; done in altro fecolo arebbero molto gionato; nel prejente appreso alla più parce gli nocque : tanto siamo pronti oggi d dare alla viren il nome del vizio , che d lei è più vicino : Percio che molti per la rotta riceunta reputandolo dinenuto troppo auflero, dal feruzio suo fi licenzia ono: accufandolo, che con trop pe fatiche , & con troppo dura milizial efercitaffe i foldati: Ed i Fiorentini fragl'altri, O massimamente i venutida Roma l'ab bandonarono quafi tutti aucido egli tenuto di loro fempre pochif. mo conto . Effendogli oltre alla naturafuo alttera torna i non meno i difegat loro , che quegli del Re del'oreccoi . I quali cafeati di fperanza di potere più ritornare col fauor fuo nella pasvia, vollero (parsendofi) enitare il perisolo di morire per ma-

#### QVINTO

291

no digiustizia: à che quegli, che eran fatti prigioni, si vedeuano esposti. Non restanano oltre à ciò, & nel medesimo tempo alla corte del Re gl'emuli, & nimici fuoi di mordere , & lacerare molte dell'azioni fue. Onde molti credeuano, che il fanore cottempo fuffe facilmente per mancargli . Ma il Marchefe dall'alera parte essendo la gloria fua in ale simo grado falità : andatofene à Firenze , & dal Duca , come trionfante , & con infiwire laudi effendo Statoriceunto, olere d dinerfi fegni di grandifsma letizia gli fu fatto liberissimo dono secondo, che s'intese appetirsi da lui, di San Mezzano; possi sione in Valdarno bellissima di Bindo Alcouiti. Il qual Bindo in quei giorni era flaso dichiarato ribelle. Aggiugnendo alla possessione predetta la cafa del medefimo posta nella Città, di grandezza, & di ma-Enizcenza non ordinaria con dinerfi altri grandifsimi donatini di dinari, & d'altre spoglie preziosifsime ; caricandolo oltre à quello di molto maggiori promoffe, & d'infinite altre fatisfagoni. Conte quali licenziatofi con molta letizia dal Duca all'efercito all'Arbia rotta feceritorno. Hanenano i Sanesi ne punto sbigottiti per questa perdita madato intanto Ambasciadore in Francia Bernardino Buoninsegni : per certificare il Re della fede e costanza della Citta : & perche informacolo à pieno dello S:a to di effa, & della careftia delle vettonaglie , in che fi tronana, penfaffe à non tafciar andare in fermità i tanto fedeli, & raccomandatida quella Corona: Il Duca insanto, stando intento al partito , che dal Re in quello accidente fi prenderebbe : follecita na, fecondo la consulta fattafi col Marchefe in Firenze, che mentre, che i nimici erano in tanta declinazione, fi affrettaffe d'impadronirsi de luoghi più principali , rimastiloro in mano: O di quegli massimamente, che à Siena di vectonaglie potenan porgere aiuto. Dubitandofi; fe à Cafoli , od à Montereggioni doneffer prima gettarfi i anendo il Marchefe in tornundefene all'efercito lafetato intorno ad esso Montereggioni fette infigne difanteria , perche cominciaffero a tenerlo stretto di pettouaglie, & a'acqua , di che fpeffe volte patinano , & nena infi me mandato il Conte Giulto da Montenecchio conte due compagnie di Spagnuoli venute d'Vigheria, & con altre genti per combattere Men ano, & à viconofeer Cafoti, one s'intende ua effere molto grano ipoftor Arrivato poi all'efercito trono che gl'otto-

#### LIBRO 298

gl'ottocento Spagnuoli venuti di Corfica mal pagati da' Miniftri Imperiali, cominciauano abbottinarsi. Il cui esemplo areb be mosso per la medesima cazione anche i Tedeschi, se il Marchefe prounisti con prestezza alcuni danari, mon gl'anesse quietati, facendosi il medesimo con gli Spagnuoli da Marcantonio Colonna : Se bene vi bebbe più difficultà . Fer mato il tumulto & dal Marchese effendosi lenato l'esercito dall'Arbiarotta , lo vistrinje alla Città verso la Certosa, fra Porta Romana, & quel la di Santo Vieno: per fare maggiore offacolo non pure all'engrare della pettonaglia, ma al canare di Siena le bocche difutile. Alle quali due cofe i nimici fi vedenano principalmente intenti. Ed era cofa molto difficile il tenere così bene tutti i pafsi ferrati rispetto alle molte valli, diche la Città era circondata, sercaua ancora d'impedire loro la vendemmia di verfo quella parte, la quale tutta di piti era piena : sentendo che oltre alla carestia, che digrano, & di molte altre cofe cominciana d'fostenere , che del vino sopra ogn'altra cosa patina grandissima penuria. Tor no d Montereggioni il Conse di Montenecchio con Girolamo de gl'Albizi Commessario, & con tutte le genti senza auer potuto fare cofa neffuna di quelle, che gl'erano state commeffe : anendo tronato Cafoli d'ogni cofa benifsimo pronuifto : & da Menzano Caftello piccolo, & debole, che penfaua prendere : effendofi par siti con ferite d'alcuni Spagnuoli. & di Francesco de Medici che da un faffo fu percoffo nella testa. Era in Montereggioni Giowannino Zeti , messoui come luogo di grandistima importanza dallo Strozzi per vno de più fedeli , & de più valorofi foldati, che gli pareffe auer d'attorno; Ma effendo natino del Borgo à San Lorenzo contado Fiorentino, & per ciò non auendo, ne par siculare odio verfo il Duca, ne speranza di libertà non gli occor rena mostrarfegli più nimico di quel che per il suo debito, come. foldato fo ricercaße . Anzi del Duca fi fapena , che con molta reneren Za anena sempre fanellato. Con costui Francesco de Medici (che in Colle con la fua compagnia anena le ftanze) anendo à cagione di certe prede appiccato ragionamento; ed effendo per pin commodamente trastare innitato ad entrare finalmente nel Castello : vedutoui oltre al Capitano molti altri soldati dello Stato Fiorentino ; moffo quafi à pietà di loro ; comincid dopo il primo ragionamento à mostrare, che force gli rincresceffe del pe ricolo

#### Q V I N T O 293

vicolo de capresti, & delle mannaie in che gli vedeus tutti incorrere : fe troppo ofunatamente nella difefa di quel luogo fuße vo perseuerati: Aunertendogli, che molto temerario disegno era il loro , fe penfanano (ben che il luogo fuffe affai munito) poteve lungamente refiftere ad pno efercito , poco innanzi vincitore in fi notabil battuglia. Il quale dicena, che poco doppo fi rappresenterebbe à quelle mura: ne quindi mai fenza vittoria confeguita d per forza d per fame si arebbe partito. Potendo con grandissima commudita farlo; per la vicinanza dello stato del Buca , per efereil General de Franzesi del corpo , & della men. se mal difposto : gl'ainti del Re lontani : & Siena in termine da . poter poco tempo d tante for ze durare . Quefte ragioni confor me à quel che per fe stefsi anenano intefo ; o che fi erano immaginati, con le promesse aggiunteui ; fecero, che il Zeti con destro modo si lafeiò intendere; che se fi fusse tronato strada, onde l'honor suo fusse restato falno, che il Dn:a harebbe conosciuto come desiderana di rimanergli buon vassallo , e sernitore . Il che fattofi intendere al Marchefe, confitato più nella reputazion della vistoria, che nella vera forza, effendo il luogo per muraglia, ma molto più per situazione fortissimo, con otto cannoni, & con parte de gli Spagnnoli , & de Ted : [chi,leuati dal Campo di Siena ad effo Montereggioni fi conduffe. Et mentre, che la bat peria si mettena in ordine: mandato vn Trombetto con gran minaccie d chiedere la Terra , hebbe dal Zeti per zifpofta , che fino , che di Siena non tornava la refoluzione , oue egli auena mandato à protestare, che non effendo foccorfic fi arren le rebbe, che non era per volere all'honor suo punto mancare, Mail Mar. chefe mostrandosi impaziente dello induzio aggiugnendo alle prime minaccie le seconde ; protesto à lui , & d tusti gl'altri, she fe afpettaffero, che l'Artiglieria aueff: cominc ato à tirare. che aspettassero ancora di doner'essere tagliati tutti d pezzi, ad impiccati . Non parena, che il Zeti faceffe di queste parole molto conto ; & però cominciò dalla parte di mezo giorno con , grandifsimo impeto afar perquoter la murazita. Ma effendo ella dura : & la ripa , ed il fosso affii profundo con le ruscare dentro oportunissime: feil Concino , & Lugida Douara non fussero entrati di nuono dentro d confortare il Capitano ed i soldati ad arrenderfi, l'imprefa farebbe Stata fenza alcun dubbig lunga

#### 204 LIBRO

lunga, & difficile . Continuofsi , poi che questa fatisfazione bi fognaua dargli à tirare tutto il seguente giorno : alla fine del quate mostrando it Zeti à foldati , che afpettando l'affalto farebbero finalmente efpugnati: fu in vltimo lafciato effo Zets d'ordine del Duca pferre d'bandiere (piegate : portandone arneft, ed armi , & cauando di pregiudizio di ribello tui , & tutti gl'alevi: che con lui erano . Aggrugnendogli il Marchefe, fecon do, che da lui fu domandato vn'amplifsimo Manifesto, per il qua lest dichiarana che il Zeti in tal dedizione anena honoratamense complito à quanto à foldato di onore se conuenina. Ma fu da bicato, che con quello piu prefto accrescesse che scemase il foforsto della fua colpa : lafciando egli all'incontro l'Artiglieria. munizione . tutte l'altre armi pubbliche a' vincitors ... De qualiricenendo à nome del Duca le chiani il Consino le consegnò poi à Iacopo Tabuffo, che vi rimase per Capitano ; dan= dogli il contrafegno, O tenendole al sutto in fembianza ai For sezza. Sarebbesi con le medesime speranze andato a Cafolis ma effendo dopo la vittoria tanto fcemato l'efereito , che parsendofene melti Spagnnoli con la preda , non erano Ottramontanivimafli più, che cinque mila, & de gl'Italiani fuor sche que gli, che guardanano i forti, l'altra Fanteria era tanto diminuita, che apena parena baffante a continuare nel cominciato afseno. Intanto, che i Sanefi fentendo, che anche la più parte de canaleg zieri era Stata mandata per più comodità di nutrirfi à Buonconuento, o ne gl'altri luoghi connicini, & che gl'huomint d'arme per la medefima cazione erano Stati distribuisi nella Valdelfa, quando Montereggioni cominciò ad esere battuto: penfan do, come eva', che il campo fusse molto di genti diminuito, con grandissimo impeto si mossero per espugnarlo. Ma ofcendo gli spagnuoli onovatamente à difenderlo : non pure furono da elserebuttati ma fino in Siena furono con vectsione, & ferite di molti rimefsi . Ne rimanendo per questo della prima prona contenti : ricordenole dell'antica gloria , vollero il terzo giorno tentare, fe come gia per altri tempi, a iendo il campo ae Fiorentini alle mura , fuße loro rinfeito popolarmente. reterdo as poses fi da tante moleftie liberare . Onde facco con di li cenza mietere in ordine la maggior parte della lor gionentà . Et accompagnandula to foldatiforefleri gtornarona a fuva a

# Q V I N T O 29

della campana groffa per porta Quile , & per Porta Numico affai maggior impeto, ad affaltare da que bande il medeli no ca po : Macon la mutazione de tempi, esendo anche mutate le condizioni delle cofe, ed il modo del guerreggiare, onde trovavono per tutto buona refiften as: affalendogli con gran valore per fianco, il Conte Santa Fiore, rimaito luogotenente del Mar cheje con vna forte fquadra di Spagnueli armati . & con alquanti canalli , che fi era riferbatt . Per il che i Sanzii di nuono furono nella Cietà ributtati : fe bene ammazzarono nel principio alcuni pochi Spagnuoli, che licenziofamente ftanano fuor della Trincea alloggiati ; lafciando anch'efsi non pochi de loro moreu O'riporsandone molto mag gior numero dentro alle mura ferititra quali i piu memorabili furono Lacopo Piccolomini, ed Enea dell'isteffa famigha, fosto à cui con pna picea fu ammazzato il Canallo restando morti mentre palorofamence com battenano, Pomponio Carli, & Antonio Venturi, Il che fentitofi dat Marcheje fino à che dinuona gente non fi fuff: fatto prounifione ; non parme , che ne à Cafoli , ne ad altra imprela punto lonsana fi doueffe penfare; Anzi , perche da' Saneti non pateffe effere altra volta cofi facilmente affaltato, conofcento in cambio di shigottimento, effere in loro entrato affii più fperito, er più defederro di vendesca; che non s'afpeccana a dalla Cersola parsendofi all'Ifolain ful'Arbia lomano da Siena due migua per la firada Romana , gli parue de douerfi ridurre ; fort heandoli . ed opponendoli alla strada di Monealcino , fecondo ,che gin dicana effer mestiero . Cominciarono in Siena per la dedizione di Montereggioni i Soldati Fiorentini ad efere ingrande abomi nazione : rinnonandofila memoria dell'antica , & macural inimicrais : lacerando Gionannino Zetras tras mono or d'ogn'al tra più fconcia infamia. Et perche ogniziorno ned-uano unda re le cofe loro ristriguendo : sperando col dare debito (pazeo al Re, che non arebbe mancato (fi come da gl'Agentiquoi penina loro contutta l'efficacia pro neffo ) di porgere loro con pon nuono efercito il neceffario foccorfo : fi sforzanano despizaeve fuori quanta più gente inutile potenano: auendo mundito pa banao : per il quale fi comandana sche tvetti siforestieri sche nonfase 10 foldati; ò chiunque crasnabile à combactere; & che non quef Se da fostentarli ai manco per tre mefi donelle con og mi pre stez-



#### 296 L I B R O

za partirfi . Eßendofi in vltimo propofto per valerfi di quelle pettanaglie di cacciar fuori i poneri , & fanciulli, & donne, che nello Spedale della Scala fi nutrinano : one non piccola copia di grano, & di vino, & d'altre cofe necessarie fapenano effere ricoffa. Ma per effere il lucgo appreffo denteala Cittdin fomma reneraziore, parendo à ciafceduno del popolo, che fi commes sefte ragrendissimo facrilegio . I poueri diefa Scala , che gia nel Duomo per mandarnegli con gl'altri erano flati fatti rauna re : fure no per onui are al sumulto per all'ora lafciativimaneres mandande fene gl'altri de gl'altri lucghi folamente ; poiche per efferfiil Marcheje (come fi è dette ) allargato , cio non parene per ancora molte difficile à farfi . Hauena cominciate il Duca di Ferrara di commessione (per quanto si giudicana) del Re, che fentina non effert in Siena à pena da mangiare per quattro meli afar muouere dal Papa ragionamento d'accordo. Stiman do per effere ful principio di Settembre , che difficil fuffe di mez Zo perno petere non che di Francia, ma di Piamonte muonere efercito con baftenol numero di gente oltramontana per foccerrerla. Et più secondo il commodo de vinti , che secondo la ragione de' vincitori difegnando : proponena le medefime cofe che da Franzesi nel principio della guerra; quando per efferesul van tazgio figiudicauano douer dare, & non ricenere le condizioni, erano State rifintate . Non s'accorgendo , che gli Spagnuoli no men di loro il dominio di quella Citta erano per appetire, che Siena cioè rimanesse in sua libertà raccomandata à qual che Principe Italiano non fofpetto : Et che d fpefe de gl'altri Principi pur d'Italia vi si mettesse vn capo d'autorit à con mille fanti fino à tanto, che il gouerno di esa in buona forma si riducese. Ed'aucua indotto il Papa à sperare, che cotal raccomandazione done le in fe pernenire: per metterni poi od pn Cardinale confidente , od il nipote Fabiano difegnato ( come fi dife ) genero del Duca Cosimo. A'chi per il parentado si promettena, che tal sula non donesse dispiacere : operando , che il Cardinale Monte s ulciano cercafe di Strignere fopra cio con effo Duca Cofimo La regoziazione. Tentana ancora il Duca di Ferrara i Veneziani C faccua aal Para molto efortargli d volerfi in quefta concordia : terporre: maefsi, come di cofa da loro longinqua non fe ne vollero n:a. in. j -sciare: Edil Duca Cofimo , fin.ulando non 430,0

auere fopra cio autorità ( come forfe era vero ) rimettena ogni cofa all'Imperatore . Il quale fin da principio ftimandola deno luca mediante la ribellione all'Imperio, l'aueua concessa à Filio po Red Ingilterra fuo fizlinolo: con abilità di poterla ad altri concedere in Feudo , quando di cost fare gli tornaffe commodo facendo nello Instrumento, che nella più ampla forma fu co-Brutto dichiarare : come effendofi effa Siena per i tempi paßati data in suggezione à Carlo Quarto Imperadore; & da lui poi, quendo confeguito il gouerno di fe Steßa, & del suo dominio: ma con condizione di decaderne fempre, che contro all'Imperio pigliaffe l'armi, pretendena come di cofa legittimamente fua poterne à suo arbitrio , & con molta ginstizia disporre . Et pe vò conoscendone la commodità grande, che a gl'altri stati suoi a Italia ne ritornana; si era al tutto resoluto; (potendo) polerne diuenire intero padrone . Ne altra condizione era per ammettere ; fe non che i Sanesi alla sua suggez zione in tueto si vimaneffero . Alla qual cofa efsi , che dal Duca di Ferrara, . dallo Strozzi, & da gl' aleri ministri regij erano con queste pra tiche, & con la speranza di certo soccorso sempre nutriti, non erano ,fe non con l'eftrema forza per confeneire : Per quefta cazion: adunque nou era men caldo d sumministrare al Duca Ce fare gl'ainti bisogneuoli, che si fusse il Duca d domandarglene. Il qual Cefare commeffe al Vicere di Napoli, che con le Galee del Doria per supplemento delle gentidi Toscana gli mandasse mille cinquecento Spagnuoli; ed ordino, che i tremila Tedefeki. che in Pramonte aucuano à tempo dato à Valfenera foccorfo, di nuono verso Toscana ritarnassero . Con disegno, che pigiandosi Portercole, & l'altre Terre, che ancora da' Franzesi si teneuano: la speranza del soccorso; ed ogni sossidio di vertouaglie doue ffe tanto prà presto d Siena mancare, fi che alla nuona Stagione i Franzesi non fussero à tempo con formar nuono efercito à mettere anche lui in nuouo tranaglio . Il cui Re fentito la rotta di Marciano anena subito commesso allo Strozzi; che per ogni via possibile proceurasse, che Siena di nuona vettonagliafuße soccorfa . Per effeguire la qual cofa prima , che nue na gence al Duca soprannenifie, nongli co scedendo la perizia det Marchefe, & l'alloggiamento da lui fatto fapra l'Ifola spe ranza di miglior difegno : fece, che da Chivfi . & Chianciano dumila fanti, & buona quantità di cavalli scorressero pel Mon tepulcianefe, & con l'arfioni, & prede, ed altri diuerfi danni fac-ffero quanto più romor di guerra fi potena . Ordinando , she da Scarlino, & da gl'altri luoghi della Maremma fi mettoffe ful Piombinefe similmente ogni forte di fpanento : per tenta ve, se medianti quelli si fusse potuto in qualche parte divertire il Marchefe dall'Affedio di Siena : Ma egli avendo ottimamente presidiato tutti i luogbi importanti , poce da cotali vani rume ri , dipauenti fi lafciava muonere . Anzi non pure rimafere succe le cofe fenza alcun danno notabile foftenere : ma furono in on mede simo tempo da lui tolse allo Strozzi alcune Caftelletta. Torri piene di grano , che fra Montalsino,e Siena feruendo, qua fi per fcala facenone non piccola commedità : con che gl'affedia ti & la Città ne rimanena fempre più vota : riempiendofene al l'incontro la borfa del Marchefe ; il quale contrapefando il fue valore con vna notabile anarizia, vfurpandofi fra l'altre cofe onum que lo tronana per fe folo il grano; lo rinendena poi a' Mi niffri del Duca per ingbordifrimi prezzi . Fece effo Marchefe ancora per più ficurezza di quella parte paffare dalla V aldelfa ad Afciano gl' vomini d'arme, I quali conducendo con loro fra Dtili , ed inutili piu di mille quattrocento caualli , confumanano strabocchenolmente di biade, & distrami, onumque dimoranano ,ed era per cio mefliero fareli mutare fpello alloggiamento . Per ficurezza de quali s'impadroni il Marchefe di Capriano , ad effo Afciano vicino : & lafciatolo munito di buon. presidio: riconoscendo tutti gl'altri luogbi all'intorno, facena per tutto fare follecita quardia : opponendofi fempre con molta vigilanzia d qualunque difegno, che per vettonagliar Siena po sefe fare il nimico . Nel qual penfiero mentre , che cra continuamente intento yn Ragazzo fuggito da Crenoli l'afsicuro effer verissimo quel , che da Cosimo Cicognini mandato dallo Strozzi d rannar le genti di Maremma fi era intefo ; che dieffo Crewol's ciod muovendofießo Strozzi, volena con moltimulica richifar forza di d Siena tropassare. Soggingnendo il Raghaz 20 , che già buona quantità di beffie da foma , & di farine in ofo Crenoli erano raunase, & che à Montalcino la canalleria, che donena far loro scorta era gia in ordine per partire . Onde parendo al Marchefe di elerfi accertato, che quanto dicena il

#### QVINTO

Fagazzo non fuffe punto menzogna , fece, che in tre parci steffero le genti (ue preparate : non potendo fapere per quale firada poleffero i nimici difuori d gl'affediati peruenire: mettendo ên ciascheduna parce più di mille de' miglior fanti , & cento camalli , i quali aueua di Buonconnento richiamati : ed'all' pna af-Tegnatoil paffo del Romituzzo ; meffe l'altra fotto Porta Romana, & l'altra fra la Porta à S. Marco, & Fonte branda : Pronuedendo à quel, che facena mestiero Leone da Ricafoli nuo no Commessario del campo : poi che Girolamo degl' Albizi per soca concordia sche anena col Marcheje era ftaso coffretto à partirfi, Hancua lo Strozzi chiamate di Montalcino in Creue hi le compagnie de fanti di Montauto , di Francesco Orsino, O di Chiaramonte : reputate le migliori di tutte l'altre, & con effe circa cento cinquanta canalli , alle quali aggiuntone alcune altre di Crenoli : con cento muli , & con altre bestie cariche di favine , & di munizioni full'annotarfi cominciò verfo Siena à camminare. Hauendo per rifpiarmo della vettouaglia di quella Città ordinato, che ogni foldato portaße à dofto bifcotto alman no per due giorni . Ed effendofi camminando accostato alla Por ta d S. Marco : deste nel Conte Gionambatifia d'Artolnogotewente del Madruccio; il quale con due compagnie di Tedeschi pua di Spagnuoli, & con la banda, the fi è detta de' cento cawallignardana quel luogo: con ordine, che Ippolito Giramo pre posto al forte del Manistero con gl'Isaliani ( bifognando) defic feccorfo . Dettefi all'arme & di qua , & dild fifece , & fifo-Aenne l'impeto l'on dell'altro con molto valore: effendo l'ifteffo Strozzi con alcuni de' più feroci [montato da cauallo , & meffofi nella primatefta, che fe bene fi cognobbe per la refiftenza de' Tedeschi , che il combattimento douena effere atroce : non. di marco, non fiimando, che fuffiro in tanto numero fperò con m'affronto ghagliardo potergli sforzare . M i non corrisponde do i canalli all'ardore , conche egli anena il primo afat.o cominciato: ne avendo mai potuto fpignergli con va'impeto vni no à volere vrtare ne gl'inimici , come faceua metriero : rinolsandofi (mentre gl'altri ancora combattenano) per pn'altra valle; one con la mazgior parcedelle beflie da foma fentina effere andato l'Ambaferatore Regio refidente à Venezia , Monfe gnor di Selua,con l'Arcine feono di Siena & con Francefco Ban

dini non fenza pericolo anch'egli nella Città fano, & faluo fi conduffe, Restando nella battaglia morti più di dugento cinqua ta de' fuoi fanti , & più , che altrettanti prigioni con perdita di quattre loro infegne : faluandofi in Siena oltre alle beffie da foma tutta la canalleria . Con che l'ana parte, & l'altra presuafe d'auere la sua intenzione adempinto:questi per auere mes fo in Siena buona parte delle pettonaglie: O quegli per anere sutta la scorta della Fanteria dissipata , & rotta . Accusando però l'una parte, & l'altra la fua canalleria di viltà; poi che la Franzese non volle maidar dentro quando gli fu comanda. so ; & l'Imperiale non auendo chi gli comandaffe , non fi moffe mai : fe bene vedde, che oltre alle bestie da soma la canalleria nimica per l'altra strada, come in rotta camminana. Non fu lo Strozzi ricenuto da Sanesi con quella festa , ed applanso, con che innanzi alla rosta far si solena : esendo scemata insieme ca la reputazione, quella speranza, che da principio nel suo valore auenono anuto . Rendendefe anch'egli con lore , & con cia Scheduno più ritirato , & più strano , che non era folito . Ma contutto questo promettendo egli loro sicurissimo. & potensifsimo foccorfo : purche al Re fi deffe sempo di potere infieme le sue forze vnire; ben che per potere cio fare si conosceßero da moltile gran difficultà , che foprastauano : non di manco tanso era l'intenfo odio , che à gli Spagnuoli , ed al Duca era portato : che non potenano contenerfi di non fi lasciar da lui à nuone fperanze indurre : Onde mediante l'autorità , che come Gene vale sopra tutte le cofe auena , con asai più diligenza , che fino all'hora non fi era pfata fece cercare per tutti i luoghi del grano, & d'ogn'altra vettonaglia : mostrando far questo ; accioche vedutofene il debito calculo fi poteffe fecondo quello accomodare poi i difegni del Re , & fuoi, per il deftinato foccorfo. cofa .che fino all'hora per la licenzia , in che i Sanesi erano au nezzi non s'era mai posuta fare . Volle oltre à cio , che i poneri bambini, & donne predette della fpedale della Scala con tut ti i lor ministri al tutto si mandassero fuori, facendo fare il me desimo de contadini , & d'ogn'altro inutile mangiatore , che vi fuste rimasto. Et perche vigilana ancorafra essi Sanesi l'anti ea difcordia circa le cofe del gouerno, importando molto in tem Do tanto dificile, che quello fuffein mano di persone al tutto cofidenti

### QVINTO THE

Adenti alla fazion franzese: effende nella elezione de' Magi-Strati, che appunto all'bora si facena, rimasto creato per Capitano di popolo Claudio Zuccantini; & con lui il resto poi della Signoria affai à suo proposito: douendos creare ancora i nuo ui Otto della guerra ; a' quali si riferinano le cose di maggiore importanza e ne per ancora esendo in esa elezione stati fra fe Befsi à crearne neffuno concordit per efortazione di Monfignor di Selna, che con molta elo quenza orando magnificò, ed efaltò grandemente le cose del suo Re, conformando, ed ampliando le promeße prime fatte dalle Strozzi. O congl'altri Ministri regu facestero per quella volta cotale elezione . Da' quali furono creati per il Monte del popolo Mario Bandini ,e Girolamo Spannocchi . Per quello de Gentil'buomini fu eletto Claudio Tolommei, & Deifebo Turamini . Per i riformatori, Marcan tonio Amerigi, ed Enea Sanini, & per l'ordine de Noue Pierantonio Pecci, fe bene affente, ed Andrea Tricerchi, Auena in questo tempo lo Serozzi fatto partire di noste tempo le balie co' bambini dello Spedale: dando loro per scorta cinquecento fantiguidati da Don Carlo Caraffa, che fu poi Cardinale, da Matteo Stendardo fuo nipote, dal Moretto Calaurele, 11 Aleffandro da Terni , ed alerevalorofi Capitani: i quali paffati falu fino à Belcaro lontano da Sienadue miglia; & anento insenzione di paffarfene quindi à Großeto i dato in pna Imbolca ta di Tedeschi , cominciarono ferocemente à combattere : intan to, che à vina for za fi farebbero fattida Tedefchida la ftrade auendo già cominciato a fargli al quanto piegare, se Luizi da Donara effendo vicino a quelluogo per altro affare con dugento Spagnuoli per ventura fopraggiugnenio, non auele giutan do prontamente i Tedeschi fatto rinfrancare loro la battazlia; O finalmente tolto di mano à Franzefe la gia quali acquistata vittoria: restandoni prigione lo Stendardo con morte di circa cento foldati , & con perdita di più di cinquanta muli , Effen dosi oltre à ciò rimandato in Siena le balie, ed i bambini di che el'eran carichi. Et così l'industria. O la pronuidenza del Mar chefe à tutti i difegni della Strozzi, si mostrana efter superiore. Il quale mandando Gabrio forbelloni fuo cuzino con mille cinquecento fanti, & due mezi cannoni al Caftello di Capraia, tuo go opportunissimo alla firada di Maremma , con pecisione del

# WE LIBROD

Signor del luogo, che volle aspettare la batteria, & de solde? ti . & villani , che vi erano ricorfi fu occupato da lui; Mettena doui in presidio Mastio da Cortona : & pigliando nel medeli. mo tempo fra Montalcino, & Creuoli, Munlo, Monpertufo, O Creuanda : con che venne a crefcere à fuoi molte commodis ta , & torle à nimici . Restauaci effo Creuoli : luogo affai più importante di tutti : ma per ricercare più genti, & più tempe à pigliarlo; & per tronarfi in Siena lo Stroggi con tante for ze , fu referbato il far quefto ad altro più commodo tempo . Il quale Strozzi fatto raffegna di tutte le genti; lasciandone in Siena quante baftaffero ficuramente à difenderla; volle , che di tutte l'altre, così vuli, come inutili fi sgranasse: comandande maßimamente , che la più parte delle donne fulle fatta partire. Al che il Marcheje con tutte le forze fi opponena : ordinando, che effe, & qualunque altro fuffe tronato, fuffe di panni , & d'ogni altra cofa spogliato , ed in Siena rispinto . Hawendo à tutte quefte cofe dato lo Strozzi buono ordine : raccomandando la cura della Città à Monluch , ed à Cornelio Bentinogli ;vfcendone ju la meza notte per la via dell'offernanzat & tuando egli , & Monfignor di Selua accompagnati da cinquanta archibufieri , & venticinque caualli verfo Montereg. gioni, faluo à Cafoli; & quinde à Montalcino fe conduffe. Non offante , che dal Marcheje , che tale pfcita s'immaginana , fuffero fatte fare diligentifime quardie quali per tutto Con le quali continuandafe ; le cofe di Siena per confeguenza veniuano sempre à ridurft ai più firetti termini : facendo effa Marchefe impiccare gra numero di contadini : i quali con gran difilma offinatione non fi potettero mai fino all'pltimo della guerra dall'affetione della Città rimuonere . Si che molto difficile fu femore il fargli aftenere, che dentro qualche rinfrescamento non portaffero : effendo per la continua querra di tanti mefi dinentati animoft, & ferocie & con thauer perfo ogni amore, & voglia di lauorare, vinenano folamente d'occifioni , & di rapine, la qual cofa con grande incommodo dell'efercito , hauena ripieno sutto il paefe circunstante di pericolo , & d fpanento : Onde ne i vinandiers , ne i Mercanti non li arni-Ichianano d condurre più le vettonaglie , & altre cofe necessarie al campo ; fenon erano africarati da una buona forsa . Ri-846 . 0 bellan-

## Q VINTO 303

belland fi fimilmente ogni giorno quelle terre deboli , che fenz & eran lafciate . Onde per liberarfi da tante fpefe fin costretto il Marchefe d'imantellarne la maggior parte . Reflanione per sidil paefe in guifa diftrusto, che alla fine poi della guerra fi fo-Benne di contadini vna penuria Straordinaria. Accostanansi in tanto all'efercito i tremila Tedeschi di Piamonte guidati dal Baron Felix : fatti raffegnare , & pagare in San Cafciano . Ed i mille cinquecento Spagnuoli di Napoli erano flati dal Bovia sbarcati à Piopebino : partendofi da Portercole, quando fentirono accostare le diciotto Galee Franzesi, che vi erano stase più giorni à fortificarlo , co' quali , & con alcune genti Italiane , che fi faceman venire di Pifa barebbe defiderato il Duca. abe con l'ainto delle Galee del medesimo Doriasifusse andato là Portercole: perche leuato quel luogo, non parena, che di foccorsi marittimi fusse più da lubitare . Mail Doria vichiamato da' Genoueli pe' bifozni di Corfica , allegando la flanchezza delle Galee , volle al tutto à Genona ritornarft . Promettendo . the Gionanandrea Doria fuo nipote, come fuffero meglio fornite farebbe à quel Jernitio ritornato . Et perche fen zagli aim si di mare quel luogo ( ancor che non interamente forcificato ) sarebbe stato di difficile espugnatione : differendosi d miglior sempo, dette il Duca per all'bora à Carlo Gonzaga Lucantonio Cuppano per coaintore, ed Alamanno de' Medici Commeffaris; ordinandogli, che all'altre Terre della Maremma fi doneffein tanto attendere. Agging nendo à fanti Spagnuoli , ed Italiani quattro compagnie di canalli ,. Il Marchefe in tanto fi era impadronito di Chiufdino , & di altre Caftelletta viciate, one trouato buona quantità di grano lo vende al modo folito à ministri del Duca : lasciando in Chiusdino Luigi da Donara con la fua compagnia de canalli, & Francesco da Montanto con la sua de' fanti. Arrivato poi i nuoni Tedeschi; & di eßi prefo cinque Infegne con ottocento Spazanoli, con fei pezi d'arsiglieria , lasciando Chiappin Vitelli alla guardia del Campo: poi che il Conte Santa fiore non ben fatisfatto anch'egli del Marchefe fen'era andato à Roma, s'inuid perfo Cafoli: ripigliando per firada Menzano, & liberandone Girolamo Sorbelloni fuo nipote , tenutoni da' nimici prigiane s one cominciò full apparir dell'Alba d batter la Terra : in cui lo Strozi bane-

#### 204 LTIBROO

na mello per Capitani il Conte Cammillo Martiningo, & Pom peo della Croce Milanefe. A' cui mentre che le mura con affai buon pre eveffo fi mandanano à terra: mandò il Marchefe va parence di effo Pompeo à favellare con lui ,eforsandolo alla deditione, Ma chiedendo Pompeo, che il tirare dell'artiglie. rie mentre fi trattana l'accordo doneffe fermarfi ; ne volendo consentirmi il Marchese; andato à lui nel Campo Pompeo, le conditioni propostegli furono ; che lasciati andare i soldati libe ri fenza infegne , doueffero I Capitani rimanere del Marchefe prigioni; il che ancor, che duro pareffe fu finalmente da Pompeo accettato: O mandato per due Cittadini Sanefi d notificare al Conte Martiningo quanto fi era stabilito, andando poi anche effo Conte dal Marebefe per sontare di migliorare i patti conclusi, non banendo; come e folito primariceunto il faluocondotto , fu da lui vitenuto prigione. & conuenne ; che al tue to la volont à del Marchefe fuffe efeguita . Il qu'ile mando col Conte Clemente Pietra l'ifleffo Pompeo della Croce d farne pfcire i foldati arrefi : la deffreza del quale Conte Clemete non bafto ad onniare (mentre, che efii foldati per la porta àciò ordi nata »feinano) che la fanteria Tedefea, & Spagnuola intato im petuofamète non entraffe per la batteria fatta. & che oltre alla maggior parte delle bagaglie , le qualidietro à foldati camminanano, non faccheg giaffero infiemetatta la terra. Nella qualeentrato anche por il Marchefe , & fattofi confegnare pure fempre il grano ; ne vende à medesimi Ministri Ducali più di einque mila flata vitenen tofi prigione oleve al Martiningo, da cur cano dumila foudi di taglia tutti i Saneli, che è pi babitanano , ò vi teneuano razione . Restandone Pompeo della Croce con poca laude : per banere per fe Steffa fenza penfare al Marsiningo accomodate le cofe fue. Leuaronsi due Insegne di fanseria da Colle: restando quel luogo per la prefa di Cafoli fenza fofpetto : O'furon fatte venire à Stantiare in effo Cafoli: con ordine , che con quelle , & con la sua ordinaria compagnia di canalli quel lucgo fuffe da Federigo da Donara diligencemente guardato . arrenderonfo col fanore della vittoria nel paefe circoffante anche Radicondoli , & Monteguidi . Ma à Carlo Gonzuga , che con gli Spagnuoli sbarcate d Piombiro: & con mille | anti Maliant, pfeiti parte di Difa, & parte di Volterra Gera

Rera d Monteritondo vicino à Maffa con dotto, comincianano ud incontrarfi molte difficultà . Perche Don Ernando di Silna. Maestro di Campo degli Spagnuoli , parena , che maluolentieriad Gonzaga vbbidiffe : ondebattendo le mura del Castello. ed effendo i difenfori pronti ad arrenderfi , non potette ritenere Tli Spagnuoli, fi che fpregzato ogni comandamento, non engraffero per l'aperturafatta ; & non metteffero anche quel laogo miferamenre dfacco : non oftante , che dal Gonzaga; per commessione auutane dal Duca, si facesse ogni possibile sforzo di confernare quello, ed ogni altro luogo, che in mano. gli fuffe venuto . Onde prefane il Gonzaga granisimo sdegno. cercana ; the dal Duca foffe quel carico ad altri trasportato conoscendo, che quegli Spagnuoli, i quali tutte le prede, & quella maßimamentedi quel luogo per fe volenano, erano non some foldati, ma come ladroni per procedere in entre le cofe : 1 Ma non erano foli toro , trabocchenolmente all'anaritia , ed alulla rapacità inclinati : anzi parena , cofa notabile red indegna veramente di tanta egregia viptà del Marchefe il vedere. che fra'l Capitano generale ed defi foliati, non a tirare d fine la guerra: ma dfare mercantia di effa fi attendeffe , effendo effo Marchefe in fentire, che in Monteritondo fi era tronato gran. quantità di grano, venuto da Cafoli corendo in quel tuogo per comperárlo à vil prezzo da gli Spagnuoli, che fe n'erano fatti padrom , acciocebe caro da lui fuffe rivenduto poi à chi più glie n'auesse pagato . Non oftante , che il Duca indarno attendes fe à sollecteure, che mentre i nimici si fronanano sbigostiti fi donesse attendere con ogni prestezza à segnitare la vittoria; O che per ciò fi andaffe ad espugnare. Maffa, & gli altri luophi con tutte le genti, Tornoffene finalmente il Morchese al Campo : auendo lasciato in : Monteritondo Cammillo Landini da Volterra, & lasciato al Gonzaga i Tedeschi internennti all'espugnatione di Cafeli, Co' quali, & con l'altre genti condottofi effo Gonzaza d Maffa, cominciò à sentire penuria di molte coje respetto alla Stagion pionosa zma molto più perchegli Spagnuoli feguitando nella fatita contumacia rubanano i vinandieri, ne lascianano, che cusa nessuna al Campo fusse condocta : Contutte questo, ffendo nella Città Gionanni Saffatello con tre infigne di fanteria male di foldati accompagnata,

ed anendoni pochi altri pronneddimenti, gli huomini di effe inuitati da Acchille Geri lor Cittadino, sentendo accost ar si quas pro pezzi d'artigliaria, mandarono ad offerire al Gonzaga le Chiani della Città : la quale il Saffatello ritirandofi nella Rocca aucua al tutto abbandonata. Della qual Rocca il medesimo giorno fenza aspettare nessun colpo d'artigliaria fu contento anch'egli di pfcirsi . In cuifece il Gonzaga entrare Cornatto da Perugia; perche in nome del Duca la guardaffe; Et fi fareb be col fauore della vittoria andato à Groffeto luogo importan tissimo. Ma lo Strozzi da Montalcino, temendone, vi aueua di nuono spinto bastenol presidio conducendonisi oltre à cià egli in persona: per aficurarsi , che quello , & Portercole , one auena difeznato le principali vesistenze, fusfero, in quante per lui si potena difese . Attefesi lasciando per ciò Groffeto ad impadronirsi di Girifalco , Tranale , Prata , Ganozzano , ed altre Castelletta simili , parte delle quali per la cagion predetta fi [mantellarono , & parte furono lasciate à guardia di lacopo Malatesta con pna compagnia di fanti, & ad Aleffandro Belingini con vna di caualli, accioche Scarlino, one era entrate Don Carlo Caraffa, & gli altri luogbi de' nimici connicini fuffero tenuti infreno . Riconducendo tutta l'altra gente in Campo al Marchefe : effendo che oltre agli Spagnuoli, ne anche à Tedeschi non parenan molto pronti ad vbbidirlo . Mando il Duca à Massa Lionetto Ottananti , ed à Casoli Carlo Martelle Commessari : perche à quei luozhi uon pure amministrassero vagione : ma pronnedellero gli abitatori , si che potesfero nugrirli : bauendoui il Marchele d'una grande abbondanza, canfato pn'eftrema carestia . Non erano ancora perfo la Voldesbiana le cofe molto quiete : perche Lucignano fi munina com ogni diligenza : anendone la cura Giulio da Ricafoli Commeffario : one à Terrazani fi erano tolte tutte l'armi ; per faspetto che di loro si era cominciato à pigliare. Et non o fante la trequa primafatta per i lauoratori folamente delle Terre, faorren do in tutti quei contorni i Frangefi ; Leonida Malatefta , che alloggiana in Montepulciano per vendere loro pari danni scorse fino di là da Chiufi , ritornandone con pna groffa preda di be-Siame . & di prigioni : la quale da Adriano Baglioni pfcito di effo Ch'usi gli fu in parce scemata , restandoni prigione Riccias

#### QOVINTO 30%

do Mazalosti , ed Antonio Maria da Perugia . Ma per tornare alle cofe di Maremma: reftana verfo quella parte folo Crewoli : posto fra Montalcino , & Siena , che non era ancora in potestà del Marchefe venuto . Et perche il luogo per la commodità del fito , & per l'incommedità del batterlo evano da farne molto conto; vi era dallo Strozzi Stato anche fatto dinersi ripari : & messoni con tre compagnie il Conte Giulio da Tiene: reputato buomo valorofo . Per il che giudicanto il Mar chefe neceffario il prinare i nimici di quel ricetto, non offante de molte difficultà, che vi fcorgena: fece, che vndici pezi di artiglieria da muraglia vi fi conduceffero : & andatoni egli in perlona con dumila Tedefchi, & con ottoccnto Spagnuoli, man dò in arrivando à chiedere al Conte Ginlio la Terra; Dal quale anuto per rifposta , che in quella non farebbe entrato , fe nom per pina forza , piantate l'artiglierie comincid da più parti la batteria , la quale effendofi cominciata da luogo più lontano she non bifogna: non fi fece per il primo giorno apertura da Sperarne l'espugnatione: Ma fattosi piu vicino il giorno seguem se, & cominciato à batter gagliardamente full'alba del giorno : non rinfcendo effettinamente il luogo abile à far resistenza . cominciò il Conte Giulio d far domandar parlamento. Nel quale dopo molta difputa fi conclufe alla fine di non ricenerla altrimenti, che à diferetione . Onde il luozo fe came gli altri ne fu faccheggiato, & trecento foldati, che vi erano stati alla diffefa , furono tutti fualigiati : Rimanendo il Conte prigione del Marchefe , con cinquemilla Haza di grano , che vi fu croua, to . Il quale coffituendoni per Capitano del presidio Alberto Angiolini , lafciò tutta quella parte infino à Siena interamen te afficurata . Sentinafi intanto , che il fiore delle genti di Fran eia mescolatodi Tedeschi , Guasconi , & Prouenzali con cawalleria dell'una, & dell'altra forte, calauano verfo il Piamonte . Onde le forze di Briffach Capitano generale del Re in quelle parti , veniuano grandemente ad accrefcerfi ; perche effendofi effo Re fpedito della guerra di Piccardia ; parena, che all'Italia, ed à Siena maßiniamente fuffe al tutto per vino tarfe le forze fue . Dicendofi , che raunato à Parma , ed alla Mirantola nuonifanti , & canalli Italiani , ed accompagnandofi con loro quefte nuone gensi oltramontane, facto un valido efer

#### 308 OLTIBER VOO

ciso farebbero in Tofcana , ed al foccorfo di Siena percammia ware : Ma effendo nel mezo della vernata ; non fi penfana già. che prima ,che à Primauera ciò potesse da loro effettuars. Onde sentendos, che gl'assediati banenano à pena da mangia. re per tutto il mese di Febbraio anon segindicana, che il soccorfo potesse, se non molto difficilmente arrivare à tempo . Et però sapendosi, che in Siena erano à pena rimaste tante genti, che poteffero baftare à difenderla ; & di quelle effere buona par se , d inferme , d malcontente di tante fatiche , & trauazli: fe giudicò sicuramente potere tornare ad annicinarsi alla Città. essendo essi canto cresciuti di forze : con disporre di maniera le genti, che entte le strade penissero à rimanere chinse, si che nessuna cofa da viuere potesse più penetrarui : se bene il Conte Santa Fiore estendo tornato di Roma al suo vistio, auena trouato la Canalleria leggiera per carestia di viuere grandemente difordinata . Onde lasciato quattro compagnie di essa per ferurzio del Campo . Ed alcune altrefattone rimanere in Buonvonaento tutto il restante bisognò, che per quella parte dello Stato del Duca , che era rimasto intatto da danni della guerra , fi distribuiffe. Faccendosi il medesimo da gli huomini d'arme; i anali più per la riputazione. O per i bisogni, che potessero venire , che perche molso alle faccioni prefenti feruissero cra bene intrattenere . Onde auendo ad Afciano, & per il Sanefe. consumato tutte lecose : conuenne, che per il Fiorentino in Val darno, in Mugello, & fino in Prato, & fino in Firenze fi desse loro alloggiamento e Essendo per la medesimà carestia di viuere nelle medefime, & maggiori difficultà i Franzesi; de qualité Conte della Mirandola licentiandoli dal Re del carico della canalleria, si era da Montalcino in Lombardia ritornato. Ma nell'effercito Imperiale, per tentare fe l'acquifto di Siena fi fusse poento abbreniare ; ed enicare per ciò ogni pericolo di foccorfo: non mancaus chi proponesse, che si donesse: fare vna groffa batteria con diciotto de penti canoni: per tentare le con la forza i nimici (efferdo rimasti fi pochi ) posestero effere superati. Et per spronarui il Marchese, che risolutamente à questa opinione contradicena : fospettandos, che ciò non fuste fatto da lui per cupidità, che la guerra più lung amente duraffe: era venuto di nuono di Roma d Firenze Gian Maniche : il quale

# Q (V 1 N T O 309

anale con lettere del Re Filippo cal liftime , & pione di prameffe, & di Speranza saccua una honesta forze al Marchese: perche risuegliando in se nuono valore, si sforzasse per tal via di tirare d fine quell'impresa mostrandogli, perche da sproni proportionatial suo appetito rimanesse punta, che esso hauena mestiero di fernirsi di lui d cose più importanti : Fece il Mar chefe conlottime , & veracir ahioni vedere à Don Gionanni fi come autua prima feritto ancora: al Duca anante difficultà. al poter mestere ad effetto questo , s'interrponeuano . Le muva della Cier àfortifime : & fe pure vi era gid ftata neff ina debolezza, il saperfi con quanta cura, & peritia fuffero State da gli inimici viparate . La prontezza del popolo Sanefe., che fe bene afflitto ,e ftanco ,farebbe non di manco flato per difendersi non meno, che i foldati fino alla morte. Il numero de quali foldati non era però fi diminuito , che non arrivaffi da mila fantitutti feelti l'imposibilied del fare batteria le non lon rana : & quanta fatica per le ftrude fangoje, & tempo, & fpefa: per condurui canta artiglieria , che bastaffe bifoznana impiegarui. Facena oltre à ciò mestiero soldare nuove fanterie Italiane, poi che la guerra era all'hora quali del tutto mantenuta dalla fela gente oltramontana: con le quali fanterie effendo inefercitate, quando bene fuffero statein grandistimo numero quanto à le giudicana, che poco la poteffe profittare ; & le alcuno era, che altrimenti prefumeffe, dehe della fua pronteza al terminare la guerra sospettasse: poco mostrana d'esfere in eff a guerra pratico : foggiugnendo, ed affermando con que ite, che il vero . ed vnico modo di acquiftar la vittoria ; confileffe foto in ftrignere , & cercare d'affamure gli affeitati . Per il che fare mostro che anendo lenato il Campo dall'Ifola, & quendolo collocato à Momerchio anena con la forza de gualtatorifatto pa circuito di dodici miglia, & tagliato con argini, & foßi cutti paßi , & ente le ftrate, into no à quali avena distribuitoi foldati di maniera , che l'ono all'altro potenano benissimo corrispondere . Onde era moleo difficile sche à Siena rinfreseamento di vettouaglie notabile, se non con vna gran. difima forza poteffe più penetvare: Ma con tutto questo, fenrendo di fatisfare alla richiesta del Re, & del Duea, & di mol ti altri , fi congento , che il Conte Santa Fiore con dumila Tedefchs,

#### 210 LIBRO

deschi, & mille Spagnuoli, ed alcuni pochi Italiani ne andaffe d Montepulciano, Cadi quel luogo conduceffe in Campo , l'arti glieria , che facena di mestiero ( essendo alla fine della gnerra di Montalcino ) tutta quella, che si prestò à Don Grazia di Tolledo stata in quel luogo riposta : Non manco la bugiarda fama di sirare à dinerso fine cotal rescluzione : per la quale, come fu fentita fi fparfe fubito voce , che il Marchefe fatto d Siena con la batteria l'oltimo sforgo, era incontenente per partirli : richiamato con la maggior parte delle genti al foccorfo dello flaco di Milano: Oue non era ne Capitano , ne forge da refistere all'impeto, ed al valore di Briffach , il quale ingroffato tanto di genti , era non pure per fcorrere tutto il Milanefe: ma per venirfene à tempo nuono con vn'esercito formidabile in Toscana , & per liberare al tutto Siena dallo affedio . La qual voce dallo Strazzi, & dagli altri miniftri Franzesi non fenza ar sifizio era grandemente augumentata, per mantenere i Sanefe fino all'oltimo nella già concetta pertinacia, ed offinazione e con difegno (quando altro benefizio non ne traffero, di ritivarfi , poi che d Siena fuffe perduta , in Montaleino , & nell'al tre fue Terre forti, & cofi confumate, & cenere impiezate l'inimico con la lunghezza della guerra, dando intanto comodo à Briffach di racquistare in Piamonse l'equivalente di quel, che in Toscana sifusse perduto. Ma essendo cotali difegni fra loro occulti non era Sanefe, ne foldato di honore affettionate à quella parte, che non cercaffe ( non oftante qual li poglia pe ricolo ) d'entrare nella Città per internenire à quella difefa : & per foccorrerla à quell'oltimo bifogno, fperando, che liberati poi dall'affedio , chiunque verso il Re di Francia auesse dimo-Hrato fedeled, & valore, farebbe viffuto in lei con molto fuo fanore, & grazia. Lanoranafi in santo da ogni feffo, & da ogni età alla Porta à Infi , à Camollia , ed in più di dodici luoghi : faccendo baftioni, & ritirate onumque fi prefumena, che i nimici poteffero battergli con tanta diligenza, & follecitudine ; che fino il tempo della notte non era intermeßo : non fi Rancando ( & massimamente i Sanesi ) mai ne per quefte fatiche ne perche il Marchele per cenergle fempre fofpefi , ed occupati faceffe à tutte l'bore bor da vnz parte, & bor da vu'altra das gli all'armi : Il Conte Santa Fiore in tanto faccedo

#### Q CV A N IT JO 311

la Strada da buonconvento : da San Chirico , & da Pienza : il qual luogo alla prima richiesta gli fu da gl'huomini della Terra confegnato : lasciatori Giovanbattista d'Arezo con la sua Compagnia : prefa Fabbrica , che cosi si nominana certa Torre , she dana molta moleftia à Montepulciano , delibero di foltenars quella Cittàda pri altro maggiore, & più incomportabile tormento , che fosteneua da Chiancianesi : faecendo condurre perfo quel luogo ( benche la ftrada, & la stagione fu fe pessima) due cannoni per batterlo. Nel conducimento de quali, effendosi appiccata co' nimici una fiera scaramuccia, Ottaniano Contucci Capitano Montepulcianefe , mentre , che valorosamente co' suoiglifa à poco, à poco ritirare verso la collina in cui Chianciano è posto , vi restò morto : mestendos poco di poi esi nimici in manifesta fuga , tosto che ful piano di essa collina furono arrivati: Et ciò fu fatto da loro con tanto difordine , che non fi fidando à fermarfi nella Terra, andarono, chi in ona parte, & chi in on'altra fpargendofi : Ma effendo da' foldati più fpediti del Conte feguitati : non pochi ne furono vecifi, & fatti prigioni . Co' quali entrando poi il Conte fenza altro combattimento nella Terra , (7 tronatoni buona copia d'ottimi vini , & d'altra vettonaglia , potette dare à foldati fuoi , che per la ftagione afprisima erano quasi morti di freddo neceffario riftoro. Danafi intento d Montepulciano da Antonio de gli Albizi ordine perche l'artiglieria domandata dal Marchefe con prestezza verfo Siena fo muoueffe : comandandofi per tutti i paefi connicini buoi, & qua flatori ,ed ogni altro strumento necessario e non esendo piccola opera il cauar macchine di canto pefo di mezo verno , de gli altisimi fanghi & del paese struccioleuole de Sanesi . Et mentre che d questo s'attendena farebbe il Conte con le gensi andato all'espugnation di Sartiago : luogo , fe ben non lungi da Chianciano di firada non di manco molto faticofa , & che per le fortificationi fatteui , O per il presidio numeraso , potena dare qualche difficultà . Ma dalle lettere del Duca, & del Marchefe affrettato: lafciato ogni altro difegno, verfo Siena con prestezza fi rinolfe. Sentendofi , che in Piamonte Briffach raunqua in Poerino tutse le genti infieme ; in numero di dodici mila fanti , & di mille squalli, che non si sapendo one polese polearsi si accrescena ta eredenza

#### 312 OL TI B R VO

credenza, che d seramente verso Toscana anesse ordine di mas chiare ( non effentio milo flato di Milano sante genti , che ba-Staffero ad impedirlo ) o veramente , che in effo stato di Milano fuffe per fare innafion tale, che le genti di Tofcana abbandonando Siana doneffero per foscorrerlo addirizzarli à quella polta; Onde perche questo pur farebbe potuto luccedere : uon volendoil Marchefe mancare à quel ed che gliera fatto in ffanzia follecitana ( fe bene quanto à fo nella fua opinione, perfenerava ) di preparare intorno à Siena tutte le cofe che per la batteria'da farfi , parenano neceffarie . Non oftante , che la Hagion contraria , si come il condur dell'attiglieria , cofi anche tutti gl'oficii militari grandemente ritardaffe . Et per non per der punto di tempo ; @ accioche neffuna cofa intentata indietronon rimaneffe: mentre, the netl Conte, ne l'artiglierie f lentinano ancoracompanite parfe al Marchele di pronare le con on impronifo affalic difcale fi fuffe per anneniura pointe nella Città penetrare : Perla qual cofa fare avendo chiamato in sua compagnia Gabrio Sorbelloni, di cui in tutte le cose ardue fi fernina : ma maßimamente ; one andanano elpugnationi , d difefe : & con lui Giulio Alfani Ingegnere Fiorencino: & anendo con eficerenico più volte; & ddigentemente confiderato tutte le partidella Città ;fece penfiaro sobe fingendo di affal rarla in dinerfe bande ; levera . & maggior forza doneffe 14. dirizzarft in quella, one era prima flata la fortezza ,ed one na Porta poco innanzisbiufa , parena , che agenolmente poteffe sforgarfi. Intorno alla quale fi fapena, che facenan la quardia i Tedeschi: reputati alquanto meno , che l'altre nasioni accorti, & vigilanti .. Difegnantofi , che al borgo della Porta à Camollia, detto la Castellaccia; si facesse il medesimo: one non apparma fortificazione fi gagliaraa, che non fe ne po reffe sperare la victoria. Amendoni oltre à Forestieri fattoni andare il Duca i più eletti foldati delle fue bande : per mettergli · à difefa de forei , & perche tutti gla aitri fenza altra occupazione anessero solamente pensiero di dare valorosamente l'asfales . Affermandofe da vn Maefiro Matteo da Lughano víci to di poro di Siena ebel'occupare i due luoghi predetti, non larebbe fiato at surre difficile . La cotte adunque della Palqua di Marate fatio in dinerfe parti in pa medefimo tempo mostra 99 . 410313

# QO VA I ANI TI O

di volere cominciare ad affalire vil Marchele steffo con buon numero di Spagnuoli, & di scale con grandistimo silenzio si ac costò alle mura predette : oue erano in guardia i Tedeschi: Nel qual luogo appoggicate effe fcale; ed in on medefimo tepo facto accendere molte trobe di fuoco, ed altri Strumenti fimilis fpara do gra quatità d'archibufate: fa le scale non fussero riuscite men corte del bifogno, avebbe per annetura fatto qualche progresso: essendosi d quello impronifo romore scorto ne' Tedeschi no picco lo spanonto. Ma non potendo per la corteza delle scale più oltre procedere; convenne (effendofi per sutta la Città leuato il romo re , & concorredo per ciò di cotinno in quel luogo nuona gente) che il Marchefe co tutti i fuoi fi ritiraffe. Anuenedo il medefimo al Conte di Bagno, che in fimil modo anena affaltato con gl'Italiani il Borgo di Camollia. One fe beae le fcale erano ftate meglio aggiuftate, & fe bene alcuni de' (noi foldati Italiani erano faliti fu' ripari; non potettero non di manco fermaruisi : ne ritenere il luago prefo : effendoui în on momento corfo Corneglio Bentino gli con molti altri d cacciarnegli, vimanendouene alcuni di esi morti: & Piero dal Monte, capo delle genti del forte di Camollia di maniera grauemente ferito nella testa, che conuenne, che in fuo luogo il Conte di Bagno succedesse: pscendosene egli, per quere più commodità all'effere medicato . Si come a Leone da Ricafoli , cafcato anch'egli in malateia , connenne in fimil mo do dal Campo partire : fuccedendo in fuo tuago per nuono Commeffario Aleffandro del Caccia . Effende riufcito pano il difegno d'occupar Siena con impronnifo affalto : non volle il Marchefe restare de prouare ; per latisfare d obi tanto gli facena inflanza d la preflezza, fe con la vina forza fi fuffe potuto bauer miglior successo: mostrando, che qualche speranza-potena aneri: non canto in effa forza , quanto ne' difordini , che in Siena per la discordia de Cestadini potenaco nescere : essendo ella all'hora appunto fu la creazione de' puoni Magistrati. Ma à questo pericolo il timore di fuori , come que si jempre auwiene fu ottimo vimedio d fare che da i Sanefi medefin i fi poneffericaro; avenda rimeffo tutta l'autorità, che nel conjuglio genera'e folena rurouaris penquella volta folamente, nel Concistoro cone tott appellano parafacetto di alcuni principali lor Magistrati . Dal quale furono eletti d ciafebeduno i succeffori fecondo

#### LT IVB RV OO 314

fecondo , che il tanto commune pericolo ricercana . Il Come Santa Fiore in questo mezo era contutta l'artiglieria finalmete comparfo : ed effendo State prima ( come fi diffe ) tutte le cofe opportune preparate . Il Marchese auendo con Gian Marriche, & con gli altri principali Signori, conferito quanto difegnana, che fi faceffe; & con la lor prefenza anendo chiamato afe i Co lonnelli di cutte le nationi ; efortò ciascheduno d flare con le sue genti preparato : per effere in ordine à valorofamente effequire quel che di mano in mano gli fusse comandato. La notte poi medesima, che fi quella innanzi al decimo giorno di Gennaio, co minciò à fare tirare fopra un Colletto vicino à porta Quile detto Ronacciano l'artiglieria difegnata per la batteria : in numero di diciotto pezzi , schifando di piantarla dalla parte difotto come forfe farebbe flato più ville : per euitare il pericolo di nom potere riconerarla ( comefacilmentegli farebbe potuto fuccedere ) fe l'espuznazione della Città fusse andata poco 'prosperamente . Rifpondena il muro , one la batteria donena farfi al Connento de' Frati di S. Francesco, posto fopra una grotta tan to alia, che quando bene le mura fuffere ftate gettate à terra la falita apparina poi tanto malagenole, che da i pinintendenti era reputato quafi imposibile il potere quindinella Città pemetrare. Et non di manco dal Marchefe era Stata quella parse eletta, come luogo di manco difficultà, di quanti ( con tanta diligenzia speculando, auesse co' due predetti saputo ritronare. Furono all'apparire del giorno condotti alla fommità del Colle à pena otto cannoni, ed una Colubrina : tanta era fiasa la difficultà del fargli camminare per una erta molto ripida ; onde al Colle si avena l'adito . Nel qual tempo gl'assediati per il sumor fatto quendo scoperto il difegno del Marchele : que nano tirato fra effa porta Onile, ed effo San Francesco Du profondo foffo; & cominciato pa gagliardo Bastione. Avendo su la Piarra di San Francesco dato similmente principio con la terra ad on Canaliere, onde con l'artiglieria si sarebbe facilmente potuto difendere tuita quella ritirata, effendo in quella sempo corfo ciascheduno de' foldati à quelle poste, she prima gl'erano flate affegnate : accompagnandofi con qualunque ce Colonnelli di effi in va Gonfaloniere dell'ordinanza de' lor Cistadini ; benißimo armati: accioche gl'uni poteffero nella fede. er nela

O ned'ainto de gli altri più confidare . Et quefto era effeguito da ciascheduno con tanta pronteza, che persona nessuna non rimafe in Siena, che d qual cofa molto ville non si adoperaffe, Onde tutto il cresito della Città venne in va momento à rimamere aficurato : ed effendo al luogo del pericolo maggiore stati cirati innanzi gazliardamense i lauori incominciati, fece, che messuno potesse più di cosa alcuna dubitare. Anena non di maco il Marchefe da quella poca artiglieria, che si era sul Colle condotta , fatto tirare circa dugento cinquanta colpi : ma visto, & fatto vedere massimamente à Gian Marriche, ed à tutti els aleri la fortificazion fatta , O che tutti gli affediati erano proneißimi alla difeja : & per effer troppo lontano il Colle fatto comoscere il poco progresso, che potena fare essa artiglieria . & che il farui condurre il restante farebbe con poco , è con neffun profitto; non potendo ciò farfi fe non nella feguente notte : nel quale spatio gl'inimici harebber poeuto di maniera ingagliara dire anche esi le lor difefe, che impossibile farebbe al tutto flaso il potergli espugnare ; fece dico , che Don Gionauni , & la maggior parte de gli altri facilmente concorfero nella fua fen senzia: ziudicando anch'eßi effer imposibile l'impadronirsi di Siena per altra frada , che per l'afidione. La qual fentenzia fu maßimamente augumentata, per effere in tanto annichilasofi il timore, che di Briffach fi era banuto . Il quale voltasofi ad Jurea, & quella efpugnata; parena, che folo nel Piamonte fuffe intento , le cofe fue ad ampliare . Non haueua in , questo tempo mancaso lo Strozzi defiderofo di porgere à Sanesi l'ainto, che per ini fi posena, disentar di nuono ; se con qual che dinerfione , haneffe potuto rimuonere il Marchife dalle loro offeje; moleftandolo verfo Maremma, O nella Valdechiana : avendogli nell'ana fatto ribellare quali tutte lo Caffella rimaste fenza prefidio, & nell'altra per via d'Enea Piccolomimi fatto feacciare di Pienza i foldati di Gionanbattifia d'Are-20; mentre che il Capitano chiamato per la partita di Jacopo Tabuffo alla quarcia di Montereggioni fi trouana da lero affente. Conche tutto il paese di Montepulciano era tornato nelle medesime difficultà, in che innanzi l'andata del Conte Santa Fiore fi ritronaua. Mu non baftanano que si tranagli à fullena re in nessuna parte la firettezza delle rettonaglie, in che ogni Rr 2 giorno

#### 316 LOT BIR O

giorno più Siena si riducena; essendosi ritornato à continuare Vassedio di essa, con maggior diligenza, che mai: se bene il Marchefe per infermità sopranenutagli si era ( ceffando in parte dalle fatiche ) ritirato a Belcaro : Inogo , che cra al Campo affai vicino. One avena lafriato à Chiappin Vitelli quafi tueto A carteo di effo . Il quale effendo il Conte Santa Biore andato alla diffe fa aella V aldichiana : & quafi tutti gli aleri Signori principali, Stracchi della difficit navira del Marchefe effendofs partiti, quanto più fi vedena rimasto in ve certo modo foto g santo più accuratamente facena apparire il valore . O vigilanzia fua: scorrendo à cutte l'hore intorno alle fortificazions fatte, & non meno, che il Marchefefaccendo impiccare entil i villani, che per passare in Siena gli danana alle mani. Col qual nome di crudelsa banena meffo in loro santo fpanento, che pochifimi fe ne ritronauano più che andaffero metterfi à figra rifebio. Afpirando per tal via, & per la pavienzia che fapena pfare cot Marchefe in sollerare le fue ftranezze di peruenire facilmente à supremi Bonori della Militia. Gouernauasi nel mede fimo modo, col medefimo Marchefe nelle cofe à lui appartenenti , anche Alamanno de Afedici , venuto in Campo nuovo Cem meffario: effendofene sornato Aleffandro del Caccia à Peggibonzi al fuo primo pfizio : in canto , ebe in Siena à foldati fi dana giorno per giorno ranto pane, che à pena parena, che con effo poteffero mantenerft viut? Onde che la dedizione di effa era da ciascheduno giudicata molto visina . Se bene il Dusa de Ferrara continuaua più , che mai caldamente nelle medefime pratiche i dandofi nel medefimo tempo dal Re di Francia d Bernardino Buoninfegni mandatogli di nuono da gli affediati , le medefime fperanze di prefto foceorfo per mare , & per terra: Non offante , che Giannandrea Doria-con venticinque Galee all bora , attendesse maßimamente aguardare il Canal di Piobino , si che paffelli Franzesi non poteffero ne' Porti Sanesi trapaffare: & fe bene il principale intendimento del Principe Do ria , che l'aueua mandato era Stato, che vettonagliato Orbatello ( che n'hauena non poco mestiero ) ed abbruciato Talalamone, douesse attendere ad ainsare l'esercito terrestre ad espis guare Portercole. Il ebe per effere contro à difegni, che dopo la partica sua era connenuto fare , per all'hora si preterina . Tra-

### Q V I N I O 317

Tronanafeil Duca per le cotinue spefe fatte maranigliofamen e. affaticate , effende Stato co Stretto perfupplire à tanti bifag ii . pigliare groffa partita di danari , con ingordo intereffe da Mer canti Tedefchi . & Genouelie affegnando loro alcune delle fue più vine entrate: con le quali giorno per giorno veniffero ad effere fatisfatti . Ne gli baftando questi; bifogno, che deffe il. Towerno delle fue quastra Galer à Marco Cencurioni : accioche con que lla ficurezza gle ne faffe preflata da lui vu'altra buona. somma . Non volendo quando si era per corre il frutto di tante fatiche, & pericoli ,ebe per diferto dielli danari fe ne. perdeffe l'occasione. Parfegli bene di donere operare, che Girolamo da Vecchiano fi trasferiffe all'una , & all'altra Corte dell'Imperadore, & del Re d'Inghilterra : in dimostrazione per efortargli à feguitare con ogni caldez za nella guerra; ma in effetto perche odorasse la mente , ed i disegni di quelle Mae-Ità, cafo che succedeffe ( come si teneua per fermo ) che Siena foeto il lor dominio si riducesse : Eleggendo cofini come buomo d'infinita destrezza, & fagacità: & some quello, che quendo nella revolution di Siena maneggiato infernitio de' Franges rutte le cofe, era benissimo instructo d'ogni lor fegreto, & difegno . Et benche da gl'Imperiali aneffe honovatifima prousi. fione; era anche al Duca ( come feruitore, @ Vaffallo ) in non. piccola confidenza. Auendolo lempre poiche da Franzeli fi fu licenziato , grandemente accarezato, & fauorito : I Frangell in tanto ( per » scirsi di Siena con minor perdita dell'onore, che fi poteoa ) proponenano di metterla in protezione . à di fottoporla con confenfo de' medefimi Sanefi al gonerno della Chiefaz è peramente metterla fotto la cafa particolare del Papa, Ma gindicando il Duca, che pn'altro Papa,che succedesse non quan darebbe à metter in trauaglie la Tofcana : pur che fperaffe di poter farne padroni i parenti fuoi , à si veramente, che effendo poco amico de gl'Imperiali, non ritornaffe à metterui di nuono dentro i Franzeli : contradicena interamente alla proposta del primo partito : acconfensendo più facilmente all'altra di fotto porla , cioè alla particolar cafa del Papa .. Ma vani erano ana bidue questi difegni : effendo da' Franzefi ftati proposti con arsifizio , non perche veramente difegnaffero , che doucffero mes serfe ad effesto : ma accioche l'animo del Papa , dacuicanana.

# 318 LIBRO

no vettouaglie, & dinerfe altre commodità venisse facilmente à confernarsi perso la parte loro ben disposto. Con le quali so-. lamente potenano mantenere fornito Montalcino , & Chiufi . & Greffeto, & Porrercole guardati diligentifimamente da lo ro col affegno, che fi è detto ( di allungare quanto più poteuano la zuerra, & di intrattenere la dedizion di Siena. A cue non fi mantava di dare le folite (peranze con la venuta del sante volte promesso esercito di Brissach : purche fino alla nuona. fragione proceuraffero di mantenerfi . Mostrando infieme , che à Marfiliadi Galee , & genti fe faceuano gran preparamenti : onde per poterzli in qualunque modo aspettare: in Siena di con tinno si facenano ne' luoghi più fegreti diligenti ricerche di gra ni; & fi diminuina ogni giorno più il pane di maniera, che fuor che à foldati , non je ne daua à gl'altri più , che noue oncie per bocca il giorno. Delle quali bocche fe ne mandana fuori di con tinuo quante più era possibile. Esortati à ciò fare dallo Stroz zi : il quale tenendo per fermo , che à Siena non si auesse più ad pfar la forza, ordino, che de foldati, che vi restanano alla guar dia fe ne fremaffe fettecento Tedefchi : i quali commeffe . che di notte gli fuffero mandati à Montalcino. Ma di cotal difegno ne aueua il Marchefe anuto piena notitia ; mediante pua letteva dell'ifleffo fivoz zi , che fu interretta , & fatta diciferare . la aual però non prescriueua il tempo à punto della partita: Ma dal Marchefe per effere à qualunque hora preparato, si facena, tenere da' Capitani per tutto follecita guardia. La notte dunque dell'olsimo di di Gennaio ofcendo quefti Tedefchi fosto fei: Inferne con lor Donne, & bambini per la porta à Tufi, & fac cendesi per divertire dare dal Bentiunglio in più parti all'armes ma maßimamente nel Campo maggiore de gli Spagnuoli; poi che ful fiumi ello della Treffa furono difech : giunti ad ma del-Le Trincees oue era per force à guardia Girolumo Torres Capitano con alquanti Spagnuoli: @ quella volendo per forza paffare : fu da lui fatto loro per alquanto fpazio valorofa refifien. Ta: ammazandone molti, che ò falendo, ò effendo faliti facenano la firada a gli altri: ma non aucudo in vitimo potuto à tanta molittudine refi flere ; poi che i Tedefobi, lafciata la Trin. cea fi ferono verfe l'Arbia rinultati, in darno poi da France-(co d'Aro, & da Ernando de Silua furon feguitati : accufando I'nn

#### Q W II N IT 10

Pon l'altro : ma più di tutti Franceseo d'Oglianda (she non pol lemai muonersi ) di pigricia , & di poca vigilanzia. Ma non di manco affaltati poi , che fi furono allontanati dal Campo alquance miglia, per opera di Chiappin Vitelli da Canalli di Lusignanello , & di Buonconnento à pena duzento : ma con l'Infe ne tutte fatue à Montalcino si condustero . Così andana la mi fera Siena prolung andofi nelle fue affliz zioni; mentre ,che lo Strozzi per moftrarfi con maggiore fperanza, & di effere in on certo modo ficuro della venuta del foecorfo attendeua con fuono di Trombe , & di Tamburi , à festeggiare; & ballare: Ma non potenano fi fatte cofe far fi , ebe i Sancfi non s'accorgeffero: che tutte quefte erano dimostrationi : Di ebe l'oniver fale staus pessimamente contento . Ma le nuone speranze , à che da quei partiali de' Frangefi, che con loro si ritrouauano, erano ogni giorno indotti non lafcianano , che à nessuna certa determina-Zione si rifoluesfero . Anendo fra l'alere Monluch on giorno in piena adunanza mentre le cofe erano nella ma gior disperazione: parlato tanto magnificamente del fuo Re, & fan. so ampliato le forze ; & generofità , er fede fus : et effendo nel rogionamento feguitato da Aleffandro Guzlielmi l'un no de' Signori , che induce qualunque dubitana à tener per fermo , che il foccorfo , come la flagione lo comportaffe, farebbe fenza alcun dubbio Stato per comparire. Onde per ciò fie ottenuto vna deliberazione , che qualunque de' più ricchi , ferbatofi folo in cafa quanto grano baftaffe à nuarirlo turto Febbraie , doneffe confegnare intto il restante ( pagantofegli il debito pgezze, al pubblico Mazistrato. Del quale, & dell'altre , che vi fi tronana , fatto i arbiti calculi (il che fino all'horacon tutto l'autorità & diligenzia dello Strozzi non s'eva mai potuto ottenere, fi giudicaffe quanto tempo ancora la Citsa poteffe mantenerfi . Et questo fi faceffe poi insendere à Roma à Cardinali , ed à gli aleri Ministri Regij : accioche fecondo quel tempe fi accomodaffero à foccorergli : è fe ciè non fi potena fare , almanco ad accordargh con qualche bonarasa condigione. Non cimancando quanto all'accordo, thi ( mostrandofene al tutto alieno') proponeffe, & celebraffe la magnanimità ed oftinazione di Sagunto, & di Numantia. Questa fer senza per scarlità di miglior partiti, fu finalmente accertata.

#### 220 OLTI B R VO

Ma mentre, che per effequirla fi facenano le preparazioni, ven ne dal Re di Francia nuona commeßione à Roma all Cardinal di Ferrara, per la quale firacco di tante fpefe, & difperato di po rere foccorrere Siena; poi che gl Imperiali ne per le cofe fue pro Sperenel Piamonte , ne per il pericolo di Milano da quella ofidione fi rimnovenano gl'ordinana , che fi cancedeffe à Sanefi libera facultà di difporre di fe Stelli , come più glifuffe piacinto : canando le genti fue della Ciera fane , O falue. Per ainto di che fare gli concedena ( bifognando') che fi foldaftero dumila fanti: & cafo, che i Saneli fi contentaffero di venire all'accordo , che all'hora à tutto fuo potere glifanoriffe, ed aintaffe : per far loro confeguire quanto più comportabili condizioni fuffer polibili. Ma con entro quefto confiderato il Cardinale , & gli altri a' commodi del Re più , che non facena egli fleßo ; non re-Havano di porgere à mifeti Sanesi le medesime speranze , che lemore del futuro , & presto foccorfo. Ma perche dal Cardinale fi domandana nel medefimo sempo dgli Ambafciadori Sa nesi il mandato nella persona sua propria, da potere obbligargli , & connenire nell'accordo ( cafo , che con gl'Imperiali fe concludeffe ) parendo , chel'una cofa all'altra anesse contradirione . C' entrati per ciò in fofpetto di lui , come de gli altri mi mifiri Regu , da' quali fi accorgenano molte cofe effer loro tenute celate : giudi: arono neceffario darne fubito annife alla Città . Dalla quale fentito quanto paffana , furono fpediti à Roma Ameriga Amerigi : O di Montalcino fu alla medefima polta fatto andare Pier' Antonio Pecci; pno de gl'Otto della vuerra , el buomo di molta autorità. Questi congiuntifi col Velcono di Pienza , O: con Carlo Maffaini primi Ambafciadori ,et intefo ,che nel Papa nonera la collocare parte neffinna di fperanga, & il fofpetto, che i Ministri Regu non alla fa Inte della Cità: ma al folo commodo del Re aueffero l'animo inerneo ogni giorno accrefcendofi giudicarono à propofito accioche più ficuramente fe poteffe far vedere à gli affediati lo fia to, in che si ritrovanano; di ricercare il Duca, che volesse permettere sebele lor lettere ficuramente in Siena poteffero trepaffare. Ibche non pure fu da lui con molta benignità conceduio : ma come quello , che per fichifar le molefie , the da quaanque vicino troppo potente fi faglian fastenene, arebbe al-L'bors

#### Q V I N T O 321

Phora ( come sempre desiderato, che Siena à qualche bonesta forma di gouerno fi fuße ridotta, volle, che l'entrata di effe letsere , che douenano effere feritte da gli Ambafeiadori fuffere da pn'altra sua prudentissima lettera accompagnate. Per la quale mostrando con verità il mifero stato, in che fi erano ridotti , & con quanti aggiramenti per proprio commodo ; & per tenere le forze Imperiali impegnate erano da' Franzesi in quella offinazione mantenuti; gli efortana à liberarfi da que-Refrandi quanto prima potenano : ne volere aspettare di riridurfiall'oltima estremità : onde à lui non rimanesse poi nefffun modo, per il quale potesse soccorrergli, & aiutargli. Il che succederebbe lor facilmente, fe voleffero vna volta rifotmerli à leuarfi esti Francesi di casa . La qual cosa con l'ainto suo arebbero potuco benifimo fare : come tante volte fi era, & con canti delor medefimi dinifato : Il che quando fuße successo fa offerina per mediatore à confernargli falui nella lor libertà con conditioni malto honorate ; & di che era certo , che la più par te fi farebbe contentata . Questa lettera non manco, che quel lede gli Ambafciadori di Roma ; per le quali chiedenano, che all'one fuffe conceffo il potere tornare nella Città, ed informarla delle mifere condizioni, in che fi ritrouana, moffe non poco la mazgior parce dell' vninerfale de Sanefi , il quale benche nasuralmente inimico del Duca . O del nome Fiorentino , pure tratti da necessità voltanano verfo lni la maggior parte delle loro speranze . Non di manco la grandeza dell'offese fatte da principali del gouerno all'Imperadore ,ed agli Spagnuoli : & la disperazione di tronare perdono, gli mantenena offinati d volere perfeuerare mentre , che punto di fperanza di foccorfo ci restana, è che spirito vino gli rimanena, nella quasi disperata difela. Et per ciò in cambio di far venir neffuno de gli Ambasciadori di Roma si risoluerono d mandare, & in quel luozo Ambrogio Nuti , vno de confidenti della parte Franzefe : con commessione , che certificatosi del termine , in che le cofe loro, & le altre del resto del mondo si ritronauano, essendone gli affediati della maggior parte ignoranti , prometteffe à Ministri d'effi Franzesi, che Siena aspesterebbe tutto il mese di Febbraio: & per ciò che il soccorso con ogni opportuno rimedio si andasse sollecitando. Messendo innanzi a gli occhi del

Re , & de fuoi le promeffe suo , ed i meriti lovo . Ma che quan do il foccorfo interamente difperato fuffe, & che all'accordo fuffe necessario finalmente venire , che giò per neffun modo fe confentiffe , fe non falua la liberta , & con douere effere reinregrati di tutto il lor dominio. Restando oltre à ciò foeso la medefima protezione di Francia. Condizioni , che à pena effendo vincitori : & liberi padroni della lor Città . & delle lor Terre fi farebbero potnite fperare di confeguire . Non che tronandoli in tanto mifero flato; che ne della lor Città ne di nelfuna dell'altre lor Piaze potenano ( fe non quamo piacena & Franzesi ) disporre. Cazione di tanta poca conoscenza di loro fleßi , & ditante confusioni , & dinerfità di pareri in che erano ridotti, era flato, ed era la diverfità de fini, che aneuano Piero Strozi , el Cardinale di Ferrara : à quali due principalmente deferina il Re la negoziazione delle cofe di Siena . Per ziò che non potendo lo Strozi deporre il mal'animo, che auca ua contro al Duca Cofimo: afpirana à confumarlo (comce detto con la lungheza della guerra : & perciò con la speranza del foccorfo , audana nutrendo ne Saneli atusto fuo potere l'office nazione del non si accordare : faccendo penfiero perduta Siena che non per questo doneffe effere fornitala guerra : ma che le Terre tenute da lui , che erino la migliore , & più fertile parte dello flato Sanefe s'aneffero à vincere à palmo , à palmo , Mostrando in questo seguirne non piccolo benefizio al Reziche era ( come fi è deito) che tenendo le forze Imperiali occupate in Tofcana fi dana in Piamonte fpazio d Briffach di restare padrone della Campagna, & di poter farni (come facena) progreßi notabili. Erafi confermato con la medefima opinione il Cardinale fino all'hora : ma dopo Poltima commesione, che penne dal Re, accommodandofi per effa meglio le cofe per il suo particolare proposito andana dimostrando, che benefizio, ed bonore di effo Re farebbe state , che poi che non fi prouaua modo di difendere i Sanesi con la forza, che almanco si cercasse di aintargli con gli accordi . I quali era necessario accelerare , per gli l'asciere condurre à gl'oltimi termini di necessità. Et che effendo rimasta loro tanta parte dello stato, che ancora fotto lor nome fi tenena : potena fperarfi di donere confeguirgli tollerabili; pseendosi di Siena, & dell'altre sue Terre i Fran

323

refe ; i qualida gl'Imperiali s'affermana effer foli cazione della guerra , che fe gli facena . Depositandos esa Siena in manodi alcun Principe Italiano potente e & non fospetto alle par ti da che fi confequina quel che dal Re mostrana deliderarle di rimanere cioè con suo bonore libero da tante molestie . & fpele . che per non lasciarla precipicare in seruicà eli conuenina fostenere. Ma perche fi sforzana che cotal Principe in qui donena farfi il deposito fuffe il Duca di Ferrara suo Fratela lo togliena à questa sua opinione molta autorità le bene per vicoprir la propria passione fusse da lui proposto il Papa, alla alla anal diznità giudicandofi molto vicino, penfaua farne fortire il medefimo effetto , che fe da principio nel Duca fuo Frasello flata collocata fusse. Conosceus, & scoprina lo frozzi questi difegni, ed à Sanesi volendo confernarsi in liberta mostra ad .che Montalcino , Groffeto , Portercole , & l'altre Terre fta mano bene in mano del Re : nel foccorfo del quale douenan metgere , & non in altra cofa fperanza . Il Cardinale in tanto , & eli ministri Requi di Roma per scaricar se . & caricare à dosse allo Strozitutte le colpe, quendogli offerto danari per foldar fanterie Italiane, ed offerto insieme, che di Marfilia Jarebbero Lati mandati mille cinquecento Franzesi; perche dallo Strozi non era Stata ne l'ona cofa ne l'altra accettata, quando da gli Ambasciadori Sanesi gl'era poi chiesto il soccorso : il Cardinale rifpondena, & mostrana loro , che dallo Strozi restana . & non da lui , ne dal Re , che non si porgesse loro . Arguendoss all'incontro à medafimi Ambafciatori dallo Strozi, che fenza pn'efercito di gente oltramontana , pari per bontà , & per numero all Imperialeera on fargettar pia idanari, & la riputazione al Re fenza proposito: Oltre d che i mile cinquecento Franzesi, mal fareabero potuti per quei mari à liti di Toscana trapuffare , per la continua guardia , che pifacena (come fi è mostrato ) Giannandrea Doria, Chiarendosi con questi azziramenti , & con questa dinerfità di pareri , & d'omori non meno Ambrogio Nuti, che fi autffero fatto, è faceffero gli altri Amhasciadori Sanesi del male stato, in che le cose loro andauano riducendosi; remanendone oltre à modo mal contenti, o confusi, si risoluerono, che essa Ambrogio Nuti le ne ritornaffe in Siena à riferire à quel gonerno quanto fiera faeto,

& quanto fi poteua Sperare ; concludendo , chegli ainti erane ben lor promesi: ma quegli di Lombardia non erano già cofs chiari , che doneffero in esti gran cofa confidare : & quanco all'accordo : che al Re non farebbe dispiacinto , che per loro fielis se ne fussero aiutati. Per il che declinando della tanta speran-Ta del foccorfo, con che fino all'hora fe erano andati pafcendo. O riuolgendo finalmente l'animo al Duca si risoluerono à man dare il medefimo Ambrogio à lui : per incendere le conditioni con che fi disegnaffe di conuenire : pregando à volersi contentave per agenolare le difficultà, che fogliono il più delle volte nafeere , che cotal negoziazione fi doueffe fare à Roma alla prefenza del Pontefice . Que farebbero internennti i Minifiri del Redi Francia: dall'autorità, & configlio de quali non intendeuano volere per ne Bun modo partirfi : alicurandolo, che rimanendo esti in quill'accordo (come era cofa conducente) in for libertà, che arebbe ricenuto da loro una ottima vicinanza: & che Firenze, & Siena fi farebbero di tante fatiche potute poi perpetnamente ripofare. Conobbe il Ducadalle parole di costui in quanta ignorautia di fe steßi i Sanefi ancora fi ritoowaffero . Alla quale ( perche in parte fuffe repreffa) rifpofe. che d Firenze , onde fi facena la guerra ; O non a Roma era mefliero , che l'accordo fi trattaffe . Il quale (fe bene egli per fe fleffo n'bauena l'autorità) intendeua non di manco che alla prefeseuza di Don Gionanni Marriche, & de Don Francesco di Tolledo ministri Imperiali , & che evano in Firenze fi faceffe : importando poco aloro vincitori; & che avenano d dare, O non riceuere le condizioni quel che a Roma, ed a Ministri Franzesi le ne auesse à parere. Soggingnendo in domandare effo Ambasciadore : se quando l'accordo se concludesse si arebbe da bui, d da altro Ambasciadore autorita bastante da potere con Siena obbitgare Montalcino, & l'altre terre tenute dalle quardie Frangefi . A che effendo dal Nuti rifposto, che concludendofi accordo velle, ed honorato per la Città, che era certo, che i Franzesi si farebbero di entti i predetti luoghi pfeiti, O rifpoftogli dal Duca, che s'inducena con difficultà à crederlo : & che non pensaua anche , che l'ifteffo Ambasciadore lo credeffe, In fenza conclusione nella Cuta rimandato. Certo boraniae egli, O gl'altri Sanefi, che risenendofi i Frazefi Montalcino, &

#### QOVAIANITIO 325

le altre Terre fi donena, del confernar la lora libertà poca faeranza duere . Per differire aduaque quanto più si potena di peruenire à questa cofi grande, e da loro cofi aborrita miferia ; fatei i lor calculi, & lor confulte : & trouato aner tanto grano da poter condursi fino à venti di Marzo: impetratone non fenza difficultà il faluo contotto dal Duca , che defiderana pltimare tante lungheze ; rimandarono il medesimo Nuti prima Montalcino allo Strori : per intendere , fe penendo a qualche onorato accordo farebbero da lui di quel luogo. & de gli altri sanate le quardie fue : di poi à Roma al Cardinale, ed à gli alari Ministri Franzesi. Co' quali continuando nel poco conofeimento di fe fleßi , & perfuadendofi, che l'Imperadore ( fi come il Re di Francia , non fuffe alieno dal confernargli in liber-La , proponena ( fecondo , she da gli affediati anena aunto un comme Sione ) che i Frangefi doneffero pfeirfi di Siena , & d'o-Ini altra lor Terra : delle quali , fi come delle venute in mano del Duca doneffere effere reintegrati : con mettere in Siena . per confernazione della pace, quella conveniente guardia, con capo non fospetto, di che si è di sopra ragionato. La quale domeffe effer pagata da Principi Italiani fino à tanto , che ofii Sanefi ristoratifi de' dannifostenuti , fuffero abili per fe fleßi à potere fostenere questa fpefa . Parito , ( come fi e moftrais ) propo lo fino vi prin cipio della guerra, quando ne canto fobrgimento di fangue ,ne tanta disipatione di Teforo, ne tanti pericoli fi erano da gl'Imperiali foftenuti . Furono col Gardinale Mignanello Saneje il Nuci, et Pecci, & l'America (fecondo la commeßione anuta ) à pie del Papa, à cui con Oragione piena di compaßione , & d'argumenti efficacisimi , fi sforzarono di perfuadare, che per fe , & per la Sede Apostolica era cola dannolisima il tafciargli cadere in intera fuggezione de gli Spagnuoli . Dal quale sapendo egli la resoluzione dell'Imperadore, non riportarono altro, che confolazione di parole, & dimostrazione di buona polonta, doleudosi, & quafe accufandogli, che troppo aneffero differito à chiedere il rimedio . Si come dal Cardinale di Ferrara of da gli altri Mi nistri Franzesi à loro domandanti con lagrime , & con lamensì acerbissimi, il tante volte promesso soccorso, fu dato la mede fema vifoofta, che l'altre volce, cioè, che allo Strozi fi era dato

### 326 CLTIMBIRVOO

gi l'ordine bastante: Dal quale (continuando anch'egli nel me aesimo proposito , circa Montalcino , & l'altre Piaze ) non canauano alero, fe non che più alla lor falute fi pronnegena, tenendole in mano del Re, che rendendole loro . Mostrando, che questo era pnoftimolo fi acuto all'honore di quella Maesta,che per non mancargli; tosto che commodità n'auesse auuto, sarebbe flato coffresto à porger loro tal foccorfo, che non pure le Terre: ma Siena (quando anche si perdesse) sarebbe stata per vitornare nella potestà de' suoi Cittadini. Erano questi aggiramenti, & quelli Aratii grandemente grani diopportare : ed il Mutivitornato in Siena auena fedelmente di parte in parte ognicofa referita. Etnon di manco ancor che nelle parole dello Strozi conofceffero effere grandifisma fallacia, non poteuano per questo fave , che in qualche parte non gli prestaffere fede : gindicando i'Altimo di tutti i casi doner effere il perdere la libertà . Et però dalla folita rollantia , ed offinazione non fapenano rimnouerfi . Faccendofi in tanto da foldati , che gli affe dianano più , che mai sollecite . O diligente guardie : perche vettonaglia dinessuna parte fuffe lor condotta. Et lo Strozi dall'altra banda non restana donumque potena di dare spe e. & sranagli alio stato del Duca. Il anale per esterestato ancllo ed il poffato anno penuriofi , era costretto a fornire con grane ino danno di grano nanicato non manco i popoli fuoi , che l'elercito , che à Siena dimorana: Pienza tenena in quello tempo tut to il Montepulcianeferefeffato : ed à Lucienano era non piccolo fospetto de'Terrazani medesimi: reputati prima tanto fedeliz de quali alcuni ne erano stati mandati da Giulio da Rciafolisome flatichi in Arezo, ed à Firenze ; infidiardo per tutto lo Strozinen meno co' trattati, che con l'armi. Dall'altra parte Simione Roffermini cou grandisima fazacità, & pericolo anena occupato vn Palazo del Duca di Melfi, fuora di Pienza pieno di grandissima preda con che d gle buomini di essa Pienza si messe da quella parte non piccolo freno. In Maremma ancora intorno d Cafoli à Chinfdino, ed à Munteguidi fi flana in consinuo efercizio: effendo ai und . O dila foldati valorofi . · lacopo Michatefla, Francesco Montanto, Rombaglino d'Are-To . Francelco de Medici , Luizi da Denara , Il Moretto Calaurefe. Il Buca di Somma, Chearamonte : ed altri limili : i quali

### QOVINTO 317

ron lasciauano parte neffuna , oue non convenife ft are in perpetua vigilanzai. Parti in questo tempo da Buonconnento con cento Canaleggieri il Conte Gifmondo Roffo per andare à predare perfo Montalcino canendo chiamato in fua compagnia Bacciotto Monaldi Capitano di fanteria, con cui aunicinandos perfo San Chirico fi abhattero to ad incontrare buon numero di Archibusieri Franzesi ; che accompagnati anch'esi da quaran ta Canalli cominciarono con loro à combattere . Temettero i Canalli del Conte d'Imboscata , & però si allargarono dalla lor. fanteria . Ma Bacciocto , ed altri foldati di valore recandofi à viltà il fuggire vollero far testa , & cominciarono à combat:e re in che perseuerando per alcuno spazio: essendo morso a Bac ciotto fotto il Cauallo per sua gran difauentura connenne che fa arrendeffe : Onde condotto prigione fu in capo à molti gior ni egli, & Gionanbattifta Scazini miferamente impiccato: fi per vendetta d'un'altro tratto fimile vfato (contro all'especia zione dello Strozi ) dal Marchefe : & fi per effere ftato effo Strozi pronocato à ciò fare da alcune parole irrenerenti dette con poco proposito dal Monaldo. Ma queste cose non ereno di respiramento nessimo à gli assediati . Si come nessian respiramento lor porse la presa di Casale da Monferrato fatta in Piamonte da Briffacb . In ful fauor della quale parfe allo Strozi di foldare tre mila fanti Italiani : dando voce per accrefeere maggior animo deli amici fuoi , che l'espedizione arriuzna fino à feimila . Inducendos à ciò più per timore di non effeve da gli Emuli fuoi calunniato appreffo al Re , che per fperan : Za che neffuno altro effetto buono poteffero partorirglifuori, sbe far prolungare à Sanefi la lor dedizione . Non oftante, che dal Nuti ritornato in Siena con minaccie del Marchefe , & pro tefti, che quefto lor tanto differire ad arrenderfi partorirebbe il facco, & la rouina della Città fentinano, che in altro, che nell'accordo non era da mettere più speranza. Ma lo Strozi, che fin che potena auena deliberato di non defistere dal cominciaco proposito non mancana ( con tutto quefio ) d'indurgir con nuone lettere ogni giorno in nuone speranze , per laftiare fino all'oltimo luogo a gli accidenti , che inaspettati tal volta si veg gon surgere, di poter produrre qualche nuona occasione; che al sue desiderie si accomadaffe . Delle quali lettere , alcune di Tomma

#### OLTI BRYOD 228

fomma efficacia ne furon portate dentro da Ermes Pallauffins per le qualigli efortana à mandare Ambasciadori à Brissach : o pure , the fi fosteneffero ancora tutto Maggio fi offerina di farfegleincontro confeimila fanti; ed effergli guida non pure à liberar Siena ; e'l fuo flato : ma ad andare ad affrontare anche quello del Duca proprio. Furono ( raunato il Configlio grande ) lette queste lettere , ed afcoltata la relazione del Nuti. il quale bauendo diligentemente narrato quanto auena fat to, & vifto, & gindicandofi impossibile il porer collerare la fa me fine al tempo prescritto dallo Strogi, delle chi affusie erano hormai tutti chiari s fi rifoluerono, che in quel miglior modo; che si potena all'accordo si donesse venire. Et così , si elessero Girolamo di Ghino Bandinelli , Girolamo Malanolti , Aleffandro Gaglielmi, & Scipione Gb gi perche cot Duca ;ed d Firen ge , vedeffero di andarlo componendo . Non restando per que-Sto di non mandare ancora allo Strozi, fignificargli quanto per impotentia s'era deliberato : follecitando, che fe foccorfo da lui, da atrii donena venire , che fenza più indugiare fi vedeffe di accelerarlo . Il quale Strozi per allungure le cofe con le folite arti , opero , che in lor nome fuffe mandato à Briffac Nicoles mo Forteguerri : fi come egli aucora mandò al medefimo Piera maria Americi; mostrando disollecitare la sua venutas se bene potena fapere ; che questo , ed ogn'alero difegno era per ef-Rie abtutto cofa vana . Inducendo con la medefima industria fino à Luccheft (cofn degna di maraniglia) à mandare nel me defimo tempo po lor Cittadino d Montalcino : per efortare quei Sanefi , che vi ciano : accioche operaffero , che gli affediati fi Tofteneffero quanto più fi potena fare, dandogli certa fperanza di vicino , & molto potente foccorfo . Al quale foccorfo mo Firana quella Repubblica effer pronta à dare nelle sue Terre per quaranta ziorni baffenole vettonaglia- In fra queste vane Speranze gli Ambasciadori Sanes eletti , erano finalmente giunti in Firenze : continuando il mal conofcere al felito il mifero stato, in che fi ritrouanano. Et però cominciarono d prega e il Duca : che come Principe Cristiano , & come buon vicino poli fericordar fi di proporre toro condicioni viulte, ed bawordte: mittendo pur per capi printipali che la liberca, & la protezione del Refuffe lor confermara. Ricercando nell'ifleffo mado

To modo, che fecero l'altra volta , che à Roma, & prefenti à Ministri Franzesi quell'accordo si douefe trattare . Aggiugne-Loui folo questo per feufa di ricercare cotal cofa : che concio fia che effendo Montalcino, & l'altre Fortezze in lor mano hauef. fero cagione di renderfi più pronti à resticuirle : quando l'accor do ( lor prefenti ) fi fuffe concluso . Le quali Fortezze: perche per loro flefsi Sanefi , non farebbero flati baftanti à guardarle . fe offerinano di depositarle particularmente in mano del Pape de Veniziant, del Duca di Ferrara: dfi veramente di tutte infieme fecondo , che fuße giudicato più espediente. Soggiugnado anche, & domandando, che ciò che era stato loro nella prefente guerra occupato, donesse effergli da esto Duca restituito. Alla quale afai lungha proposta fu dal Duca con breui, & fu-Ranziali parole, & per cio piene d'autorità risposto. Che vetendo venire all'accordo bifognana lor penfare a due cofe; l'una di rendere principalmente l'honore all'Imperadore, & l'altra di accomodare in modo le cose , che i vicini poteffero viner sicuri di noneffere dalla Città, ne da lor dominio offesi . Con che effen dosi terminato il ragionamento : parfe agl' Ambasciadori , re-Rando in Firenze gl'altri , di rimandare in Siena Girolamo Ma Janolti. It quale referito le precise parole del Duca ; su di nueno d ini rimandato , pregandolo , che fi compiaceffe di dichiarave , in che modo all Imperadore l'honore , ed a' vicini la ficurt d fi potefferestituire . Fugli rifpofto ,che leuando di Siena le genti Frangefi , & tornando alla protezione Imperiale, fi fatisfacema all ona cofa 'ed'all'altra . Onde nell'altre 'particulari à farebbe flato poi facile connenire . Ritornato in Siena con tal rifosta un'altro degl' Ambasciadori Alessandro Guglielmi, tro no che parena d ciascheduno molto duro il rimetterfi al tutto nella diferezione de vincitori : eftendo impossibile non hauere sempre qualche scintilla di speranza nel promeso soccorfo . Et Pli accidenti ; che fopra uennero accrebbero marauigliofamente dall'ona parte , & dall'altra fperanza , & timore: percioche fopragiunta la neuella della morte del Pontefice Giulio : il quale' ( nell' pltimo della sua pita) inclinando il suo fauore alla parpe vincitrice : parena , che più degi'Imperiali , & mafs:mamen te del Duca fi fuffe dimostrato amico. Percio che la gratica dell'accordo, che ji seneua , come flabilita , venne in vu certo mo-

### L I B RY O

do ad escludersi . Non restando lo Strozzi con nuone speranze di foccorfo: di riempiere fu questa occasione gl'orecchi di ciasche duno : efortando i Sanesi alla solita costanza : & sollecitando Brifach , ed il Re flefto all'hora , che ne era tempo à mandare l'e fercito in Toscana. Col fauore del quale dicena , che oltre al liberay Siena , si farebbe potuto fare eleggere on Papa , che rinscisse al tutto di sua fazione. Offerendosi d fargli scorta con semi la fanti altre polte largiti ; & farlo paffar ficuro onumque fufle bisognato. Aunenne anche ; non meno suor dell'espettazione di ciascheduno , che fu tronato tanto grano nascosto , che potena bastare à mantaner gl'assediati ancora fino à venti d'Aprile. Ondel'vna , & l'altra di queste cose, costrinse il Duca ad entra se in nuoue spese: ed à mestere insieme buona parte della suamilizia : foldando fuor dello Stato altre fanterie fino al numero di quattromila; con che tutte le Terre di sospetto venissero pienamente prouuiste : Ingroßando oltre deio le gen si del Campo : & facendoui fare più, che mai diligenti guaydie . Et rimandando il Conte Santa Fiore , che fe n'era partito à custodia della Valdichiana ad apparecchiarfi finalmente ad agni euento , che fuße potuto succedere . Poiche fi fentina , che lo Strozzi con legenti raunate si vantaua innanzi, che andalle ad incontrare Briffach , di mettere tanta vettouaglia in Siena . she baftaffe per molte fettimane a nutrirla . Cofa, che bauena molto del verisimile: perche in vero al circuito grande, con che fiera tanto tempo mantenuto, & mantenena intorno à Siena fi Fretto affedio : le genti erano flate pochissime . Ed in questo il Marchefe con rara perizia , & forfe non più fentita da gl'Anti abi in qua, fi era fatto conoscere per eccellentissimo Capitano Considerato il valore de' Capitani inimici; & la qualità de' buo Soldati , che dentro , & fuori gl'era conuenuto raffrenare . En in auefto tempo per opera d'Adriano Baglioni preso il Castello di Valiano : non bauendo ardire gl'occupatori di effo d'affaltare il Ponte , per effere ghagliardamente fortificato di qua . & di ld, & di particular presidio fornito. Corfeni lo Strozzi,in per fona : eßendo luogho di molta importanza : ma veduto difficul ta grande in efpugnare effo Ponte : effendo flato rinfrescato di genti da Leonida Malatefta , fece da' Soldati fuoi abbandonare il Castello ; poi che fenza la possessione del Ponte non gl'era di alcuno.

### QOVAL NITIO

alcuno gionamento . Ma ne le speranze concettte da questi ac cidenti : ne ventotto Infegne di Fanterie Italiane : & Frangefa raunate fotto Aurelio Freghofo à Pienza, alleggeriuano l'effre ma fame di Siena : One l'Ambasciadore Guglielmi venuto di Firenze con parie arti di chi reggena , & di Molluch mafsimamente, era flato più giorni trattenuto . Ma alla fine vincendo il digiuno l'offinazione , ne gia per più giorni effendofi da neffino potuto penetrarenella Città : il Guglielmi poi ,ehe fu rauna to il publico parlamento espose le proposte fatte dal Duca . Oue ben the i parerifuffero molti , & dinerft , fi ottenne finalmente. che la Città lafciata la protezione del Re di Francia, doneffe tor mare fotto quella dell'Imperadore . Afpettando circa l'altre cofe , one le buone parole del Duca aneffero à rinfière. Il quale in affenza di Don Gionanni Marriche, che come Ambafciadore re fidente per la morte del Papa, era Stato coffretto d'corrère d'Ro ma , pronunziò , che l'Imperadore fi concentana di accettare la Città , & Republica di Siena fotto la protezion fua, & del faero Imperio : lafciandole la libertà , & Magistrati fuoi confuesi con perdonare à ciascheduno tutti i delitti in qual si voglia mo do à nel commonimento fatto , è nella presente guerra commesfi : Restituendogli alla possessione di tutti i lor beni mobili, d im mobili, che di loro fi tronaffero : fuor , che di quegli,che per cagione di preda fuffero in mano de Soldati peruenuti: Concedendoft il partire, & lo stare con le famiglie, & fenza, à ciafcheduno liberamente. Confentendo efsi all'incontro diriceuere nella Città quella quantità di gente; & di quella nazione, che all'Im peradore fuße più piacinto , il quale done Be de fuoi danari paparta : effendo la Cistà inabile à fentire neffuno aggravio. Pro meffe oltre à questo il Duca , che l'Imperadore si contenterebbe di lasciare quella Città senza fabbricarus Forcezza , è la gia fat tarinuquare: fe cio già dalla Città non gli fuße voluntariamente permeso, & che i Forti tofto ,che le genti di guerra fußer partite farieno disfatti : concedendo efsi all'incontro all Impera dore autorità d'ordinare nuono modo di gonerno : fecondo l'ordine de Monti. & la distribuzione de' Cittadini mantenendoutfi il Capitano di popolo la Signoria, O gl'altri Magifirati cofueriz con i primilegii loro ordinarii. Lafetando eftre a que flo . sebos Franzesicont Infegnespiezhores armine ed armest privati libera-

STANAS EMANTE

### OL IBRIOO

tiberamente, ed'à fuon di tamburo fe ne partiffero, ed'andaffero ouumque più lor piaceffe. Non s'intendendo questo però per i Ribelli de Colleghati à questa guerra . Et perche la dedizione fi conducefe bene all'oltimo termine di quanto fi potena per la fame fostenere : non vollero gl'Ambasciadori, che questi ne altri patti meno importanti , si tenesero per la parte loro vatifi cati, & fermi : fe non dopo otto giorni ,che il lor Configlio el ba neffe accettati : Concedendofi prima otto altri giorni di tempo : fotto fembiante di bauere fpazio à potere ciò maturamente confiderare : che tanto era appunto il tempo calculato, che lor rimanena da vinere : cosi era difficilespegnere in loro la speranza del foccorfo : & tanta gloria hanenano collocato nell'ostinazione ne . Continuando non meno la medefima ne Ministri Franzes di Roma, & piu di tutti nello Strozzi. Il quale non manco mai col rinfrescar sempre le promesse, del soccorfo, & col travaglia re lo Stato del Duca, & con altri fratagemmi, oltre à desti che per breuità si trapassano ; di non fare in cio quanto potena farfi : tratto in plimo a cio non tanto 'dall'odio perfo il Duca :: quanto per purgarfi alla Corte del Re dall'accufe , che da molsi degl'emuli suoi sentina darsi . Per aggingnen maggior lunghez za , volle poi Monluch anch'egli ( olere al termine concesso à Sa nest) che la dedizione si prolunghafe einque altri giorni : dicen do ricercar questo per honor juo , o per non parere meno de'Sa mefi costante à tollerare i difazi , & la fame. Il che per configlio del Marchese, che sempre di qualche accidente gli parona da temere, bifogno concederali : fi come anche di potere cauare ficuramente fuori Bartolommeo Canalcanti, rebelle Fiorentina. lasciatoui fin da principio dal Cardinale di Ferrara: & che inmolte cofe si era contro al Duca adoperato. Il che essendo per la prima grazia anche chiesto dal nuono Pontefice , che appun to in quel tempo era stato creato, non si potette negbara di non soncedere. Effendofile cofe in questa forma concordate : ed efsendosi da' Sanesi al termine preseritto fatta la ratificazione: per she in Firenze in ampla forma fe ne flipulaffe il Contratto : fuvono à primi aggiunti altri quattre Ambasciadori, Niccolè Ser gardi. Il Conte Cammillo da Elci , Lelio Pecci, ed Agostino Bar di . I quali feguitando il fegretario Consino furono da lui quafi prionfante in Eirenze condetti , con allegrezza incredibile di tua

## QVINTO 333

se il popolo Fiorentinon il quale negl'antichi te mpi bauendo con paria fortuna baunto con la Città di Siena diuerfe contefe, fi gloriana , in vedere , che il suo Principe ; Figlinolo con loro del la medesima Patria Fiorenza ; gl' bauesse bora quasi fotto il gio go di effa con tanto suo bonore con lotti . Stipulatofi l'Instru. mento, & fermatefi entre le cofe il vizesimo primo giorno d'Aprile 15 55 bauendo di due giorni innanzi Monluch fatto intendere al Marchefe di estere apparecchiato ad ogni fuo piacere ad pfeire , fe bene de cinque giorni di termine da lui domandati non arano (pirati fe non due : effendofe da effo Marchefe disposte in bella ordinanza di quà, & di là della Strada le genti Tedesche, & Spannele : cominciò ello Monluch ad anniare per Porta Ro manatutti i [noi foldati , che furono fei infegne di Guafconi , @ auastro d'Italiani non molto piene : con visi zvandemente assit si , & che ben parenano bauer fostenuto gran tempo vna miferafame . Precedendonella testa di questi . & come guida di encei gl'Archibusieri, che innanzi a gl'altri camminanano il Conte di Ghaiazo. Ma gl'armati erano condo ti da Cornelio El sinogli: il quale come fu fatto vicino alla prefenza del Marchele abbaffando in segno di renerenzia la picca, che su la spalla portana, su dal Marchese con lietissima cera ricenuto : & face dogliritornar subito esta picca al luogo, oalerimosta l'hauena, appellandolo Canaliere valorofo, gli diffe in forma quasi di lan darlo della costanzia mostrata in così lungbo assedio, effere bene conueniente , che poi , che d'ui , che entrana nella Città era toccato à Star tanto tempo allo scoperto, si concedesse, che fotso il tetto potelle all'bora alloggiare . Seguitana Monluch innäzi deutra la gente à canallo fra quali erano molti Sanesi ce Bar tolommeo Canalcanti, ed altri fimili, che fenza impetimento 6 oBernando inniolabilmente la fede ) andarano tutti d Montalcino , od auum que voliero . Manen si dette gia da loro ne' Tam burs , ne fi fpieg arone l'Infegne prima , che fuffere fuori di tugze l'ordinange Imperiali trapaffati feguitandogli melti delle famiglie di efsi Sanefi: non ostante, che molto fuffero efortati a douer rimanere : ed afsicurati di ogni buon trattamento . Vennero poi due de' Signori, che si tronanano in magistrato : i quali in on bacin d'argento in nome di tutta la Città, prefentarono al Marchefe le chiqui di eRa: raccomandandogli con pregli bumi-T1 3 li[simi.

lisimi la sua salute. Con le qualientrando, & facendo entrare fette Infegne di Tedeschi , & sei di Spagnuoli : proccurò con fomma cura che pacificamente , & con quiete il tutto fuccedeffe : facendo da' furieri collocare i foldati fuoi ne' medefimi allozgiamenti : onde erano partiti i Frangefi : dando per capo deutti (che così volleil Duca ) Il Conte Santa Fiore : [perando che come Italiano , come vicino , & come buomo di defira , & gentil maniera ; farebbe Stato attifsimo ad accarezzare, & tener ben contenti quei Saneli, che vi fuffero rimasti. Et banendo nel Palazzo refo le Chiani prescritte alla Signoria: entrato nel Duomo fi fece folennemente cantare la messa dello Spirito Santo; la quale con gran fatica condotta al fine , effendo maggiore il suono , che faceuano i pianti , ed i fingultidi chi cantana , ed in parte dichi fe tina ; che il concento della mufica , che dall'er dinarie voci pfeiva . Stabilite ottimamente tutte le cofe : flanco di filunga, & faticofa impreja, fe ne tornò con fomma gloria à ripofare al folito suo alloggiamento di Belcaro . Hauendo egli ,il Conte mentre, entrauano i foldati, fatto condurre con lo ro tanto numero di pan fatto , & di altre vettonaglie , ne giarni precedenti apparecchiate ; che da vna estrema careftia : tutte le cofe furono quafi in vn momento ad vna estrema abbonda za ridotte . Et cosi Siena vna delle più illustri Città di Toscana : per il configlio , & fomma prounidenza del Duca : & per il gra valore del Marchefe rimafe dalle vittoriofe armi Imperiali, di cui era flata fopra tutte l'altre Città d'Italia pargiale; & da quelle Del Du'a finalmente vinta , & domata . Haueua in que Ho tempo lo Strozzi prenegendo quel che di Siena donena rinfeirefatto venire di Normandia à Porthercole buona quantità di grani in fu dinerfe Naui Franzeli : cho per benefizio de' venti non fi erano potute dall' Armata del Doria impedire . Con i quali fornito effo Porthercole, & Montalcino, & Chinft, & Groffeto: fegunando l'antico penfiero, difegnana di continuare à senere il Duca, & gl'altri Imperiali nel medefimo tranaglio. & folleciendini : Et perche le genti fatte rannare da Aurelia Freehole (effendofi perduta Siena ) poco gli facenano mestiero: non effendo state ancora interamente paghate: ne rignardando. che chi Phanena condotte , farebberimafto malfatisfatto . fece .che impiounifamente furono tutte licenziate . Di che . 25

### Q V I N T O 335

anal che altro attoirsespettino, che gli parena dallo Strozzi hauer ricenuto: tenendos Am elio non poco offeso: risoluè à polerfi al jutto da' suoi seruizi licenziare. Successe in quefto tempo nel Ponteficato à Ciulio Terzo Marcello Cernini della Cit tà di Montepulciano buomo di si rara bontà : & valore; che il mondo era entrato in espettazione grandissima di vedere fotto il suo Pontificato nella Corte Romana, ed in molte altre parti della Christianità mutazioni , & correzzioni grandissime. Ma la sua forse affrettata morte, in capo a ventidue giorni dalla Creazione refe ( come; e folita spesso fare ) cotali speranze del tutto vane . A coffui , che in Siena bauena grandissime amicizie : se bene era ridotta all'estremo punto ) non mancarono i Sa mesi di Montalcino di mandare à raccomandarsi . Ma (come samio ) veggendo le cofe loro fenza rimedio gl'eforto efficacemense ad accomodarfi alle voglie de' vincitori . I quali fi come con L'abbondanza delle vettonaglie auenano renduto gli fpiriti vitali à quella poco meno, che morta Città : così penfarono,che fue falute fuffe , l'ordinarni gonerno tale ; & sì alla parte Imperia le inclinato, che con ficurail on dell'altro vinendo; fi poteffe poi da ciascheduno attendere alla restaurazione della Città, & del suo contado, che non piccolo bisogno ne bauena. La pote-Ra di che fare , si come rinscina lor facile ; per effere ciaschedh no sbighottito : O tanto bifognofo di penfare alle cofe fue parti golari: che delle pubbliche poco, è niente potena curare, Cost dall'altra parte riuscina loro ogni giorno molto difficile il trond re persone, in cui giudicassero potere con sicurtà confidare. Et Don Francesco di Tolledo à cui cotal cura principalmente si appartenena , fenza querne espressa commessione da Cesare rifiusana al tutto di voler pigliarsi cotal carico . Ma perche differen done la resoluzione si incorreua in troppo gran confusione : per enitar questa , & per cominciare a dare forma alle cofe , parfe al Duca in pltimo di mandarni Agnolo Niccolini iurifconfulco di molto pregio, ed vno de' più principali suoi Cittadini . Il quale ( oltre alla pratica de gouerni di Stato era molto bene informato degli bumori, & partialità de' Sanesi . Coftili secondo l'instruzione haunta dal Duca , con cui , & con Don Francesco di Tolledo i difeg si suoi eran sempre participati , creò paz Balia di venti Cittadini , dandone d ciafebeduno del quattro Monti equal.

### 246 LTIBRO

equal portione : feegliendo i più qualificati , & che fi ftimaffere douere effere manco amatori della fazion Franzefe ; ne quali gli parne di poter rimettere la fomma , ed intera autorità . Et perche alcuni degl'eletti fi tronanano ancora effenti: accioche inerotu intanto poteffero auerla debita espedizione: ordinò, che qualanque numero de' presenti si raunasse : bastaffe con i due ter gi di eBo à vincere ogni partito. Et questo finod tanto, che l'Imperadore mutaffe , o appronaffe il fatto : Modo di gonerne allai contrario al primo ordinato da Franzesi : perche quegli Tecondol'antico Stile de quelfi facendo il gonerno largo auena costi:uito Principe di tutte le cose il Consiglio grande: dal qua le fi di A. ibuinano i Magistrati, & si pronnedena a' bisogni del. la Città , & dello Stato firetto facena , che dall'autorità di foli venti Cittadini dependeffero tutte le cofe. La feconda azione, che si fece fu il leuar l'armi è ciascheduno: perche effendo l'offele fresche, ed à Montalcino effendost ridottila più parte de' prin cipali Cittadini : animati per fe flefsi contro agli Spagnuoli : ed a cui non mancanano punto i folici Stimoli dello Strozzi; non pareua ; che il fidarfi di quelli, che erano rimaffifuße molto cola ficura, Furono adumque (freondo il comandamento fatto) da i giachi , ed altra maglia simile in fuori , & le fpade , ed i pu gnali; portate tutte l'altre armtin S. Domenico; oue in fembia za di fortezza fi tenena va corpo di guardia, anendo fu que Ao comandamanto per più fien tafacto entrare nella Città nuoui Tedeschi, & due compagnie di Caualeggieri : dando voce per alleg zerire l'amarez za della prinazion delle dette armi che più, ebe altra cofa commoffe ciascheduno, che à più quieti tempi fi farebbero loro reft:tu te Proceurandofene con feuerit à l'effeenvione non pure nella Città; ma fuori per il contado fino ad otto miglia lontano . Con le armi prinate , connenne , che anshe le pubbli:he, come Artiglieria monigione ; ed ogn'altra enfa appartenente à querra fuffe nel medefimo luogho condottat azginznendofi ad Aznolo Niccolini Alfonfo Quiflelli dalla Mi randola, che come Capitano di Giujtizia faceffe que fle eofe con rigidità , & diligenzia e Jeguire. Bifogno, perche quaft tutti i Contadini Sanefi erano fpenti, che del Frorentino pe andaffero la maggior parte de' guaftacor: à disfare i Forti, ed à ridurre l'acqua a' foliti condotti : fiata deurata fino al principio della

### Q VAI N TIO

337

puerra . Onde le folite fontane cominciarono à riufavsi . Et per che à foldati rimane ffe minore occasione di pfar forza od'altri atti infolenci perfo neffun Sanefe : proccuro il Ducacon grandi ligenza, che l'abbondanza senza intermissione vi si mantemeße: & che i foldati baneffero timore ( errando ) di douere effere seneramente gastigati. Rinscendo l'elezzione del Conte Santa Figre à fare effeguire tutte queste cofe quanto più potefe desiderarli ottima. Con tutto questo, de' Cittadini Sancsi poebi erano . che volentieri vi dimorassero: essendo la stanza di Montalcino un perpetuo stemolo de tutti i mal contenti. Que per il concorfo di canti, effendonisi preso forma. O nome di nnoua Repubblica , si pretendeua , che chi in Siena restaua , come mal Cittadino . & poco amatore della dignita della patria, cascasse impena di ribellione. Della quale molti non faceuano piccol conto: pel la qualità de principali Cittadini ; che in effe Montalcino fi ritrouanano . I quali dalle Terre fotto quel 20merno rimafte auenan pure qualche trattenimento da potersi mantenere . Quefti citauano i sudditi della Balia residente in Siena: perche à quella di Montalcino andassero à rendere obbedienza: Et la Sanese cirana i suddiri di quella di Montalcine son la medesima pretensione : confiscando l'ona, & l'altra i beni, & dando bando di ribello à delinquensi. Talche miserabile , & grandemente calamitofo era lo Stato di qualunque Sane fe , che di viner quieto desiderana . Onde molti confusi da canti mali abbandonando le possessioni , & la Patria se n'andarone con le famiglie, & con quel poco, che persare poterono miferamente peregrinando per le Terre connicine della Chiefa: estendo à pochi concesso il potere condurse, & vinere condecenteme. se à Roma : Da che derind à poco , à poco , che s come prima al Contado cosa anche poi la Città resto quasa che desolata. No bastando gl'inuiti , ne l'efortazioni de' Cittadini della Balia di effa; ne la buona voluntà, ne il buon gonerno, che il. Duca si aforzana, che vi si psasse, afermare canca ronina. A' quale mali pavena, che folo on rimedio fuße per ritronarsi : & quefto farebbe stato, le si fussero spiantati del tutto i Franzesi di quel Dominio . Per lo che fare : & per impedire la strada più principale, & più commoda onde all'altre Piazze fi poteffe porgere aiuto, fi difeand primieramente di far l'Imprefa di Por rercolay . Link No h

### LOI B RV O

sercole : cofa defiderata molto prima dal Duca : ma che per di nerfi impedimenti (come fi è mostrato) era stata ilasciata in dietro . Andanani il Marchese con dubbiosa speranza , & mal nolentieri annenturana la riputazione, che per la vittoria di Marciano , & per l'acquisto di Siena gli parena aner confeguito . Non fi potendo indurre à credere , che effendo Stato quel luogo cominciato d fortificare dal Priore de gli Strozzi buomo intelligentissimo : & poi effendo State continuate , ed accrescinse le medefime fortificazioni da Piero , & da altri , & fapendo, she in effo era da lui fondata la fua principal difefa , & fperan Za : gindicana , che l'impresa fuffe per rinfcir difficile , & forfe impossibile à conseguirsi. Il Duca dall'altra parte anendola cam tamente , & con diligentia fatta riconofcere da Gionanni Pazzaglia Pistolefe, & da Giulio Alfani buomini peritifsimi affer mana, che conducendouisi con debito apparato si andrebbe ad una vittoria certa". Venne fra que Stadifparità d'opinioni nowelle , the furono al Duca di gran difgusto . Percioche effende peruenuti all'Imperadore gl'annifi dell'accordo, che da effo Duca fi era co' Sanefi flabilito ; parena , che difficilmente fuffe per indurfi à volerlo appronare: non lo giudicando conforme à quel che fopra effa Siena aucua deliberato : di aucrui cioè l'intero, & fommo dominio: con poterni fabbricare Fortezza, & finalmë te oltre à Napoli , & Milano à potere fermare , mediante lei ( fituata nel mezzo dell'Italia ) tal piede : che non pure effa Sie na : ma ciascheduno altro fusse al tutto costretto vbbidire d cenni [noi . Di che auendo il Duca , come Italiano , & come d lui più degl'altri vicino sempre grandemente dubitato, era fin da principio , che le cose cominciarono àturbarsi , per non fabbri carfi egli stefo la catena andato fempre ( come fi è mostrato) perpleffo à gettarfi interamente à fauorire nessuna delle parti : & fe i Sanefi fußero proceduti con più moderazione , faus rendosi : ma non si gettando del tutto in grembo a Franzesi: mai per se stesso non si sarebbe risoluto à romper loro la querra. Il qual timore , continuando nell'animo fuo non meno all'bora , che ne' tempi paffati caufo , che per fcbifare la vicinanza dell'Imperadore : Principe tante potente, & appetitofo di dominare , condescese facilmente nell'accordo di mantenere ( fecondo le lor domande ) i Sanesi in lor liberta. Tenfando .

### OUTINE IR VOO

Penfando ,che l'Imperadore , poi che le cofe fuffere Blate fatte, per non caufare maggior turbazione , doueffe in grazia fua finalmente quietarfi . Onde il fentire (contro à quel che fi era promeffo, che acerbamente si dolesse non pur di lui ; ma de due Inoi principali ministri Don Gian Marriche, & D. Francesco di Tolledo , che hauestero d tale accordo acconfentito ; lo turbama . & l'affliggena maranigliofamente . Et tanto più quante fentina da Pierfilippo Pandolfini (no Ambasciadore à quella Corte residente, & da Girolamo da Vecchiano , che da essa non era ancora partito , che lo fenfarlo di bauere l'accordo in cotal forma fatto , era Stato per enitare il pericolo , che parena , che foprafteße di qualche diffurbo importante : non tanto medianse Brifach, & lo Strozzi, quanto per effere in molto predicamento, che alcuno della parte Franzese; ma massimamente il Cardinal di Ferrara , fuffe per riufcir Papa , & non era punto dall Imperadore accettato. Ributtando non manco quel che à questo fi aggiugnena, che fuffe flato bene non spanentare com tanta quidità di dominare chiunque in quella Sede fuße successos per non gli dare occasione à tirarsi dietro contro all'Imperio poi chiunque nella sua suggezione, ò aderenzia non si ritrouaua. Alla qual cofa non facena anche piccolo pregiudizio l'ambizio ne del Marchefe : il quale per fare apparire i suoi meriti , & la fua gloria maggiore fcrinena alla mede fima Corte, & pertus to di bauer ridotto Siena in termine tale , che non poteua fare di non accettare qualunque condizione . Non di manco dope molte repliche; che di qua , & di la per lettere , & per buomi ni propry funeces ario fare; l'Imperadore per honor del Duca, o per non perderfi in tempi, che l'Italia fra le forze fue, & le forze, ed autorità, che appresso molti aucua il Re di Francia pa renan bilanciate vn Principe di tanta importanza conferme per all'hora l'accordo; & fi contentò, che le cofe restaßero nel termine, che le si trouauano . Eßendogli da chi desideraua mau tenere il Duca, con lui vnito, perfuafo, che con modo honeste harebbe in breue tempo potuto poi peruenire al suo intendimento. Erano per la fede vacante di Marcello le cofe di Remain molto jospetto: one fra gl'altri era concorso il Duca di Ferrara. E quel di Vibino : facendo in caja effo Ferrara cont nue confulte . Et non mans aua chi fofpettaßesche da' Franzefi fi afpiraf-

### OLTI VB IR VOO

Te à fave aftendere in quella fede per forza d'annie il Cavdinate Acatello di effo Duca di Ferrara. Ma contucto questo il Duca di Firenze delibero , che l'Impresa di Percercole al succo freffez tuaffe . Non anendo in quel che da lui potena farfi mancato di non mandare Alestandro Strozzia Roma per pfare co' ministri Imperiali intorno à cio pfizza efficasifsimi : facendolo in pltime (Viffenducida moltianimato) entrate fin nel Collegio de Cardima'is & raccomandarghi ,ed efortasgli afare l'elegzione del nicono Papa con moti candidi. & connenienti. Nel qual tempo tronandeli il Marchel e in Firenze . che non bene ancora di condursi à Portercole si risolneua à preghi della Duchesa, che becompagnata da' Figlinoli gliene fece l'oltima instanza, fuvo talischeintenerito da' quella vifta fece resoluzione che che am menire se ne douesse di polerla al tutto compiacere. Onde condottofi cela . & Chiappino Vitelli . & gl'altri d Pienza: dette in puffando , ordine che cinquemila fanti fra Tedefchi . & Soawruoli con quali entra la Canalleria leggiera quanto prima à quel luogo le conducesse essendos subito, che questo fu deliberato faeto chiamare dal Duca alla medesima Impresa il Principe d'Oria. Il quale secondo la commessione dell'Imperadore venne con trentotto Galce personalmente. Affrettandosi ciascheduno di preuenire l'Armata Turchesca condozta al Tolito da Franzesi à liti d'Italia : della quale si bauena nuona che presto comparirebbe. Arrrino d' Portercole prima di autti el'altriil Principe d'Oria con vettouaglia , con muniziomi. & con molte cofe opportune . Le quali haueua leuate fecondo l'ordine del Duca da Linorno : & anendo occupato Porto Sanco Stefano, ed in Orbatello mandato le cofe, che faseuan meftiero: attendeua la venuta delle genti, ebe camminauano perterra. Con le quali il Marchese anch'egli vsando quanta più preflezza si potena, essendogli dal Duca stato dato per Commessario del Campo Alamanno de' Medici . parzendofi da Pienza ( one per guardia fu la ciato Iacopo Pucci ). da S. Chirico, & dalle Rocchette fi conduse vicino à Monvalcino à tre miglia: bauendo ordinato, che ogni foldato fi portasseda mangiar per quattro giorni. I quali non di manso predauano sempre , & guastanano onumque passanano: no n trouando in nessun luogo resistenza. Perche essendose-

# QOVALANITIO 341

ne lo Strozzi partito , & ritirato la maggior parte delle For ze alla difesa di Portbercole , & di Groffeto Cornelio Bentino. gli ed i foldati, che vi tran vimasti non giudicauano di far povo se Standosi dentro potenano guardare le mura, Dalqual luogo paffando con preftezza à Saturnia, & quella occupando si conduste l'ultimo giorno di Maggio vicino à Porthercole; Animato canto più à farne impresa, quanto gli parena esserui nuonamente pronocato dallo Strozzi ,il quale fi fapena effersi in quei giorni vantato col Re , di volevuifi mettere in perfona à difenderlo : & she il Marchese o non vi farebbe andato fentendo questo, è se ne sarebbe partito con poco bonore. Onde per non mancare à tanta gloria acquistata; & fentendo quanto più vi fi aceostana, che la cofa era più riuscibile : per far rimaner lo Strozzi più confufo, & più vilipefo; all'espuznazione prontissimamente aueua cominciato ad apparecchiarfi, Hamena lo Strozzi poco innanzi fatto prizione Francesco Montis d'Ocha vno de' Capitani Spagnuoli d'Orbatello : mentre andawa driconoscere il sito, & le Fortificazioni, che d gran furia facena fare à Portercole : & domandandolo da qual parte fs giudicasse da' suoi , che quel luogo si potesse asaltare ; essendo Rato si ben munico : dicono , che la risposta dello Spaznuolo fu , che non aucuano però munito ancora il Poggio di S. Ipolito . Il qual luogo confiderato dallo Strozzi meglio , che fino al l'hora non s'era fatto, approuato il giudizio dell'inimico comin sid per fortificarlo à mandarui quanta più gente poteua. La qual cofa intefa dal Marchefe, che queua fermato gl'alloggiamenti in certe Collinette di Monte Argentavo, hauendo dal Do via riceunto l'Artiglieria, & l'altre cofe necessarie : ordinà ebe tutti iluozbi ; ma massimamente quel di Santo Hipolito fuffero da Chiappino, da Ghabrio, & da altre persone principali diligencemente riconosciuti. De' quali Francesco de' Medicim brene risornando afsicuro, che l'impresa barebbe aunto Senza dubbio felicifsimo fine a per la debolezza, piccolezza, & mala firnazione di dinerfi forti . De quali quando pno , & qua do pn'altro vi erano statifatti innanzi all'arriuo dello Strozzi da dinerfi Capitani Franzefi : G che quello di S. Hippolico à pe na si posena mestere in difesa ? Risiede la Terra di Porshercola fopra on Colle affairilenato : Onde il Porto sche da man manca

### 342 LIBR 00

gli giace vien tutto Signoreggiato; fi come à lui signoreggiane molti altri Colli , i quali gli fono tanto vicini , che fempre , che il nimico se ne impadronisca puo lenare alla terra, ed al suo Por to gran parte delle difefe . Il che perche non hauefe deffere cosi facile à fare, & per auere occasione di consumare il tem po; ed aspettare il soccorso, & massimamente all'hora, che l'Armata Turchesca si giudicana vicina in quasi tutti que-Sti cotali Colli erano flate fatte dinerfe fortificazioni . Ma delle principali l'ona si chiamana l'Anoltoio , l'altra lo ftronco , l'altra l'Ifoletta d'Hercolefatto fopra uno fcoglio : & questo Iltimo di Santo Hippolito . Il quale perche dallo Strozzi non fulle maggiormente fortificato, deliberd il Marchele, che la notte medesima si donesse affaltare. Il quale per la nuona. ed'imperfetta fortificazione predetta fu in on momento occupato . Aperfe l'espugnazione di questo luogo la strada à posere poi per la fliena d' vna Collina battere l'Anoltoio : & però mel fofi similmente di notte il Vitelli con mille cinquecento fra Spagnuoli , & Tedeschi in luogho nascosto , & lontano dal Forte que miglia : schifando per cio l'offesa dell'Artig lieria nimica, fece poco di poi , ed innanzi , che il giorno veniffe , che ad effo Auoltoio fi deffel'affalto . Il quale con la medefima facilità hebbe il medefimo prospero finerfacendoni i Frangesi leggier difesa per non effere flata ne anche quelle sortificazione interamente fornita : & perche i difenfori per la certa speranza, che bebbero di potere facilmente col benefizio della notte per certi precipizi scampare non si mostrareno molte costanti . Con- 1. fermossi con l'annenimento , che il giudizio ( come si diffe ) fatto da gli Spagnuoli era ottimo : perche la prefa di Santo Hippolito dette veramente al Marchefe la vittoria certa di tuttigl'altri Forti . Percioche ) fe bene l'Isclotto parena inespugnabile per effere circondato dal Mare) & per la smontata. che bancua al quanto difficile : Il fauore non di manco della vi:toria de'luoghi occupati, & la virth & faghacità di Chiappino Vitelli superò ogni cofa. Il quale accompagnato da trecento Spagnuoli fi fece in vn momento anche di effo I folotto pa drone . Per lo che le Galce del Boria potettero poi liberamense impedire la bocca del Porto, cofa infino all'bora flata impolsibile : & con sal fatto pruibire lo fcorrimento, che con mol

### QVINTO 343

sa liberta faceuano due Galee Franzesi andando, & tornando ad ogn'hora da Cinita vecchia, & dall'altre connicine ma vine. Onde prouuedeuano di mano in mano quel che gl'affa liti hauenano più mefliero. Confeguito questo; mentre, che per affaltar lo ftronco , & dar fine al resto dell'Impresa le cose son ogni prestezza si preparanano. Cornelio Bentinogli per al leggerire i pericoli dello Strozzi non mancana di cercare, fe co la dinersione hauesse potuto scemare le forze, che à Portercole combattenano. Et però con non minor fretta anch'egli oltre a' suoi di Montalcino facena rannare in Chiusi quanti più cawalli , & fanti potena : facendo mostra di voler correre sul Foianese . Cr su quel di Montepulciano. Que al manco alle biade , che eran mature , & di cui fi haueua gran penuria fi fareb be potuto far gran danno . Ma anche à questo la prouidenza del Duca haueua prima penfato: per non effere costretto à lewar da Pontercole pure un fante : accrescendo con la sua ordina. via milizia, & co' canalli del Conte Rados le forze del Conte Luigi di Martiningo; che rimasto d guardia di quelle parti sen'era su' rumori del Bentinoglio venuto à Pienza . Es con Givolamo de gl'Albizi Commeffario scorvendo, & comandando foldati per tutto, non pure potenano benissimo resistere a' Fran zesi , & ritenergli dal faccheggiare : ma minacciauano di andare d trouargli nelle cafe loro : come fecero nel Chiufino : & fargli parer ben buono il poter quelle difendere . I Franzesi non di manco desiderosi di rendere a gl'Imperiali parte del danno, che in elo Chiusino hauenan riceunto; rannato oltre à quelli di Chiusi buona parte de soldati della guardia di Sarziano , & fat to ma notte ma incamiciata di circa cinquecento fanti , & d'> na di canallifeguitati da gran numero di Villani; pensando la mattina poco innanzi giorno di trouare in Chianciano la gente addormentatasi messero one le mura erano al tutto roninate con grande impeto per entrare . Ma trouandoui inaspettata resiflenza , li fece per la ftrada maestra massimamente, & circa la porta di qua , & di là pn'aspro combattimento . Que fra gl'aleri gl'huemini d'arme di Napoli non essendo stati a tempo à mon sare à cauallo, menarono cosi à piede le mani con molto valore: santo , che vestandoni degl'inimici alcuni morti, & molti feriti; furon constretti à mettersi infuga; & di predatori dinenire pre

### 344 OLII BIR OO

da di vincitori . I quali ( come furono da alcuni efortati) fe fuf fero montati à canallo , & gl'hauessero gagliardamente seguita ti, pochi à Chiusi, & Sarziano se ne sarebbero condotti . Ma à Porthercole in questo tempo fatti i debiti preparamenti fu di note, fi come a gl'altri da gli Spagnuoli, O da alquanti Itas lianidato allo Stronco yn terribile affalto : portandofi in effo de el Italiani molto egregiamente Antonio di Bardino Soldani Vincenzio Antinori , Andrea Lomellini , Luigi da Donara , ed aleri huomini valorofi: Ma fopra tueti d grandifsimirifebi, & forfe più che non conueniua à Capitano preposto ad'un tale affalto , fi messe Chiappino Vitelli . Era reputato il luogo di mol ta importanza, perche perdendofi quello, fi perdena al tutto Proodel Porto, & delle due Galee: & perd fopra tutti gl'altri era flavo dallo Strozzi quanto più si potena d'ogni cofa necessa ria munito:raccomandando la cura di esso ad Alessandro da Ter ni reputato vn de' migliori foldati d'Italia . Il quale benche la sciato pscire (come si diffe ) di Montecatini in Valdinienole con promessa di non pigliare per quell'anno armi contro a gl'Imperiali: non dimanco non seppe contenersi, che à richiesta dello Strozzi non accettaffe l'affunto di quella difefa . Nella quale mediante lui fu folamente fatta virtuofa refistenza Tanto che con recisione di molti , & fra gl'altri d'Alessandro Palogi Romano; & di Massimiliano Galerato nipote del Cardinal Morone ambodue alleni della Cafa del Duta ,gl'affalitori per quella notte ne furono ributtati . Ma effendo poi d'on colpo d'Arti glieria, chegl'offese gran parte della faccia rimafto il Terni qua fi, che morto: & olere aciò moltide' suoi foldati tronandosi è morti, ò feriti : giudicò . lo Strozzi effer neceßario di proccurar nuone genti per quella, & per l'altre difefe. Et però montate Jegretamente, & con fomma prestezza egli & Flamminio Orfini fuo cognato, & Montauto da Montauto fopra le due Galee costituendo capo di chiunque rimanena co vna fua polizza ma datagli nell'imbarcarfi Monfignor della Ciappella Franzeses & raccomandatogli quanto più potena quella difefa ; à Ciuità vec chia volando fi fece condurre. One con la medesima frettà attefe arannare quanti più foldati potena . Mail Marchefe fapn. tane la partita : ed immaginandofi ; che fenza tardare fuße anthe perfar ritorno: mandatogli dietro Ferrante Cicala con anat

### Q OV SI N IT 10 345

teo delle miglior Galee efece, che per timore di effe non oftante, che con Pietro Paolo Tofinghi, & con molti altri foldati fi fuf se imbarcato per ritornare , non potesse mai arriftiarfi ad pscire pur del Porto . Erafi intanto la fua partita diunigata : la. quale in vece disperanza di presto soccorso ; causo in ciascheduno ( come eranecessario ) on estremo shigortimento: & massimamente ne' rebelli Fiorentini , Fra' quali Alefandro di Piero Saluiatigionane di grande espettazione accusanadi grandisimaingratitud ne , O codardia lo Strozzi , the cost in abbandono l'baueffe lafciato: per douere effere poco di poi dalle manidel Carnefice eru delmente vecifo : Accufaualo Monfignore della Ciappella: il quale in tanta ronina non fapeua à che partito appigliarfi : Hauen a junanzi alla partita dello Strozziil Marchefe grand emente dubitato; fe allo fironco ( non fapendo i difordini deesso ) fusse con nuono, & con più ghazliardo assalto. da ritornare : o fe pure (facendo nuona batteria ) fi donefe cercare di meglio aprirfi la ftrada per entrarui : bauendo grandiffima temenza fempre, che l'arrivo dell'Armata Turchefca non gl'interrompefe la quasi certa vittoria, che gli parena douerne hauere . Madalla partita del Capitano inimico conietturando. quel che ne farebbe succeduto : accostando con maggior animo Le medesime Artiglierie al medesimo luogo vedde , che i nimici cominciarono d poco d poco ad pscirsene; & finalmente, che tut ti con poco ordine fi andauano mettendo in manifesta fuzba. Per lo che facendogli da' suoi foldati con prestezza seguitare parte ne furono da loro pecifi , & parte a lui ne furono condocti prigioni con tre Infegne , che nella fuga erano flate lon tolte. Il cui esemplo in on momento fu seguitato da qualunque guardana qual fi volefe degl'altri Forti. R'ducendofi ciascheduno alla For sezza principale oue inclinando suste le cofe al fauore de vincisori venne spargendosi voce , che gli spagnuoli gia comincianano in effa à penetrare. Per il qual nuono sbigottimento alla pri ma richiefta , che fu lor fatta fenza altra condizione o patto fi arrefero sutti à discrezione del Marchese ; one oltre alla Ciappella , ed altri , ed al Saluiati , rimafero prigioni Lodonico de' Nobili Capitano di riputazione stato fino all'hora in moltagra zia dello Strozzi Goro da Fucecchio Capitano anch'egli di gra credito sed altri dinerfi . De quali il Salniati ( à cui erano State

cal Duca rimefsi i primi errori) condetto à Liuorno perfe mileramente la vita . Si come annenne ad Ottobnono dal Fiesco : che per rendetta di Giannettino d'Oria : morto nella Congrura ael Conte di Fiesco, fu dal Principe d'Oriafatto da quattro Galee squareave. Mandoil Cicala toffo, che n'hebbe nouella cerea à fare intendere tutto questo per maggior sua onta allo Strozzi Il quale pieno di confusione, & di tranaglio quanto piu potesse bue mo imm aginarfi : non fi tenendo ficuro in Cinita vecchia, fo ritiro à Montalto ; Castello de' Farnesi . Ma il Marchese banedo farto que sta per l'oltima delle sue opere militari in Toscana r si ritirò ( quasi emerito di essa milizia ) d curarsi di alcuna sua info mit da Fagni di Lucca . Da quali poi andatofene in Lombardia : mentre , che à nuone cure , O nuoui chouerni era dal Re Filippo difegnato in capo à poco tempo à Marignano di nasural malattia fornila vita fna .. Hnomo , che trapaffato per . sutti i gradi della milizia : per la peritizia , che in effa ba-

wena acquiflato; & per ona certa fua particular fagacità meffe con varie arti ; ma in vitimo con molta gloria la cafa fua , che era humi-

le, & pouera, in alto, & felicifeimo . inal m sen imp coyon Matos at la .

IL FINE DELLA QVINTA PARTE.

### DELLA VITA

# DEL SERENISSIMO

COSIMO DE

MEDICI

PRIMO GRAN DVCA DI TOSCANA.

Libro Sesto.



ON fin manco necessoria la prindentia, O foliccindine, che us la Duca in operare, che con le genti si andassi all'espagnazione di Pershercoste: ne più a tempo ne in von cer to modo con manco vosi le stress si dede cio effere stato esseguito di quello, che nella vora di Marciano si autemise; per cio che co

l'acquiste di questo luogho si può dire, che susse messo ma certassue di lungha. O si pericolos querras O che si troncasseva uttete l'occissomi si vissonia. O del sirva espresorto più, che mai acerba, O atrove. Il che si vedde, che molto sacismate speche aumento mediame gli accidenti, che pece di poi cominiciorno i si prepere per cio che une ramo i sildati s'imperiali arcora inesso vitervio summente entrata, che l'esterro caldissiriali arcora inesso vitervio summente entrata, che l'esterro caldissima del l'escre di Napoli spraggiunstro per le quali crescome del l'escre di Napoli spraggiunstro per le quali cresco-

#### 364 T. T. B. R. O.

mandato alle genti Tedesche, paghate dal Re Filippo, ed & quelli Spagnuoli, che dal Regno di Napoli erano in Tofcana passati, che per soccorso di quello Stato: one l'Armata Tur chescas' aunicinana donessero substo a Prombino imbarcarsi, nel qual luogho le Galee di Sicilia, O diverse altre per cio fare erano arrivate. Per lo che non parendo al Duca, che le forze, che ancora a Porthercole combatteuano si douessero pa enscemare : cauato di Siena i Tedeschi paghati da lui che per guardia di quella Città vi eranorimasti, O fatto in lor luogho succedere gi'Italiani da lui raunati in Valdichiana;ver-To Porthercole gli fece con prestezza caminare, con loro finalmente sen la l'auer punto intermesso il combattere venne à rimanere del tutto la vittoria cofermata. Dopo la quale disegnandosi colfauor di essa di andare all'espugnatione di Gros seto, ecco che non men calde lettere del Duca d'Alua soprar-. rinano richiamando anch'esso di Toscana tutti gl'altri Spagnuoli Stipendiati da suoi Principi, & insieme quella Caualleria di Milano, che rimasta vi era . Nel qual Milano partendo di Spagna esso Alua era arrivato con titolo di Vicario Generale in Italia dell' Imperadore, del Re Filippo: o per cio con autorità superiore à quella di tutti gl'altri . Con la quale autorità congiugnendo le genti predette di Toscana all' altre, che continuamente si raunauano si mettena in ordime per andare al soctorso de Vulpiano, & dell'altre Piaze del Pramonte, one i fran ?esi procedenano con la solita prosperità. Onde effendo per cio tutte queste altre genti dalle Galee del Doria à Genoua traghettate conuenne al Duca, come haueua sempre dubitato, che delle sole sue forze facesse pensiero di va lersi essendo degi Imperialirimasti solo alla guardia di Sienain compagnia de suos Italiani fei Insegne di FanteriaSpa gnuola, O trecento altri foldați simili in Porthercole, or trece so in Orbatello: nonrestando a lui di Oltramontani altro, che i prescritti suoi dumila Tedeschi del Madrucci gouerna si dal Conte Sala con tre sole compagnie di Spagnuoli, che da Ini similmente lo Stipendio riceueuano. Tanta riputatione. quante per queste cofe ben penfate, & ben condotte acquisto il Duca : tanta altra reputatione, & gratia perdette al rincentro lo Strozi : si quale abbandonato la cura delle coTedi Siena & condottofi ad Antiboterra della Prouenza: no bauendo ardire (benche moleo lo desiderasse) di condursi allapresenza del Redicono che Stette molti giorni afficto, & forghottito: parendogli, che più d'ogn'altra delle cose fatte, l'aggrauasse l'hauere vanamente, promesso ad esso Re, che Porchercole al tutto sarebbe stato da lui difeso . Il che non essedo suc ceduto veniua senza dubbio, oltre al riuscirne in un certo mo do colpenole ad hauer prinaso il Re d'una gran commodità di renere travagliata non pure la Toscana; ma tusto il resto d' Italia. Es pero finalmente quando hebbe impetrato d' essere ascoltato; Si dice, che il Resenza difficultà mostro d'ammettere tutte le scuse, che per molte delle cose mal successe furno da lui alleghate: ma venendo si a Porthercole, che all'horasn serrompendo il ragionamento gli rispondesse non senza qual che amarezza che era bene non ne ragionare, Era in questo tempo venuto ordine, che lasciandosi dal Duca la cura di Sie na. & de Porthercole,ed Orbatello a Don Francesco de Tollo do ed alle gesi, che dagl'Imperiali era pagate, che tutte l'altre serre acquistate fussero secondo le conuentioni ,lasciate allibero arbitrio di esso Duca . Il quale non di manco era costret so à porgere soccorso di vettonagie, oltre alle sue à quelle pre scritte ancora che gli Spagnuolisi erano voluti ritenere Convenendogli appunto cio massimamente, & con somma celerità fare all'hora à Porthercole, oue non era rimasto punto di vettonaglia, per effere nella vittoria stata saccheggiata sutta quella, che vi era Stata ritronata , O per temerfi grans demente, che l'Armata Turchesca posesse ad ogu' bora soprar vinare era rimasto Chiappino Vitelli, come Luoghotenenese del Marchese capitano di tuttele genti soprananzate . Ilanal Marchese (come si desse) per curarsi di dinerse sue infirmica: fen'era a Bagni ritirato . Con le quali genti , & con altre . che delle vicise di Siena, di Valdichiana, d di dinerii luoshi appresso a lui si raunauano si continuaua nel discono di allaltare Groffeto ma rinfrescando le nouelle, & setedosi che PArmata Turbesca appenatoccaro la Puglia, & la Calauria, ed'apena fattasi vedere à Napoli, se ne veniua volando,non sapendo il caso di Porthercole alla volta della Tosca was conobbe il Duca effergli molto nocessario il pronuedent Anni

2- Hem!

#### R O В

non folamente quel luogho: ma ufare anche molta prestezza an fornire Piembino, Cl l'Eiba. Et però, benche Chiappine gls ferineffe, che per effere in Groffeto crafcheduno fbigottito, quella Impresa senta alcun dubbio sarebbe stata molto faci le : non di manco effendo le cofe di Piombino di tanta imporsanta gli commeffe, che fenza attendere ad altra cofa fi tras ferife con ogni presteza a quella volta, Per efecutione del qual comandamento volgendesi consutte le gente in quelle pares , s'impadrons in paffando prima di Caparbio, & poi del la Torre di Talamone: & con leggier batteria fatto il medes mo à Castiglione della Pescasa marittimo : one seguitan dolo Marco Centurione con le Gales del Duca che li era imvadrenito dell'Ifela del Giglio, & fua forteza occupo con la medefi ma facilità Chanorrano: & quindi tirado con prectez Raeffe Galee, & legents di Terra verso Prombino arrivaro no l'uno d' altro tanto à tempo; che veramente apparue dis position Celeste efferuisi, interposta : quasi, che pieta hauese de crudels travagli, in che la Toscana sarebbe incorsa, se i Turchi haueffero petuto mettere in effa piede.

Per cio che a grau pena hauena alloggiato Chiappino le gen si da lus condotte vicino a Piombino a due miglia : ed a pena conducendo se esso Piombino due Insegne de Tedeschi haueua a loro, ed a Domenico Rinuccini con la sua Banda di Volterra affegnato i luoghi delle difefe; cd à pena le Gales con l'Artiglierea leuate da Gauorrano si erano sotto esso Picmo bino ridotte: quando di verso Populonia si sente la mattina ful' Aibalenare altiffimo romore. Cagione del quale era. no venuti . Vaffells de'Corfalid' Algiers, chefpichatifidall's Armatareale per dinertire, & per tenere gl,animi de difenfo vi dubbiofi, erano la notte paffati fenza eller visti, ed erano scorsi al liso di Populonia . Onde giudicandosi da chi era alloggiato presto a' Prombino, che quella fusse l, Armata inte ra molle con gran prestezza la Canalleria per quella volta,

La quale à pena era à pochi passi à Populonia arrivata ed à pena vista da Turchi, che gia rompeuano una Porta per ensrare,nella forsezza gli haueua mes si in subisana fugha:quan de di verso Psembino si sente nuono, ed altre molto maggior

remere

vomore: caufato dal resto dell' Armata, che in molto maggior numero approdata à Porto Farese presso à Pimbino à mezo miglio già sbarcana la maggior parte de suoi soidati: O gia baueua appiccato la scaramuccia con alcuni pochi fanti, & caualle viciti sotto Paulo Barbone de Piombino : sparando se per ciò di qua: d' di là molts pezza d'Arteglisersa, o d'archi bufi, or reempsendofi tutto'l pafe circonstante di romere, despa nento, & digrida, Persi che faluatifi dalla Caualleria a Po pulonia i Corsali per benefitio d'un vallone, che s'interponeua, o rsuolgendofi effa Canallersa a tusta briglia per ritorna ve sn foccorfo de fuos verfo Piombino : ecco che quegls, che snnanti agli altri haueuan potuto sprenare vegitiono i Tede-Schreffere ridotti a grandiffima stretta : per cio che effendo Stats chiamais in fresta dai Ustelle per afficurare interamente Prombino furono da una buona quantità di Turchi menere marciauano terribilmente affaitati : & perche : Tirchi non pur di numero, ma gli auan? auano di leggierezza, & di destrez 7 a di corpi : hauendo con vecissione ai parecchi rimeflo i loro Archibufiers, che innanzi agl'aliri Lauenan comincrato à combattere : dalle Archibufate, & frecciate Turchefche, che à man salua gli berzaglianano, haucuano anche gi'armati commiciato à riceuer notabil danno . Per lo che guidado la prima testa il Conte di Sala: rimasto Luogho: enente di Niccholo Madrucci poco prima parino: & canalcando, & gonerado l'altre cofeGabrio Sorbelloni giaerano fatifatti riti vare in certa possessione circundata la maggior parte, secondo, che si vedetal volta, da murs a secco : co quali si andananosl meglio che potenano ricoprendo : maveggendo Gabrio soprarriuare i Canalli predessife bene infinoall hora isipraggiunti à pena faceuano il numero di fedici, o diciotto Celate: non di manco essendo fra loro il Valen Tola, e'l Maldenaso, ambodue luoghotenenti di Compagnie di Cavalle di Natoli, & Barcolommeo, & Gsouanni Volterra Greco . Leone de San-Bi Papone; & fina mente tutti gl'altri, od'Vfitiali, o foldati di molto valore, uoltatofi a loro gli eforto con grani parole, a voler foccorrere que poueri Tedeschi; i quali da un, altra gran de schiera di Turchi, che soprauuenina erano per effere in un momenso distrutti. Et effende con somma velocità verso Tode

Ted: (chi ritornato con mostrare la Canalleria, che arrinaua per soccorrergli accrebbe di maniera lor l'animo:che este dosi secondo la sua exortatione risoluti à voler per se steffi as quiftar la vittoria; tutti secondo, che in tali accidenti hanno costume di fare , in terra s'inginocchiarono ; & buttandofi ciascheduno alquanto di essa terra dopo le spalle colfremitodel. loro, er, er, oue i Turch i erano più folti con grandissimo impeto fi precipitarono. Facendosi il medesimo nel medesimo te po da , quei pochi canalli che erano arrivati verso l'altro squa. drone de Turchi che per circundare i Tedeschi camminana. Ne quali percuotendo da due parti: valendosi più della ripueatione, che loro porgenano alcuni stendardi di canalli, che lasciati per sorte in mano de paggi alquanto da lungi gli seguitanano che dalle vere lor forze fecero per l'inufitato loro ardire, cotanto effetto: Stimando s Turchi, che effi Stendar ... di fuffero datutta la Caualleria feguitati, che, non più ad offedere altri: ma à procurare di potere se stessi saluare cominaciarono à penjare. Sentendofi per gran ventura appunto inquello Stante da un'altra parte i neima d'un colle sonare una Trombesta; la quale con nuono timore gli fece dubitare, che al tra Canalleria oltre alla prima veduta non fusse per assaltara eli . Per lo che da tutte le parti si comincio a far di loro grane diffima uccifione ; dando ne corpi difarmati i Tedefchi con le lunghi fime picche, & per ente abbattendogli, & fracassandogli, & benche l' Artiglieria dell' Armata non restaffe, mai, merfo loro di tirare; non restando per la rabbia concetta nel. pericolo sostenuto di perseguitareli fino bene adentro nel ma re : oue trifts, d' dolents erano da loro S chifi , & dagl' altrà minori vasselli raccolti:furono i Turchi, che smontarono in: terra oltre à sette mila; buona parte de quali erano ò Giannizeri , od altri lor foldati molto efercitati : dequali oltre & auegli , cherimafero morti in terra : non pochi ne morirono poi su l'Armata; ascendendo il numero di tutti intorno à mil le : O fra effilo Steffo Capitano de Giannizeri; restando in. mano de vincitoril Infegna loro principale ; che per memoria di si verace, & preclara vittoria si e poi nel Tempio di si. Lorenzo fino ad hoggi confernata . Nella quale fuori dialon: m Tedeschi , & del Maldonato & d'un'altre Lucghosenenca :

### SESTO

di l'acopo Vitelli non si persero altre persone di conto:se bene, & massimamente per le freccie, molti si ueddero esserne resta ei feriti. Hauendo concetto i Turchi tale Cauento di Piombino, della Tofcana: che duro per molts anni posad' effere ri sordato daloro, Soprastette l'Armata, che era in numero di dugento quaranta Galee, & molti altri minor legni dopo i'ha uere àseraccolto i suoi circa due bore alla vista di Piombino: ma voltando quin li á poco le prue verso l' Elba sen'an ló ariconerare in porto Lunghone. Et perche di Porto Ferra io nella medesima I fola non si Staua per l'importanza sua seza molto timore sapendosi quanto da Turchi, & più da franzesi fusse desiderato l'impadronirsene, sebene dal Duca oltre à Castellani ordinari era stato raecomandato a Luc' Antonio Cuppano, huomo, come si è mostrato, di singular sede, oz nalore ed oltre all'hauere prima aggiunto cento fanti à ciascheduna delle due forteze; con hauerus anche mandato pos Psero dal Monte, Simione Roffermini , ed Alfonfo dell'Ante con le loro compagnie, pareua, che ogni dubbio douesse rimuouere: non di manco hauendo il Duca haunto per tato spatio sidifficil quer ra,ed essendogli quasi in vn medesimo tempo conuenuto proue dere in tanti luoghi : non parena, che quella Piaza di muni zioni, d'armi di Bonbamdieri, & d'altre si fatte cose susse tan to fornita quanto si gran pericolo ricercana. Et pero il Roffermino, che nelle cose di mare era esercitatissimo, cognoscen dosl bifogno, che in quel luogho, era, offerse ad Agnolo di l'aco po Guicciardini Commessario che quando gli susse permesso di armare à suo senno una delle due Galee, che quasi dismesse eran per forte in quel Portostate lasciate : gli bastaua l'ani mo non oftance che l'Armata Turchesca fusse sparsa per tut to i luoghi connicini : si che quasi parte nessuna libera non ve rimanena, di andare à Piombino, & riportarne souramente în Porto Ferraio tutto quello, che fusse giudicato bisognargli : Parendo al Guicciardino l'impresa di molto pericolo ; be che la necessità lo ricercasse niete di maco no volle senza hauerne licentsa del Duca arriftiarsi a fidare, Galea à chi si volesse, & pero con modo cautissimo furon mandate lettere à Piombine portate sopra un piccol legnetto da due fidatissimi Marinari,accomodate in mezo a due piastre di piombo; com commesfione ,

sione, che vistisi in pericolo di perdersi done fero sommerger le substamentein mare. Con la risposta delle quali: & la quale molto landana, chi al pericolo spontaneamente offerina di esporsi, la Galea à Simione su consegnata, ed egli conduce dosi di notte al campo della vite , & con singulare astutia co l'altre Galee Turchesche accompagnandoss, arrivosano, & Saluo in Piombino; & di Piombino di giorno chiaro sano, & Saluo in Porto Ferraio poi si ricondusse: dando segno dellasua arrivata à Chiappino Vitelli, che ne staua con grande ansieta con lo sparare di tutta l'Artigliera, della Galea. Et ha uendo condotto seco oltre ad otto Bombardieri, & buon nume ro di foldati eletti , munitioni, ed altre cofe necessarie; porto ancora buona quantità d'armi, che furon date agl' Elbigini ; di cui la maggior parte s'era ridotta in quel luogho per faluarfi dalle mani de'Turchi ; con che venne di maniera affieurata ogni cofa, che sempre, che i Turchi o scaramucciando, à scorrendo si accostarono à Porto Ferraio; uscendo fuora s Christiani con grande ardire, sempre con molto disaunantage gio fe ne partirono, Non aunenendo gia cofi per il relto dell' Ifola : oue in fedici giorni , che ui dimorarono, non la feiarono in dietro forte nelluna di rouine d'arfioni, d' di crudeltà, che non commette ffero . Fu creato in mezo à queste prosperstà del Duca il nuono Pontefice Gianpietro Caraffa Napolitano, che assunfeil nome di Paulo Quarto. Il quale, benche fusse in opi nione di fanttiffimi costumi non di manco,effendo efasperaso per i tempi passati dagi' Imperiali; & come nobile,essendo d'animo [degnofo; si riputana, benche l'Imperadore hane fe mostrato d'hauer cara cotale eletione : douere uscire suo poce amico : O per confeguenza anche del Duca. Et ciò massima mente quando si vedde salire in gran reputatione,ed vltimamente crearsi da lui Cardinale Don Carlo Caraffa il più in auiero di tutti i nipoti suoi . Il quale per arti non buone fal to fuoruscito di Napoli, & dagli Spagnuoli poi in certa quiftione grandemente oltraggiato, haueua sempre seguito lepar si di Francia, & con lo Strozs à Siena haueua continuamente militato & finalmente atto ad ogn'altra cosa più che allapra fession sacerdotale. Costui seguitando i suoi antichi costumi, ogni cosa di tranagli & di innonationi riempiena. In gra tie

tia del quale Matteo Stendardo suo Nipote, che era stato pre lo intorno à Siena, & come ribello di Cefare era tenuto in Fire ze prigione domandandolo il Papa con grande instantia all', Ambasciadore Gian Marriche; ed al Duca; conuenne, che al tutto fuffeliberato. Aggingnenasi à questo poi l'effere stato di Veneria dal medesimo Carafa chiamato Giouanni della Ca la Arcinefcono de Benenento; desegnandoloper principale Se gretario del Papa, huomo chiariffimo, & forfe unico ne tempo suoi per poesia Toscana, & per leggiadria de lectere bumane ? ma reputato in Firenze non multo afferionato alla parte Ducale . Le quali cose det ero animo à molts de quella natione, che per le disgratie dello Stroz 71 parenano quietati, che comin ciassero à ripigliare nuous pirui : dandone il primo fegno per cominciare à mettere dissensione fra't Papa,e'l Duca con l'in famia, che da loro si dana all' Ambasicador suo Auerardo Ser ristori; pubblicandolo, che hauesse tenuto mano all'occisione seguita, in quei tempi in Roma di Giouanfrancesco Giugni, re bello di esso Duca ; buomo nobele, & disortele intelletto ; ma di non molto buona volontà: & che con l'efficacia delle sue paro le era stato à suos giorni cagione della rouina di molti. Prese ro similmente da queste conietture non piccolo animo quei Sa nefiche si erano ridotti in Montalcino : assumendo con piu cal det a, che non folenano il titolo di protettori della liberta Sano se: & dando nuouo bando à quelli, che nella Balia di Siena re Sedenano; senendo per pubblicoloro Ambasciadorein Roma l'Arcinescono dell'istessa Siena : ed un' alero mantenendone alla Corte di Francia; oue non mausanano di porgere muoni Stimoli: accioche nuoua guerra in Italia fi raccendeffe . In Siena dato che si fu forma alle cose; & parricosene il Niccolino, erarimasto il Conce Santa Fiore folo ; one undanano tauto più scemando gl'habitatori : quanto più vi s'accresceua la li cenza de foldati, ed'oue mandatoni dal Duca; era arrivato Girolamo da Vecebiano; per succedere alla guardia de quel luogho, ed effere capo delle genti Italiane ; sempre, che le cose. di fuori ricercaffero la presenta del Conte ; de bei soldato oleramontani fe ne douessero canare; grado, che per i me viti di esso Vecchiano co Franzesi ; el'era stato dalle paroledel Reloro promeffe; ma che dal Duca, con cui non baueua in un certe

#### 170 L I B R O

certo modo merito nessuno co fatti poi gl'era stato, secondoche, si potena offernato. Nella qual Stena trapassando il medesimo humore, che à Montalcino, seneua folleuati gli animi; lapin parte di quelli della Balsa, che per mantener si grado si eran sutti alla parte Imperiale voltati,in cambio di procurare, che si rendesse in capo à poco tempo l'arms al Popolo (come s'era dato intentione) configliarono, & con appronatione di Do Fra cefco aggsun fero, che fi douesse far lenare de Siena suitel'armi de maglia : O qual se volesse aure armi da defesa; che dall'al ero Bando vi fuffe stata lafetata. Con che l'odio di quello vnsuerfale venne tanto psu a concitarfi,lor consro, O per confe guen Za a poter fine manco chi gli cust odina fidare, Sentinafi su questo tempo restando Chiarpine Vitelli con le genti coma date da lui impegnate nella difesa di Piombino, che i Franze si haueuano cominciato à fare nuova adunanza di solo ativona parte de quals d'ordine di Cornelio Bentsuogli viciti di Mon talcino, hauenano occupato s. Chirico, & quel che importo pin, Creuoli, Aunenendo si'medefimo su Vald'orcia delle Rocchet te di Grossito ancora era vscito Chiaramonte: ed occupato co la medefimafacilità, che fece Chiappino Vitelli la Rocca, di Castigliune della Pescasa; oue attendena à rannare buon numero defanti che da Montalcino, O d'altre luoghi gli eran mandati. Il che dette da fo/pettare, che effi foldati non donessero esfere lenate dall'Armata, per fare con essi "qual che notabile impresa, Il quale sospetto cinca l'Armata venne inbre ne spatso mancando: essendo tutti finalmente stati por richiamasi in Mons alcino : oue fatto massa di più che di tremila di effi, o di cinque compagnie di Canalli, conducendo con loro, trepezzi d'Arziglieria si mossero verso s. Chirico. Onde essen desi per quests rumors mosso Girolamo, degl' Albezs, che à sutso follecitamente prouuedeua; non potendo conietturare ouevo leffero voltarfi , haueua fasso entrare in Montepulciano Giowanbatista Buongianni d'Arezo. In cafolsii Conte Tommasod. Chattata, ed in Piacenza il Conte Gismondo de' Rossi; one per effere il pericolomaggiore si dana ordine, che Chiappi no da Montenecchio . Antomaria da Perugia , O Tommafo Teodols da Furli; con le geuti, che si eran chiamate in fretta da Are To dal Borgho, da Romagna douessero substo, che arrluanano entrare per accrescergli le forze : sperando, che in tanto con quelle, che con lui in Piacenza siconduceu ano potesse ad un primo impeto resistere Ma quelle, cheper il soccorso doneuano supplire tardando perla dificultà, che si haucha 112 condur con loro le vettouaglie, non arrivarono à tempo ! ellen - . desi i Franzesi dopo l'haner fatto sembrante di aggira siènter No a Buonconuento in un momento fatti di notte fenisre intorno a Lucienano: pesado co uno improuviso assa to disscaledone re per annesura occupare quel luogho, Marifpoledo Cocesso Vinco fe bene ama! ato, valorofomete ouumque faceu a mestie ro; aintato non manco dagi hu mini della Terra, che temchano del sacco che da suoi proprii soldati haueua fatto rinoltare quindigl'inimici non senza molteferite verso Piacenza;essendo flata giudicata da loro di più facile espugnatione . Alla quale arrivati cominciarono subito con l'Artiglieria à perquoterla : onde non giudicando il Conte Gifmondo hauer tante genti, che aspettandosi l'assalto hauesse potuto difenderla: in ustato dagl'inimici adarredersi, accetto di poterne Uscir salui cotuttii suoi soldati à badiere spieghate; co coditione di no ser nireper sei mesi necorro a Frae ane corro alla Repub.di Mon talcino; hauendo il Duca in darno fatso muouere per soccorrerlo tutta la Canalleria, che era con Chiappino Vitelli, & poi Chiappino Steffo co Tedeschi; che già erano i Turchi trapassa ti in Corfica, of fatto per la medesima cagionein darno vscir di Siena il Conte fanta Fiore, & venire à Lucignanello con parte de Tedeschi, & Spagnuoli, che la guardanano; temendo li affai più, che di Pienta di non perdere la Terra di Buon conuento". Ma i Franzesi sentendo tanti rumori, & tanta gente soprarrinare, lasciata essa Pienza con tre compagnie di Fanti Italiani presidiata , salui con tuttal' Artiglieria in Montalcino siridusfero. Non potena il Conte fanta Fsore, & gl'altri condottisi in Valdichi ana sopportare tanta vergogna che quando le cose del Duca verso le marine erano state con tanto valore trattate, fi fulle da loro, or dalla loro parte poco meno, che per eftreffa lor colpa perduto oltre agl'altri luighi Plenza, & quel che importana più Creuoli, mediante i quali inimics fi fentiuano scorrere per tutto il Montepulcianese, o fino lu le Steffe Porte di Siena . A che fi aggiugneua, che ma --

#### 372 L I B R O

te Castellarimaste sinza presidio per questa piccola prosperi tá si andauano verso i Franzesi ognigiorno riuoltando, Onde il Duca ( se bene con poco piacere della Balia di Siena) fe ee dal conte di Ghattaia dirocchare le mura alla più parte di quelle: aeus erano l'altra polta rimaste in piede, Et perche col disegno del Conte santa Fiore era la volontà del Duca co forme; che barebbe defiderato non tanto scancellare la vergo gna : quanto terminare una volta la guerra : & leuarfi dinan zs le Prazze che da franzest eran guardate, si proponeua, che congiunto le gentivenute con Chiappino da Piombino conquel le, che di Siena si poscuano commodamente cauare, si andasse all'espugnatione di qualch'una di esse Piazze. Mai soldati she doueuano dagl'Imperiali pagharfi, eran creditori di più soma didanari, di siculta, che in tutta quella guerra mai no s' era potuta cuitare. O senza essi danari non besognaua disegna re di fargti muouere. An Zi ogni giorno si fentiuan voci, che se non eran paghass harebbero mello quella misora Cistà à sac co; anuenendo il medesimo non meno,ne Cauallegieri di Napo li, rimastini, che negi huomini d'arme: Il quale disordine procedesse tanto oltre, cheanche i Tedeschi, che andarono à Pions bino paghati dal Duc a quasi, che per contagione il male fino a loro trapaffaffe )rifoluendofi in aperto ammutinamento , cominciarono a chiedere il donatino: alleghando cio douerfegli debu amente hauendo quella vittoria confeguito, Onde fu necessarso che Don francesco de Tolledo finalmente secondo l'ordine dell'Imperadore n'andasse in Siena à risiedere, la cui au torità rappresentando la persona di Cesare, parena; che potes se ognicosa quietare, funi ricenuto per ojo da ognisorte di gente con molti fegni di letitia; & da Sanefi in particulare con raccomandargli loro Steffi, of mostrargli le lor miserie gli furon fatte grande offerte di fedelta, o di pronte (a d' animo verso la Cesarea Maesta . Da che Don francesco pre sa l'occasione: & volendo purgharfi del carico, che gl'era dato, che per suo consentimento hauesse il Duca à Sanesi quella forma d'accordo concesso, seppe si bene con l'ar se del dire mostrar loro esfere impossibile liberargis da quelle miferie in altro modo, che colrenuntiare del tutto all'accordo faito, Frimetterfi liberamentenell'autorità dell'Imperadores che

, che prima il Capitano di Popolo, & la Signoria, che erano an dati à farli il ricenimento; & postutta la Baliavi presto il consenso, indotes à cio da diner se passioni : ma dal desiderio massimamente di rihauere le lor Terre tenute dal Duca, & dal timore di non effere da effo Duca dominati; tanto preme più negl'animi humani la feruitù del vicino, non ostante qual si voglia benefitso, che quella del forestiero. Il che fu effeguito con ogni folennità formandosene strumento; ed accettandone la concessione, che prima ne era Stata fatta da Cesare nel Re Filippo suo Figliuolo: con habilità di poterui fabbricar forte-Za: O farne qualunque altro partito, che più gli fusse piacinto Creando persegno de maggior letitia; d' de maggiormente aggradire, quanto da Don Francesco era stato lor persuaso. esso Don francesco Cittadino della lor Città, habilitandolo ad interuenire non pure nell'adunanza della lor Balia: ma prini legiandolo con particulare autorità di potere come Proposto (il cheda loro è appellato Priore) amimettere, & proporre qua lunque deliberatione si hauesse a fare. Se di questa nouella il Duca ne riceuesse molestia, & se gli paresse per cosi inaspettaso accidente effere, come incorfo nel laccio, che i aio haueua cev cato di Chifare farebbe cofa difficile à narrarlo; non di man co per euisare il pericolo più vicino, & più dannoso de frante si come prudente giudico, che per all'hora fusse bene dissimula re ; ne per questo dalla legha; ne dà communi disceni degl'Im persali volse desistere: accomodando Don francesco per Siena di continuo di vestouaglie, di ogn'altra cofa opportuna; O cio tanto più prontamente, quanto ad ogn'hora fi scorg eua più chiaro, che il Papa era perriuscire di fatione franzese; & che i Nipoti suoi poueri. E rapaci, erano per ricercare. Ttentare sutte le cose oue giudicassero potergli punto riusciredi rie piere la loro immensa d' sempre bramosa voragine. Segno delle quali cose, & della poca grasia; che con lus era per haue re il Duca fu che essendo Stato prima promesso à figlinoli de Ridolfo Baglioni, raccomandati di esso Duca, il possesso di al cune castella, che da Adriano Baglioni pendente la lite erano State in fede vacante lor tolte, ed in mano del Leghato di po rugia dipositate, mediante Caraffa fu poi cotal possesso negato loro : ed al Conte di Bagno, à cui per i danari già tolti à fram

zi ji era stato da Giulio terzo mossa altra lite sopra le sue Cas Itella non pure non fu voluto porre a cotal lite filentio, come dal Duca instantemente si ricercana : ma fatto di nuono citare il Conce si ordino, che ipso facto fusse di esse Castella spoglia to, Ad Antonio Altousts figlimolo de Bindo, che benche Arcinescono di firenze,era stato insieme col Padre dichiaratofra primi ribelli, vo: fe, che le sue entrate decorfe, & da decorrere fullero immediatamente reststuite : non ostante, che dall'Ansecessor suo si fusse passato con silentso, che si Duca else ne ritenesse: & le facesse stare in deposito sul Monte della Pieta. Ve denasi olere à questo, ches Caraffa onumque potena; facena, & sa ceua fare straboscheuoli fauori à tutti i rebelli suoi : de quali haueua sempre da torno grande squadra, Il che causaua qua to alla guerra di Toscana, che ciascheduno di qua, & di la senza innouare cosa nessuna restaua con l'animo sospeso. Attendendost dal Duca solamente à munire le Piaze sue di maggior importanza; & massimamente Piombino: oue dagli Spagno li era stato lasciato andare quasi ogni cosa per terra: Ed oue i Baluardi, & le Cortine, & quasi ogn'altra cosa bisognana rinouare: facendous in vltimo per tenerlo con manco (pefa vua forteza; ed hauendoui alla partita di Chiappino fatto entrare Leonida Malatesta per custodirlo; Capitano molto accorto. & valoroso, Il quale con buen numero di genti teneua il tutto follecitamente prouuisto. Segui in Ciuita vecchiain que-Ro tempo accidente, che fu principio di grande scandolo; per es sere state da Alessandro Santa fiore tolte in quel Porto due Ga lee del Priore di Lombardia suo fratello, lasciase da lui in fran eia : di done fattosi di poi egli, & Mario suo fratello, di franze si spagnuoli, si era di poco partito. Le quali il Re non consape uole di questo haueua raccomandate à Niccolo Alamanni fion rentino, Del quale insulto facendo s fran Tesi gran rumore, il Papa venne à concitarsi contro agli Spagnuoli di sorte; che ol tre à più ministri , & signore Romans de quella fatione, ritenne in Castel Santo Angeloil Cardinal santa Fiore stesso, pro rettore di quella Corona : con che fra'l Papa, & l'imperadore el Refilippo se venne à poco, à poco in manifesta nimicitia Tanto che ad Afcanio della Cornia fu prosbito ( mentre fi av parecchiana à ritorna re à fernire il Ducache non douesse da altri.

75

140

oltri, che dal Papa pigliar foldo, Il quale giudicado con varis strattagemmi quasi ogni cosa Caraffa pigliaua ogni giorno de gl'Impersals nuous sospetti . Et però oltre al Duca d' Vrbino generale de fanta Chiefa, che teneua à fua instanzain ordina quattromila fanti, faceua, che di altre parti si adunauan gente publicando cio farsi per sua difesa : hanendo trouato,che fin co sro alla persona di esso Papa non mancaua chi tendesse insidia Impadronendoli di Bracciano, Terra principale di Paologior dano Orsino : ed oltre a Nettunno facendo il medesimo vità mamente de Paliano: luogbo anche egle principale de Marca sonio Colonna . Non ostante, che Marcantonio chiamato per simili sospecti, gra fussein via per entrare in Roma, or giustif care al Papa,ed'à csascheduno la sua innocentia : ma visto vsarsi tauta violentia à Palliano, giudico essergli necessario den tro à confini del Regno ritirarfs . Non mancarono i Ministre franzesi (visto le cose ben disposte per loro) di aprire il grembo à tanta occasione; & peroper acquistar si interamente l'animo del Papa gl'offersero sutte le forze del Reloro : & grandemente landarono l'ardire da lus mostrato verso i suoi vassalli: ed il rispetto posposto del Refilippo, & dell'Imperadore; procuran do in vitimo, che Annibal Rucellai nipote di Monsignor della Cafa fusse mandato in francia á dar conto à quel Re di tutte quelle ationi; & ad afficurarsi in caso di bisogno, che da quella Corona(come sempre erastato suo costume) sarebbe la sede Apostolica, con ogni caldeza fanorita, ed aintata. Dandogliall incontro odore, che da essa ali sarebbe resobno cobio: quado o nel la Toscana, o sopra il Reeno de Napolisi facesse di segno nessuno No hauedo : Caraffi desiderso maggiore, per vedicarsi massimamete degli Spagnuoli; che di vedere cauato quel Regno di lor mano. Paffauano co poca reputatione le cofe del Duca d' Alua in Piamose; & per il corrario pigliado le frazesi fepre psuspirito, voletieri harebbero i Ministri Imperialiposto a ta simouimeti qualche honesto termine. Ma à Siena Creuoli esse do riprefo (come si disse) da franzesi porgena estrema molestia à quella Cstrà; one quietatofi da Don francesco di Tolledo no sent a molta facica la gente abbottinata, il Conte santa fiorece parce de esfa & con aleri Italiani del Duca (pronedendo Alas sandro del Caccia come Commessarso) si messe attorno a quel

Inogho & dopo molti tiri d'Artiglieria datoni uno impetuofo assaltogne fu il primo giorno ribustato con morte di quaranta de suoi miglior soldari; ma apparechiandosi per rinnouare da altra parte la batterra, il giorno seguente: la notte innanti.; che questo fegusffe, i nimici fi faluarono fuggendo ed à Creuoli come à quali sutte le castella vicine le mura si diroccarono, fu in questo tempo chiamato di firenze à Roma Paolo Giordano Orfino gionanetto, genero del Duca, a cui come Orfino, & per cio di fattone guelfa, & franzese prometteuano molte cose; & fra l'altre la restitutione di Bracciano pure che da lui stello & non da Santa fiors fues Zy la guardia della forte 7 a ( come prima facena) dependesse: Il che col consiglio del Duca fu da lui accettato: se bene per il cotrario l'haueua prima indottoper la difficulsa de temps, che rifiutaffe una condotta di cinquanta lancie offertagli da gli Spagnuoli. Mail Duca conofesuto l'altiera natura del Papa, la quale con l'humiltà, & con l'obbi dien la si poteua solamente vincere; in questa, come in diuerse altre cofe fi fjorzava di andar destreggiando di sorte, che slPa panon poresse pigliare in modo nessuno colorata cagione di offenderlo; & con questo fjuggire, d'hauere ad essere da lui ilpri mo percollo: con modo pero che negl'Impersals per questo hauessero manco de lui à confidare. Et pero commetteua all'Am basciador suo che con simile stile si andasse à cotal natura (in quanto far si potena) accomodando. Et cosi Paolo Giordano. (pofata prima Donna I fabella feconda genità del Duca, a Ro ma si conducesse : oue quanto gl'era stato promesso glifu piena mente, & con molto honore attefo Difegnossi dal Duca se bene il Conte santa fiore per liberare il fratello Cardinale era corfo al Duca d'Alua, che Chiappino con le genti, che auanza nano à presidy dandogli per commessario Giulio da Ricasoli, done fe andare ad occupare quei più luoghi senusi da franzesi che gli fussepossibile: perche; veggendo fra'l Papa. & percon Cequenzafra : Fran Zesi; & gli Imperiali essere in piede sanre occasioni di nuona guerra; temendo,che la Toscana non ba messe à darglist principio, quanto manco del vino lasciana in mano de Franzesi più occasione gli parena di porger loro:per cive ad altra parte hauefiero ad applicar l'animo; o per cioha mena desegnato d'assaltare primieramente Sartiano & chiuse out .

oue non penfana bronarfi molea difefa . Ma una lettera intertetanda quel Conte Kados Capirano degl' Albanefiglo fece mutaro propalico. Perche effendo fererra da! Commeffario Sar efede Kado cofani aquellidi Montalcino, dicena, che il Conte Giulio da Tiene capitano del prefidio di quel tuogho non firincorana (andando ui i nimici ) di poterlo con la poca cente, che vo haucua senere, no offendo la fortification de effo tante innan Zi, che potesse fare molea difefa. Es pero argumentando la deboleza de minici da quella ragione, che fuole rade voite fallire à Radicofani con tutte le gen-Best rinoifero; espuenando per el cammino con poca fassca Pecna za: one luftiarono a guardia Rofada Vicchio : & benche il cammino per l'Aresglierie fuffe difficile; non di manco con quatero Pezs finalmente vi fi conduffero . Gue facto affai buona , basteria parue à Chiappino, che dag le Spagnuoli, & dagl'Italiani vi si deffel'affalso ; i quals per effer pochs, & malfegustats da Tedefch: fe bene haueuano altrimenti promeffo) rinfei al sutto finza proficto: Onde Chiappino hauena da altra parte cominciato altra basteria ma perche si Duca fentendo quanto nella prima era successo dubi sana fenza nuove gents che nella feconda non anneniffe, il me dellimo: effendo la Stagson tarda (che era d'Ottobre ) & le piogete in quei pach farucciolofiffimi eran comin ciate molto gaptiarde per fuggire molti inconueniques di versonaglie; ma molto più de fof petti, che il Papa cominciava à pigliare ; La gente non sen la timore dieffere per la strada costretta à combattere, si riduste à Sio wa ; lasciando Pienza smantellata, & gl'altriluoghodi Frontiera ben prouniste; con incensione per all'hora aleuseo diquierarli. Ma do il Duca ancora perche tali fospetts benissero tanto più manca do molto honorata Ambasceria a Roma a rendere al Papala sola sa ubbidienza; foprastata fino all'hora per dinerfirispetti & fra quest: l'uno fu Buongianni Granfigleaz 7 i destinato per rimanen ou à resedere in cambio del Serristoro ; il quale poco grato al Po sefice,ed à Ministri fuoi; & mancoalla nation Fiorentina era co Stretto amenar fepre feco gra cop agnia d'armati; finalmete co poca dignità sua, & del Duca dopo la morte del Gingni non ui era Stato fenza molto timore, Ma queste dimostrationi di offequio o la destrezza, che vio poi il Gianfiglia? 7 o, non purero fe il Papa placato: ma lo fece dinenire grandemente affectionato del Duca : ganto, che tutti i ragionamenti che di lui banena; erano fempre

molto honorati, o pieni di fingulare affectione . Con tutto questa fattofi effo Duca venire di Milano Gabrio Sorbelloni; one fe n'era col Marchefe di Marignano ritornato; nella cui peritia fomma mente confidana:volle, che dalui non pure fullero rinitti Luciona no. O gli altri luoghi prefidiati da quella parte . ma gli fece vifita re la Scarperia, Castrocaro, Monte Carlo, Cortona, ed'ogn' altro luce ho, one gudicaffe effer meftero far reparatione; & fecondoil configlio, C dinifamento fuo volle, che atutto fuffe con presteza prounifto . Sapenac molto bene che chi ben s'arma leva al nimico fuo il più delle volce la speran a, o percio anche la volontà, di affaltarlo. Creado nelmedefimo tepo due nuous Comeffarugenerals d: inte le fue Bande: Magistrato importantiffimo; & che il più delle volte era folito crearfi à vita : effendo morto Girolamo deglis Albizi, dal quale fino all'hora, si come dagl'Anteceffori,era State efercitato fen Zacompagno. Ma ampliandofilo Stato; & per co Seguen Tale faccende di effo si gindico, che un'huomo solo mal poseffe in dinerfe parti supplire. Se gia il parer troppa,tanta auto rstain un folo,non ne fu piu delle predette cofe cagione . I nuona mente creati furono Aleffandro del Caccia : O Pierfilippo Pandoifini, rifeduto pintempo Ambafciadore alla Corte Cefarea. Et perche tanti aggiramenti de Caraffi co Fran Tefi non potenano no caufare moito fofpetto per le cofe di Siena:per innouar guerra nel la quale parena, che il Duca Ottanio Farnese raunasse gente in Ca firo, ed in Pitigliano : non volendo effer colto impronifo giudico neceffario che effa Siena & l'altre frontiere (mentre nuous nimici ancora non si scoprinano si donessero con celerità fornire di vetton waglia. Onde benche quell'anno continualle ad effere non meno che il passato penurioso di grano: non di manco sollecitato che di Sici lia, & di Napoline fusto mandato buona quantità à Linorno, da sendendo a (pigneruent dello flato fuo (ben che bifognofo) il pite. che si potena, fece in brene Spatio, che Siena, ed ogn'altro luogho ve ne interamente afficurato. Mori in questo tempo in effa Siena don Francesco de Tolledo; con cui prima, & pos che gl'entrojin es sa,era il Duca stato in gran congiuntione : ben che non pure (come si disse hauesse indotto i Sanesi à renuntiare all'accordo fattoda loro col Duca : ma per maggior corroboratione haueffe operato. che per toro fteffi mandaffero Ambajciadori alla Corte Cefarca à confermare la renuntia, O del sutto all'arbitrio diquella Maefta forse

Pottoporfi . Passo anche il Re Filippo in questo tempo d'Inghilterrain Fiandra : oue dall'Imperador Juo Padre glifu fasto quella: memorabile, renunt: a della maggior parte de fuoi stati. Il che si credette, che donesse molte gionare alla speditione de negbein; & maffimamente d'Italia; ed alla confernatione in effa della grandez Za di quella Cafa; effendonegl'anni paffati per l'indispa sitione dell'Imperadore il più delle volte prolung hatesi canto le de Siberations; che quando le commessione arrivanano; sil tempo di offeguire era trapaffato: Ma cotale speranza in pic col tempo fi dimostro vana; perche non oftunte, che nel Re conofcendo questa inconueniente, fusse ottima volonta; non di manco i Ministri del Padrecondifficultà si induceuano ad astenersi deberattar le facce de Le quali peruenendo all'orecchie di Cefare : O da ini per reus renza attendendofene poila refetutione : le cofe succedenano conpocaminor lunghez za che prima; & di qui nacque ( iadiro folo. quel che apparciene alla Toscuna) che il prouedimento de danari, per quietare i fanti, che un'altra volta si abbottinauano à Siena,si come la Caualleriarimastani di Napoli,che era tutta: fracaffata,non fufatto fe non molto tardi : onde fi perfe più d'un me se di buon sempo nel quale à franzest ancora impreparati si sareb he posito qualcuna delle Piaze principali occupare . Di qui iltra: scorrimento nella licentia de foldasi della medesima Siena di ma miera, che ne il cotes. Fiore, ne Girolamo da Prechiano mandatous dal Duca; bastarono dopo la morte di Don Francesco à raffrenar gli. Di qui cornelio Bentinogli prese animo con le genti summenistrategli dal Duca Ottaniod'impadronirsi di Castello Ottieri, & di Montaione; luoghi del Signor Sinolfo di qui ( per il timo reentratone Santa fiori, di non perdere i loro Stati fu neceffario che oltre alle genti tenuteni daloro, si mandasse per quardia di es-Gunacompagnia di Spagnuoli con molte munitsom, ed armi, O guaftators cauati dello stato del Duca : onde l'isteffa Santa Fiore con faruite necessarie fortificationi rimanesse afficurata: Il mai dare poi Don francesco di Mendo Ta cardinale di Burghos in Sie na,huomo; se bene di molta autorità, non pero di molta perstia ne touerni di ftato, non fu fatto con molto buon configlio ; e Bendo da Sanefi ftato fatto farnceiolare f ben che dat Dutu ne fufte primis amertico ) fula medefima frada; con che Don Diegho hanenaber duso quella citta; di entrare cives n'fofpetto, che effo Duca cere at Cleur 22

380

Se di prinarne gli Spagnuoli, ed appropriarla à se stesso ? onde ne primi giorni cominciomanifestamente a discordar feco, vland o dinerfe Straneze d'non considerando, che senza l'aimo de Prine espetanto vicino,O tanto potente mal potena quella città per feftel sa mantenersi. Erafi non di manco mostrato il Re Filippo versa il Duc imolto amoreuole accomodandolo di qual che fomma di da waris & circale cofe di Tofcana, & d'Italia il fuo configlio fopra quel d'ogn'altro seguienndo . Medianteil quale lampeggio qual chesperanza, che i trauagli di Roma fossero per quietars; bauen do si Papa finalmente liberato, ma con ficurtà il Cardinale Santo fiore; & con gli Spagnuols non fi mostrando più tanto acerbo qua so foleua . Onde il Duca per honor fun & del Ref ancer che fuffe di mezo inuerno) giudico pocere cauare di Siena la gence Tedefs ca, or ques pochi Spagnuoli, che vi erano rimafti; & che il Conta Santa fiore aggingnendo ad effi qual che numero d'Italiani pores Se andare non pure alla recuperatione discoftella Ottieri, ordeel al eriluoghi occupati nuonamente da franzesi; ma che con render. Loro paridanni; potesse ancora cercare d' impadronirsi fe non da Montalcino, al manco de luoghi, che lo circujuano . Da cherima mendone come ajsediato fi pote fofpenarne quando che fuffe come pinta vittoria. Parendogli, che occupato quello s la guerra fusse come fornita. Pigliando maffimamente occasione di far cio;per la partita, che si sentina hauer fatto da Pitigliano il Duca Ottauio : sdegnato per non gl'efser vinsciso, che à lui fusse rimesso il ga neralaco di quella guerra . Onde la gente rasmatani da lui ( cofe wolente il Papa) in un momento si erarifoluta . Ed i Santa Fieri, liberati per ciò da quel fospetto, potettero alle cose Imperiali la beramente porgere tutto alloro ainto . Muonendosi adunque il Conte Santa fiore con quattromila fantioltramontani, O quattro cento caualli, escendoglis dato per pronuedene il campo Pandolfo. della Stufa commeffarso all'hora della città d' Arezo; acui fi de ucuano aggiupnere altri mille cinquecento Italiani, che del fuefta so erano dal Duca verfo Montepulciano fatti camminare, furono per la prima terra nimica, occupate le Serre, à cui per leuarle brigha de guardarla furono abbatente le mura . Ma douendose marcsare verfo Montaleino, per impadronirsi della montagna Sa nefe, con che veniua impedito il commercio di Pitigliano, & do Caftro; s'intefe, che nel Papa s primi fofpetto cominisanano à rifem

Tirft por vedere accostare verso gli stati suoi gente armata, ed

Hauendo cominciato à lament arfi di cionon poco col Cardina le di Santo l'acopo : ed à mandare in Ornieto foldati à pie, & & ranallo : non oftante che per renderla in cio più patiente si fusse ac cortamente dal Duca fatto innouare con lui la prima pratica di mettere Szena in protessione, o della Chiefa, o di qua' cuno de suoi Nipoti. Musato adunque atal cagione proposito, si ordino al Conse, che con le genti verfo Chiufi, & Sartiano fi riuolgeffe . Al quale luopho per la difficultidelle strade non fenza fatica condot rosi comincio con sei peri d'Artiglieria à battere il castello bauen do i Sartianefi,ed i Capitani Faustino da Camerino, ed un altro frantese neghato di volersi arrendere ; ma facendo le mura poca resisten a, i Capitani, & tutta l'altra gente diguerra sen la aspet care affalto fi ritiro nella forieza maggiore, o mella Rocca; Onde à foldats imperali entrati fant a combattere dentro , faccheggiaro. no miseramense cio che vi su lasciato . Molto più da fare rimàneua nella espugnatione de due luoghi tenuti ancor da nimici. Oue olive al fito, & le reparation fatteui era buon numero di valo rolf foldati ed i Capitani fi erano meffi in oftinatione di polere fino à quanto bastauano loro forze tenersi. Per il che apparecchia. dofi la Batteria dalla banda della Ferra : poi che altronde era dif ficile l'accost arfeglis havendo col riempiere certe case vicine fat so uno affai capace canaliere; mediante il quale parena, che con P Areigherie fuffe per douer fare a difensoried alla muraglia gra danno; Ma arincontro da loro con un bastione di terrarileuato fu ad ambodue questi pericoli riparato ,Onde riuscendo agni gior no l'efpuenationepin difficile, parfe al Conte di mandare Alber to da Scipicciano al Duca ; perche pienamente l'informaffe di tue te le difficultà, Il quale riportandone non pure efortatione di do nere al tutto seguitare nell'impresa ; ma danari da paghare i soldati; Et promessa propinqua de aggiunta di quattro compagnie al Italiani, che si faceuan foldare; la Batterianon pure su cotinua aa; ma aecostandosi con le Trincee alla muraglia nimicia, potetre farni dentro zant'a apertura, che il Conte si risoluè à fargli dara un molto gagliardo affalto; Il quale fe bene fu terminato fenza victoria, Comferite, O morte di molti de miglior foldati Ducald non di manco sopranuenendo sempre quone genti, ed Artiglierie

mena

reverent a; comincio ad entrare insperanza di potere ancortirar il Duca alla fation franzese : & perche cio si facesse non lasciana dicorrisponderglicon ogni sorte d'amoreuolezza. Ma il Duca disposto à correre (come sempre baueua fatto) con gli Spagnuoli. Pistella fortuna ; ascoltana, o mostrana di gradire le cose propo-Reeli ; non di manco (col differire) à cosa ne funa si oblighaua In gegnandos intanto, che Alfonso Tornabuoni vescouo del Borgho Ambusciadore suo all'Imperadore ristrignesse la pratica della promessa tanto tempo prima fatta di metterlo in possesso di Pione bino di resticuirgli i danari fino all'horaspesi nella guerra di Siena . I quali afcendeuano à si gran somma che era impossibide efferne per allora satisfatto trouandosi gl'Imperiali,non meno. che i franzesi per si lunghe, & si faticose guerre tanto esausti, che fe non altro per neceffita & per eftrema stracchezza conueniua . che l'un Principe, Paltro pensaffe à potere respirare, Maper effere le cofe implicatiffime ; non ad una intera pace, come harebbe hauuto mestiero la stanca Christianità; ma ad una tregua di cinque anni parena, che si cominciasse à ragionare di peruenire. Il che presentendosi dal Duca, o preuedendo, che cio non poteun in un cerso modo alerimenti concluderfi, che con lasciare ciascheduno in poffeffo de quel che se haueua fino all'hora acquistato, gindico, che cofa da prudente fuffe il cercare d'hauere in mano quanto pju delle Terre,che ancor rimaneuano a Franzesi si potesse . Et pero fasto ripigliar Parmi al Conte Santa Fiore, hauena pensiero di ritornare all'espugatione di Radicofani , Ma sentendo , che Monfignor de Subifa Franzese, rimasto principale in Montalca no tratto di quel luogho molte gents, andana per la medesim a cagione pigliando Castelletta, Torri, & palazi per allargharfi i co fini, orifrigner Siena a quanto manco Contado potena, ordino al Conte, che andaffe ad opporfi, & rispignere anch'egli à tutto suo potere cotali nimici indietro . Commettendo il medesimo à Giulio da Ricafoli Commessario in Lucignano à Lucantonio Cuppano in Piombino, ed a qualunque altro più vicino à Frantifi firitrouana Accufando la folita tardità, & negligentia de Min fri Imperiali, & lamentandofi, che meglio deloro, Et più presio affai fustero dalla Corte del Re loro stati aunereiti i Franzesi. Onde di molti giorni innanzi, & con più Vantaggio haueuan potuto fare i lor preparamenti . Augenendo il medefimo inconueniente non

& nell'altro l'Arme della famiglia de Medici; Accioche appres. fo à quella natione tanto abbondante d'armi, & d'huomini valorosi,rimanesse eterna memoria della sua gratitudine . Alleggerendosi ancora di molti Capi, & foldati Italiani, & d'una parte della . Canalleria ; à quali tutti fu data grata licentia ; ritenendosi di es. facinque fole compagnie d'ordinanza; che se bene egli, ed ogn' altro prudente s'accorgena, che la Tregna per la confusione de luo gbi qui, d' la posseduti; et per la inquieta natura de Caraffi era per offeruarfi piccol tempo : non di manco il defiderio grande di sgrauare i popoli suoi, d' l'osperare d'essere à tempo à rifornirsi , . quando vedelle nascere maggiore intorbidamento lo sece cascare sn questa sentenza. Nella quale non poco lo confermo una quasi certa speranza, che in quei giorni si hebbe di leuare agl' anuersarig. vno strumento potentissimo : da cui si pensaua, che ogni innouatio ne fuse per hauere fomento molso grande : & questo mediante una. pratica, che da Vargas Ambasciadore Spagnuolo residente in Ro ma si tenne con Piero Strozi per mezo di Montauto da Montautosil quale correndo la medesima fortuna dello Strozzi, come suo fe delissimo da lui mai non si era voluto separare; & che non meno de lui si tenena de Franzesi mal l'atistatto. Curavasi costui d' alcuna fua indispositione davn Cerusico Portoghese; il quale sensen do per la cafa, oue insieme habstanano, & dalle bocche dell'uno, & dell'altro vicire spesso bottoni, o moiti, denotanti la mala satissa sion predetta; ardicon participatione dell' Ambasciadore Spagnuolo di tentare Montauto; & prouarfi, se con lo Strozzi bauesse poento farlo dal fermeso di Francia à quel di Spagna irapassare. Con la qual pratica camminarono le cose tanto innanzi che dopo Phaner più volte Montaino parlato con esso Ambasciadore Spagnuolo; gia hauenano come stabilito, che allo Strozzi, si donasse il Principato di Rossano; titolo generale di tutte le Fanterie Italiane; con dodici mila scudi l'anno di piatto; & con quattromila al tri scuas da distribuirsi in tante sue lancie spezate; reconciliandolonel medesimo tempo col Duca Cosimo; al qual doucua andare à far reuerentia in quel luogho, che più ad esso Duca susse piaciuto, per stabiire poi con lui & con gl'altri, come all'offese de Fra. Zeft, facendosi guerra, si bane se haunto à procedere . La maggior parce delle quali cose essendo peruenute agl'orecchi de Carajs: or parendogis per cio; che sussi s lor difegni venissero interrossi tra Dad quillande

quillando lo Strozi : & facenão, che da lui sene prolunghasse lare folutione, tanto finalmente operarono, che lettere amorenolissime. del Re, della Regina furon fatte soprarriuare; per le quali esso Strozs essendoss placato nella sua antica e natural denotion di Fra cia si riduste. Ma Montanto non volle gia dal fatto proposito per nessun modo rimuouersi non tantoper la mala satisfatsone, che de Franzesi hauesse; quanto per non essere dallo Strozzis la cui fie reza troppo ben conoscena, in qual che modo fatto morire : per assi curarfi, che i difegni da lui fatti circa l'offese de Franzesi non po seffero effere da Montauto (che folo n'era stato partecipe) palefati, Dall'efita del quale negotio nel primo fospetto, che la tregua douesse poco durare, o nella sua prima senten a fu'il Duca facil-. mente renocato. De che in brene spatio si accorse essa sua senten-Za effere stasa prudentissima . Per cio che discordando alla Cor: se del Re di Francia il Cardinal di Loreno O tutta la Casa di Gui sa da quella di Mammoransi, di cui era capo il, Gran Conte stabile ; ed effendosi) quasi per far onta à Loreno) conclusa da esso gra Contestabile la treguain Francia, in quel tempo appunto, che effo Loreno in Italia tutto intento alla guerra concludena la legha per si Re co' Caraffi; vi includena il Duca di Ferraro: & con ogni sua industria li sforzana di tirarni i Venetiani, mentre, che per sta bilir meglio le cose se ne tornana poi in Francia, sentendo essersi. inaspettatamente conclusa la Tregua, se ne ricenesse molestia, & Se gli paresse rimanere deluso, & sprezato, puo ciascheduno immaginarfelo. Et pero co'l Re, & con la Regina non manco di farne acerbissima querela. Appresso à quali superando egli, ed i fratelli giouani valorosi, o militari, di fauore, o di gratia la Casa di Mo morasisfecero à Caraffi, che sieramète si Imetauano facile strada à disporre il Re, che senz'attedere alla Tregua pure all'hora conclu sa,piglsasse in osseruanza della promessa fasta da Loreno à disendere la Sede Apostolica , secondo l'antico vso di quella Corona, dalla dissubbedien 7 a de suos vassalli: O mantenere la Casa Caraf fa nello fato di Paliano, di cui pure all'hora era stato con ogni solennità inuestito Duca Don Gionanni Caraffa Conte di Montorio; fotto il quale pretesto parfe, che si potesse senza rompere la pro messa fatta nella Tregua, ripigliar l'armi bisognando contro agl' Imperiali, che ricenenano, of fanorinano Marcantonio Colonna; Statone ( come fi diffe) da Caraffi scacciato . Onde arrivando ef. To Car

fo Cardinal Caraffa alla Corte ( che come leghato mandandofi Motula in Fiandra, pareua, che anch' egli in francia douesse procurar la pace),non pure egli & lo Stro ( che fattogli riuedere le frontiere Ecclesiastiche hauena secomenato) vi furno lietamente riceuuti: ma contradicendo in vano il Conte stabile, fu fat to piena ratificatione di quel, che s'era prima con Loreno risoluto. Erano prima come certitutti gl'Imperiali (veduto cotali andamenti)che questo farebbe stato in ogni modo per fuccedere; non ostanse qual si voglia stanchezza chene Franzesi si potesse imma ginare ; fapendo, che negli stati grandi in ultimo mai non manca mods di ritrouar danari. Et per cio communemente ciascheduno configliaua, che prima, che i Franzesifussero à tempo amandar . nuono esercito in Italia si cercasse con la forza, se non col timore depli stati vicini, di afficurarfi in modo del Pontefice, che quando pur volesse, non hauesse modo de poter loro nuocere. Il che sarebbe successo, impadronendosi come potenan fare se non hanesser tanto differito, di Roma. Onde il Duca d'Alua attendeua amet ser genti insieme : & dal Duca Cosimo haucua ottenuto promessa ds tremila fanti della sua militia, Mail Re Filippo (in cuinome co mincianano a gonernarfi le cofe, mal volentieri s'inducena advía re per qual si voglia cagione for Za al Papa,ed allo Ecclesiastico. Separossi un questo tempo dall'amicitsa di Francia tuttta la Casa Farnese : rendendosegli Piacenza con tutte le sue entrate sospesegli fino all'hora dagl'imperiali . I quali pero vollero ritenerfene la Fortezza. Della quale pratica fu principal motore il Duca Co simo il quale non restaua di affaticarsi ancora col Papa; per ridurlo alla medesima concordia,ed unione con Spagna; promette dofegli da quel Re ogni forte di offequio, de da fare dare à Napoti, Statised entrate groffiffime . Ma ad animi fi vastised allo inuese rato odio verso quella natione, non bastauano ne vtili ricordi, ne ra gioni veracissime : si che alla guerra non andassero ogni giorno le cose indirizandosi. Sollecitandosi le fortificationi di Paliano di Nettunno, d'altri luoghi di Confino ; folleuandofi il Popolo Romano a pigliare l'armi; foldandosi di continuo gente, tenendo stret te pratiche con gli Sui eri, affrettandofi la tornata di Caraffa; dello Stroli, mostrandosi co Ministri Spagnuoli ogni giorne pin sofpettofi, pin strani. De quals haueuan de nuono imprigiona so il Marstro della Posta Giongnatonio de Taffi & co lui Do era

forte? 7a di Milano, che si rifuggi ignominio samente a franzesi; & per la poca concordia che cominciana ad effere fra'l Cardmal di Trento Gouernator di esso Milano,e'i Duca d'Alna La qual cau so, che douendosi congiugnere con tremila fanti promeffi dal Duca, altri fants Tedefchi, & Spagnuoli, che da Milano doucuano es fere per mare à Portercole tragettati ; ne effendo cio stato efegus to, fe non con molta tardanza : il difegno, che fi era fatto di ovcupa re co effi Ciusta vecchia , ed Oftia l'una , & l'altra all'hora affai mal quardata,ne rimase quasi del tutto interrotto . Per che i fan ti Toscani essendo dimorati intorno a Portercorle in darno astet sando molti giorni; poi che si auueddero, che le promesse del Duca a Alua non in danari; ma in parole si conversivano sene risornarono alle case loro ; onde le genti, che poi finalmente vennero da Milano,mancando di quell'ainto(in cui haueuan fatto grandiffimo fondamento) senza fare altro se n'andarono per la diritta a co gingnerfi col Duca d'Alua . Per l'aggiunta delle quali fe bene fu da lui Occupata Oftia,ed impedito a Roma il transito del Teneremo di maco cio vene fatto tato tardi; che per effere l'altra fua gete Staca, & la ftagione dinennia molto piono fà gli conene far Trequa per quaranta giorne, & partirfi ; lasciando in due forti fabbricatida lui, o nella Cutà d'Oftea, per non perdere l'acquifta co, una parce degli Spagnuols. I quals luoghi (fornica la Tregna) per viriu dello Strozi, che si era della sua infermità rifanato, furo no da foldats di Roma (scacciandone gli Spagnuoli) occupati; & resone à quella Città la solita nauighatione del Teuere , I Vene tiani in tanto,el Duca Cosimo attendenano ad esortare il Pupa al la pace. Alla quale perche neffuno de, pareiti propostigli fatiffa cenano ; comincio a preuedere il Duca, che di francia era per fce dere di brene in Italia grane tempesta . Et per schifare quanto potena, che sopra s suoi campi non si versasse, facena riterare tutte le sue versonag lie ne luoghi forti : sillecisana, che le fortificationi venissero à perfettone, & col Papa, che ogni giorno lo stimolaua à far con lui congiuntione, si and aua temporeggiando Anziper far lo col timore più facilmente condescedere alla pace, hones a tenu ro. or ceneua i presidi, che confinauano con lo Sento F. clefiastico. più gagliardi, che non pareua, che fusse mestiero . Ma più d'cene altra cofa dana molestia ad effo Duca la poca prudenza dei Car dinal Burgos gonernatore di Siena . Il quale la jesate fi varame 80

buon

da confidare. commesse il Refilippo al cardinale, che douesse al sutto desistere dal calunniare, & gareggiare col Duca: & che le Terre Sanesi possedute da lui si douessero lasciare stare, come stanano: ma con tutto questo, perche tanti da tante parti inuidiau. no alla grandeza di esso Duca ; non mancaua chi sissorzasse di ca Sunniarlo; allegando la conuersatione, che si vedeua hauere dall', Ambasciador suo co caraffi, o s molti segni di beneuolenza, che verso lui erano fatti dal Papa: come quello che della sua vicinan za, o della sua potenza sopra ogn'altra cosa temena. Onde 'non potettefare il ReFilippo, che della sua amicitia non entra se inqual che sospisione : certificandosi massimamente appunto all'hora la legha fatta fra'l Papa il Re di francia, el Duca di ferrara, ne si la pendo cosi bene chi altri in Italia (oue il nome della Tregua si con fernana) fusse periscoprissi di cotal legha amico . Nella quale co minciandoil Duca di Ferrara che si era promesso non piccolo ac-: crescimento al lostato suo araunar Caualli, & fanti, & sentendosi che il Duca di Guisapassaua in essa con un grosso e sercito; molti humori comincianano a sollenarsi. Tronanasi oltre a questo lo sta to di Milano estremamente esausto di soldati, & di danari: ed il Re Filippo per i debitilasciatigli dal Padres che si erafinalmente ritirato in I (pagna à vica religiofa, & poco meno, che eremitica) era in modo affaticato, & bifognofo di prounedere à dinerfilnoghi. che non potena fentire cofa più noiofa , che l'hauere ave nire à nuouarottura co Franzesi, Da quali, da Caraffi, con la (peranza della pace si era in modo lasciato addormentare, che no porena a tanto repentino bisogno fare i debiti proune dimenti, se non molto tardi . Onde per cio era costretto à differire il pagha mento de cento einquanta mila scudi : il quale di tanti, che restaua. creditore gl'era chiesto con molta instanza dal Duca Cosimo: biso. gnoso d'armarsi di fanteria Tedescha: per non effer ritrouato all' arrino de franzesi, che sopra lui potenan facilmente voltarsi, sen. za qualche neruo di Oleramotani; commettendo in quello scambio Giper tenere in qual che parte contento esfo Duca Cosimo, al Du ca d'Alua; che lo metteffe in possesso del tante volte promessis Piombino. Di che da effo Alua gliene fu ben dato oci ma', intentione : ma non meno questa, che l'altre volte ne fu fempre l' essecutionelontana: Non restaua non dimanco il Duca Cosimo per cio di non ajutare con ognifuo forzo; ma maffimamente col.

La neceffica in vifo, come è costume de superbi d'esfer timidi nece pi tranagliofi, o nelle profperità infolenti cominciò con preghi bu milifimi à raccomandarfs ad effo Daca! perche di configlio, d'ain ro, di vestonaglie, or di molte altre cofe, di che haueua mestiero, volesse soctorrerle. Non parfe al Duca di douerlo trattare, como s suoi sinsstri modi harebbon meritato: riguardando più che à luò alla dinorsone, che hanena verso il Re Filippo Gnon men forse à quel che il suo proprio veile ricercana : essendo ( como ognun sa) cofa da prudente il foccorrere la cafa del vicino mentre, che ella abbrucia : perche l'incendio allacua pocho di poi non peruengha; & però senza mai di nulla mancargli , procuro sempre, che di sutto fuffe cumulatamente prounifto; quantunque l'esceffine sue spese ricercassero, che altri più presto all'affaticato stato suo hauesso foccorfo. Diche fare, & di proporgli partiti grandissimi non ma eauano ne le promesse grandissime del Papa ,'ne le confermationi officacissime de Franzesi, Ma egli prudente, & costante nella fua opinione era al tueso rifoluto di volere nell'antica, & stabile amiciti a della parte Spagnuola perseuerare; mandando in Germania cò danari che per se stesso il meglio, che potena si era promisto) Bernardino Grazini suo segretario ; perche sotto la condot ta del Conte Gionanbarista da Arco facesse passare in Toscana premila fanti di quella natione ; hauendo il medesimo Conte preso assunto di condurne quastromila altri per difosa dello Stato di Mi lano, MaGuifapaffato il Tanaro, Tartona; accompagnan dolo Brissach sino alla Stradella, entrato nel Piacentino, concedendogliene il Duca Ottanio per non si sirare l'altrui guerra addosso, passato pel Parmigiano vicino à Reggio finalmente si con dusse: One su un contrato dal Duca di Ferrara sue Suocero, che co cinquemila fanti Italiani , dugento Canalleggieri , & alquanti huomini d'arme se gli sacona unanzi : banendo in sua Copagnia il Cardinal Caraffa, che appunto all'hora era tornatoida Venetia: accioche esso Duca di Ferrara, come Luoghosenente del Re di Fra cia ( & percio di fiprema antorità in Italia) vedeffeta mostra, che done na far l'efercito condosto dal Genero. Col quale, & con Caraffa essende si finalmente ristretto si comincio à consultare à quale impresa deuefero primieramente voltarfi. Harebbe defiderate il Ducadi Ferrara moffe dagl'intereffi propry, che si fusto Laprima cofa cercato di occupare Cremona, & ditorre poi Parmad Ere quel

quel Duca fotto pretesto, che leuandosi quegli simoli tanto vicini al fuo Stato fi farebbe da lui potuto poi con tuttele forze in compagnia degl'alero profeguire all'altre imprese che si fusserodifegna te: main fatto sperando che Parma, sarebbe à lui stata da Colle ghau conceduta : riconoscendone la sede Appostolica nel medesimo modo, che faceua il Duca Ottanio, Ma Guifa oltre agl'altri franzesi, che hausuan guerreggiato à Siena ; hauendo seco Forcheuaulx,quello, che gia conduste i Grigioni, & l'altre genti di Lo bardia a Piero Stroli; pos che l'occasione di occupar Milano fi era presermessa; inclinana al tutto alla Toscana : parendopli molto appartenersi all'honor del Re il liberar Siena ; offerendoss esso Forcheuaulx d'essergliquida in qualunque parte di essa bauesse voluto voltarfi. Innitato oltre á cio grandemente da Moluch, che entrato in cambio della Ciappella al ghouerno di Montalcino , & degl'altri luoghi l'afficurana ( se bene in Siena era finalmente wenuto Don Aluero de Sande, buomo fra la natione Spagmuola affaireputato in guerra, che le cofe gli farebbero riufcite faciliffime. Nella qual sententia sarebbe in vitimo condesceso anche d Duca di Ferrara : come quello , che dalla speranza: di poterla in qualche modo dominare non si era al tutto spiccato ma nessuno de due partiti potena piacere à Caraffi : come quelli, che col Papa, & con gl'altri suos hanena l'animo tutto volto a Napoli: one si eras promeffi Stati, & richele grandi . Et fe bene non hauenano anche for se minore speranza sopra Siena: tanta era non di manco stata la destrezza del neghotiare del Duca, che pensando molto più facilmente conseguirla cenendo con lui modi dolci, che acerbi affendo per ciò entrati in opinione di apparentarfi con una delle fig linole fue, ed in luogho di dote confeguire le Terre Sanefi, che dal Duoafi poffedenano, rendendofi certi, che da franzesi harebbon confegusto il medesimo delle possedute da loro; & quando dal Re Estippo per accordo ( come speranano) non banessero conseguitos noffesso della Città, gindicauano facilissimo il farla in breni gior. ns fe non altro per fame cadere . Et percio Caraffa in nome di fe steffo, del Papa protestana, che à far cofa,che potesse in nessuna guisa offendere il Duca non si donesse pensare; allegando ( fi come nelle bandiere si denotana, or come in offernatione della Tre gua si conuentua, che si pensasse à soccorrere il Papa, ed à liberare Roma dall'oppressione, che gl'era fatta dal Duca d'Alua, & dal Regna.

Regno di Napoli. Onde cosi apparendo essero stata la votonta del Re di francia, che si ubbidiffè eioe alla voglia di esso Papa in questa sententia parena che in vitimo fusse necessario cadere. Se bene non si manco per questo di mandare, chi diligentemente spe sulafse, come le cose del Duca si ritronassero; & se bene se ne ris traffe, che le prouussioni da lui fatte, or che sollectt amente vi si fa senano, non erano per ancora tanto gagliarde, che bastassero à resi stere à cosi valido esercito. Non di manco l'ardente inclination ne predetta de Carassi alle cose di Napoli non permesse, che altre ne, che sopra quel Regno si fermasse la deliberatione. Per lo che cominció l'esercito franzese verso Bologna lentamente à camminare non bene determinato ancora di quel , che fare si douesse Percioche il Duca di ferrara sdegnato che nessuna delle cose pro poste da lui fuse stata appronata; pentito di effersi senzafrutso pronocato si Refilippo: non volle ne egli,ne che neffuno de folda si suos del suo stato si parsissero ; alleghando , non effere cosa pra dente il non pensar prima, che offender altri à guardar la casapre pria. Antiche per maggiormente afficurarfi procuro d'acqui . WITTERNU EN Starfi la protettione de Venetiani, I quali ( effendo poce piaciutola sua prima deliberatione) non haucuano ad altra cosa psu, che alla pace commune volto si pensiero. Sollecisaua il Du camanto la venura de suoi Tedeschi, i quali ( secondo il e stume di quella natione) si muoueuano molto lentamente, Ma l'eserciso Franzese nauena verso Ancona volto il camino: oue s'inuiana no l'Artiglierie; ed one si faceuano grandissime pronuisioni di ver sonaglie. Onde al Duca parfe, che in gran parte gl. suffescemaso el pericolo; se bene nuono sospetto da alera parte cominciana a molestarlo; el che nascena dal dubetarsi, che i Franzesi non inducessero il Papa (come con moltainstantia ricercauano ) à mettere per più sicurezza in lormano alcuna delle fortezze ecclesiastiche : per ouniave alla qual cofa s'aiutana con la buona credenza. in che col Papa fi vedena efsere entrato; efortandolo ogni giorno non pure à metter fine à tante rouine dell'afflitta Christianità; con una buona pace; ma con tutti i possibili modi oppone:idosi, she a Fran Tefinessuna Terra si considasse mostrandogli quanta infamia ne acquisterebbe al nome juo; per la difficultà, che n' harebbe egli, o qualunque alero suo successore haunto poi, quando ne gli haueffe voluti canare. Temendo maffim amente di effa Anco

و مانيد مدويته

fi de Nipoti si era cocetti;ma che se il Duca col Parentado si fusse' risoluto di dargli ancora leTerre possedute da lui, che all'bora per anuentura si farebbe alla concordia lasciato condurre. Le quali parole dettero animo al Ducadi contradire col ReFilippo, de comi wistri suoi vinamente, ad esclamare, che da tale accordo si douesto al tueso desistere. Mostrando, che dagl'an:mi immoderati, O piene di fimulation i, come erano quegle de Caraffi era cofa al tuto to imprudente il confidarfi, & che confideraffero, che nella lor fede haueua à confistere in vitimo l'offeruare, ed il non offeruare le cofe promesse; della qual fede, od agli Spagnuoli, od à Franzesi co wensua necessariamente, che venissero meno; non essendo verisimi le, che i Franzesi dopo tanta stanchez Za si fussero indotti à venirein Italia se non con certa promessa d'essere aiutati à fare qualche notabile acquisto: il quale senza alcun dubbio potenano hora mai accorgersi, che voleua inferire il Regno di Napoli: o che chi gindscana, che fu la maggiore speranza di esto donessero esfere da Caraffi abbandonati; mostraua di effere poco dell'humane cose pe rito : fi come fanciullesca cosa era il credere, chel'intenso loro odio verso gli Spagnuoli, & la vecchia, & nuona beneuolensia verso i Franteli fulle coli in un lubito per fare mutatione: anzi ellere più presto da credere, che la petitione fatta di Siena non donesse ad altro feruire (concedendogliene cosi facilmente) che à fargli diue mire più animosi à dimandar poi anche Napoli, & cosi perdere, Siena certamente; & di Napoli, et di quanto altro possedenano gli Spagnuoli in Italia rimanere co molto dubbio . Onde il suo co figlio era, che si repigliassero da tutte le partil'armicotron Fra Testi corroal Papa, & corro ad orn'altro lore aderete; the poiche per esperientia si era tante volte veduto quanto le forze Imperiali fus fero alle franzesi superiori, non sapere perche in auenire non dones Se sperarsi di vedere il medesime ! pur che si come haueuano faitoi Franzesinon meno deloro esausti di danari, o d'ogn'altra commo desa, fi faceffe virilmente il debito fforzo . con che glharebbero fe wa alcu m dubbio ridorti ancora à defiderar quella pace, che tanto ingiustamente, & contro alla fede data, era all hora da loro dispre zata . O neste cofe non pure si rispondenano al Dica d' Alua ... she haueua commossione prima, che altro fi facesse d'intendere la miente del Duca Cofimo; Freferirla al Ro : ma effendo cofa di ta so momonto, parfe el Duca di doueve mandare alla Coree Catteli CATIBE

ca in Fiandra Don Luigi de Tolledo fuo Cognato, che in Firenza apprello a lus dimorana : perche con psu antorità ed efficacia fus fe cotal neghotiatione maneggiasa . Il quale ottimamente infernt to de quanto denena fare : ne manço forfe dalla forella , che dall' . sfleff Duca ; poi che al Re in segreta andienza si fu condotto ; & parche bel be deligensemente replacato quelle medesime cose, che al Duca a' Alua fi erano ferstse, come spagnuolo, o come vicito de anella Cafa de cue non era altra in tutta fpagna, che se fusse netem Di a dictro mestrata più affetionata alla Cafa reale : potette con molta ficurtà mostrare in quanto mal termine le cose, di quella Maista crane in Italia ridotte : non per le poche forze sue o per le moite de Franzesi; ma per la discordia che regnaua nesuoi Mi nistri; & per i tristi chonerni loro; i quali per contrariare, ed im redire l'ationi l'uno dell'altro, faceuano moltevolte fare fpefe et ceffine al lor Principe fenza canarne frutto neffuno ; riducendofi à far bene spesso à prounedim nti necessary tanto tardi : che il tem po dell'operare era quasi sempre trapassato. Et di qui efiere deri nato non pure il danno ricenuto nel paffare dell'esercito franzese per lo Stato de Melano; ma la verghogna del perscolo corso di non perderlo deitutto . Di qui la tanta baldanza, che per esser si esso Esercito condotto su l'Ecclesiastico hauenano preso i Caraf fi . alla quale se si fusse per tempo come si douena, o potena )fatto oppositione : toglsendo loro Cinita vecchia,ed Oftia, harebbere à gran ventura reputatofi il poter venire à qual che concordia ... Di quiil Ducads Ferrara Principe ditanto minore potentia bawere prefo animo d'entrare in legha con gl'inimici suoi per offenderlo , Diquihauer lo Strons con poca gente Italiana ritolta Osliangle Spagnuoli, ed effere per ritorre Porthercole dal Cardi nal Burghos peffimamente custodito. Di qui il continuare il me desimo di recuperare ogni giorno versoil confino di Napoli bar una,ed hora un altra delle Terre prefidiate dal Duca d'Alua. Di qui lazanta diminutione della credenza che si hauena del valore de soldati Spagnuoli; & di qui finalmente der mare la canta viltà che si mostrana in difendere un Regno fi poderoso, d' sigra de da unoesercito noperostrabocchenole de Frazesi, per la solaspe raza dell'enitareil pericolodel quale, che si disegnasse di cocedera una Siena à Caraffi: recuperata co sato dispedio, & sague, desue qual cosa di maggiore sgnominia al nome fuo si potena simmari MATE

mare! o qual maggiore ingratitudine verso un suo confederato si potena v sare, che si lastiare da lui abbandonato, & solo il Duca Cosimo implicato in guerra co Franzesi, & col Papa: nella quale ben sapena essere da principio entrato ad instantia sua, & del Pa dre : of della quale era tanto bene merito, che dalle forze, danari, consiglio, & commodità, cauate dello stato di esso Duca si potes a attribuire tutta quella vittoria : O non di manco per rincompen sa di questi meriti ( tanta era la benignità di essi suoi ministri, che oltre al difegno predetto di abbandonarto nel pericolo, haucua riceuuto,& riceueua ogni giorno mille calunnie,& mille strane? ze non punto conuenienti à buon confederato, fra quali suole essere costume, che i commodi, o gl'incommodi sieno reciprochi . Ma ess: se bene in tutte le lor domande sono stati sempre da lui compracruti, no vogliono gia a lui ne suoi estremi bisogninessuno aiuto porgere: come gi'e pure in quei giorni auuenuto col Cardinale di Trento: à cui per l'auuicinarsi de Franzesi al juo, stato hauendo chiesto qual che soccorso, non pure gl'e st ato esso foccorso assoluta mente neghato; ma non che altro con difficultà ha permesso, che remila fanti Tedeschi soldati de suoi propry danari sieno stati la sciati su per lo stato di Milano in Toscana passare neghando loro succe lo commodica, & fino in un cerco modo il potersi comperar per se stessi da ninere. Alla quale resolutione del soldare con nuo ui danari i fanti predetti ed ad affaticare con somma molestia è consumati popoli suoi, era stato costretto venire dalla poca amo, reuolezade Configlieri, & Ministri di sua Macsta; perche richie dendo con molti preghi d'esser rimbersato da loro de tanti suoicre diti, almaco di centomila fcudi; dopo l'hauergli prolunghato la re folutione molte settimane, of haueuano finalmente risposto, che fino à che i danari dell'indie non arrivavano non hauevano comme dità di poterlo compiacere; ed al rincontro le noie,i carichi, o le spese che per la Città di Siena dal Cardinal Burghos gli conue niua so stenere, erano infinise, ricenendo per grassitudine da lui ca lumnie, d' dimostrationi d'infinito fospetto; come se la vigi lantia gl'aunertimenti, ed i prounedimenti suoi non hauessero im pedito .. che Siena non fusse la seconda volta alle mani de Franzes; ritorna ta . Aggiugnendo à questo l'altiere domande in forma di coma dame nto del Duca d'Alua; il quale senza riguardare quanto pe ricolo soprastesse, cosi bene alla Toscana, come al Regnodi Napo li feb.

le faccua importunamente disegno, che da lui si donesse formare en anous efercito instrutto di Artiglieria, Munitioni, O genti paga se per mandarlo à difesa del Regno di Napoli, o ad assaltare dalla parte di Toscana Roma . Dalle quali cose cosi stranaganti, colisno inste era costrotto à cominciare à credere che ne sua Mae Sta, ne i Ministri suoi si curassero d'hauerlo piu per amico; & se co si era,che una volta si contentassero di dislegharlo; & di apriroli liberamente la lor volontà; accio che anch'egli potesse pensare al La Caluacione dello Stato suo posto in pericolo per bauer voluto. volere perseuerare nell'amicitia di quella Corona ; dalla quale oni mione non sarà mai per rimuouersi sempre però,che vegeha cotal (no buono animo effere gratuito ; ed accestato ; & che finalmente gante calumnie, estranez (e & vari) sospetti si vegghino verame se ceffare; & che con lui fi proceda con confidenza, con que buo ni ed honesti modi, che fon soliti vfarfi con gl'amici & confedera si . Soggiugnendo quanto à Siena, che il Duca (quando douesse con quella Maestà congiunto rimanere) non sollererebbe di hauere in essa altri, che lui medesimo per vicino : quando anche i dana vixbe se eli doucuano fussero restituiti. Ma se pure al Re era di ganta spefa, o noia cagione : che volesse spogliarne se , o darla con qualche parco ad altri, che non sapena in qual altro più di lui denoto à quella Corona, & più potente à difendergliene l'haueffe potuta collocare. Il quale era in tantimodi con lei congiunto & per tante esperientie pronato; ed il quale con molti preghi ne la ri cercana offerendosi pronto à resistuirla sempre, che al Re susse ve nuto bene di rendere à lui i suoi danari; o si veramente di tener la in feudonobile con scancellare tueto il debito; & con obblighar lo con quella quantità di gente che fusse gindicata honesta per di fefadepli Stats suoi d'Italia . Il che succedendo, o cotal segnodi benificentia dimostrando gli, oltre al leghavsi quel Principe d'ani mo tanto generofo di perpetuo,ed indiffolubil nodo: potena effer certo douere in breue vedere non pure liberato mediante il confipiso .ed ainto fuo il Regno de Napoli; ma che scacciatine i nimici Franzels karebbe haunto tutto il resto d'Italia à fuci cenni offe quents fima . Etquefiaparte fu in questo modo secondo la infirm tion del Duca da Don Luigi trattata fi per l'occasione, che tanto prontafe glimas:raua: O fi perche di paco innan?vinfastidita il Re and impartunità del Cardinal Burgos, di cui il Vefcono del er Rubuo

nabuoni Ambasciador del Duca silamentana, si eralasciaso msendere, che queste noie farebbero State tante, che l'harebbero fatte un giorno resoluere à mettere con qual che conditione Siena in po sestadseffo Duca. Penetro il ragionamento efficacissimo di Don Luigi non poconell'animo del Re Filippo; come quello, che conoscena le cose dette effere pur troppo vere; et non senorando la vi riltà, & resolutione , con che il Duca era folito trattare le sue at sconi giudico in tempo de tanto perscolo non effere punto da dispre zare un Principe posto in mezo dell'Isalia; che di configlio non meno, che di forze eccellente, potena sen la alcun dubbio dare iltra. collo (come si dice) alla bilancia in fauore di quella parte, one sifus fe voltato. Et pero prefo fpatio a configliarfi, rifpofe, che a pin ce. modo tempo non mancherebbe mandarne al Duca la fua refolutione in Italia. Maperche don Luegi dubitaua, che la lungheza folita degli Spagnuoli non partor. Je effetto contrarso alla volonsa sua, o della Duchessa sua sorella, che amauano vedere il Duca nella solita denotione verso quella Corona,non manco di fare in cià officy efficaciffimi con diversi altri; one più giudicana mesticro ? ed vissmamente fatto di nuono consscere al Re Steffo non effere. più tempo di pensaresche il Duca con le parole douesse quietarsi; licentiatofi da quella Maesta fece in Italia ritorno. Ma menere che queste cofe in questa formain I spagna se trastauano; essendo i Frantesi d'Italia più, che mai irresoluti di quel che si doueste ro fare; si andanano per le Terre della Romaona, one tronanano abbondan? a de vestonaglia, intrastenendo, dando per la tardanza loro al Duca d'Alua commodo di meglio prounedersi : ed al vincontro riuscendo a loro le promesse satte da Carasti de fare gran prounsfions di fanterie lealiane più vane, & fallaci . Perfenerana oltre à cio più che mai il Papail proibire; che il Duca non fusse molestato. Il quale accrescendo, e migliorando ogni giorno le genti sue, & gia aunicinandosi i Tedeschi, parena boramai, che più atto fuffe, à spauent are altri, che ad effere egli da altri spauen tato. Onde i Franzesi cominciarono della riputatione , delle concette sperante in gran parte à declinare. Se bene i medesimi Fiorentini di Francia, di Roma perfenerando nelle folste spera ze di cacciare il Duca di Stato, follecitanano hora Gusfa non me no, che prima, si hauessero fatto lo StroZi, a voltarsi verso la Tofcana : offerendose promi non meno, che l'alexa valea à concorrent alla Spefa : Ma Guifa accorgend of effere condosto in parce ; our molei pericoli gli soprastauano, prima,che a Napoli, cime desie deranail Papa,od in Toscana ( come desideranano quasi tutti gl' altri si indiriz Zasse faceua nuoua insta na a d'hauere in mano Cimita vecchia,ed Ancona; per hauere qualche sicura ritirata, se ca fa anner fo gla fuffe foprannenneo : Et per confeguir questo ; & per non confumare più tanto tempo in darno; ne ando correndo inpo fe à Roma : one concorfe anche il Pri ncipe di Eerrara, Caraffa, ed altri Capi principali . Nel qual tuogho, o nella Confulta ordi nataus, dal Papa, oltre a predetti interuenne ancora l'Arciue soo no di Vienna mandato pare all'hora dal Re di Francia : que si pro poneuano le medesime cose dell'altre volte; Ma bene maggiorà dell'altre volce erano le arfficultà, che vi fi alleghauano : fra le quals finalmens e si concluje de mandare at Duca à Firenze Fran sesco Villa ferrarese con un breue amoreu olissimo del Papa: per il quale dopo l'efordio di amarlo come figlinolo gli dicena, che non pure hanena remoffo la guerra dallo Stato fuo, one coascheduno inslinaua; ma che d'inimico , che fino all'hora gl'erastato il Redi Francia glien'baueua fatto amicissimo ; intanto, che si era conten Bato di mandargis ampla autorità di maritare una delle sue figliwole leasterme al Principe Don Francesco fighmolo de esso Duca. of che fare non parena bifog naffero molte ef orsations ; fapendo che l'apparentarfi con si nobile, & si potente Re ; & che per fe ftes fo tanto inclinava alla fua amicitia, non potevane di honore nedi profitto per lui maggiore ritrouarfi . Cognobbe il Duca il tratta to ; & la rete, che fotto questa offerta gl'era da Franzesi apparec-Chiata: che era di metterlo in diffidenza,ed alienarlo dal Re Filip po . Onde eli parse di douer pensare, come a rinconero bauelle po suso con le medesime arts. O simulationi prendere loro ; con fare consumare loro altro nuono sempo in darno; Es che quel che era fato desegnato per desfacimento. O rouma sua si revoltasse in esal satione , & adempimento de suos desidery : Et pero ben che fuste follecitato dal Papa à mandargli substa resolutione, altrimenti ac cenando non efferg li più possibile tenere, che l'efercito verso Tofon na non trapassasse : confid ando non di manco nella destre? za del Vescona de Ricajo i lo jece poco di poi canalcare alla volta di Ro ma: m ftrando, che doueffe rendere al Papa di tanta buona volon za quelle grasse, che fi poseffero maggiors smmaginare; con farefi TIPE

40E

noto, che cofo nessuna potesse ne più grata, ne di più ornamento es fergli accaduta della proosta fattaglis da lui Ma che per effere i contraentitanto giouanetti, C. per effere cotal deliberatione ditan ta importanza a lui & tutto lo Stato fuor non douena parere à fua Beatstudine strand; fe il Duca infi nuono,ed inaspettato casusup plicana di banere alquanto di tempo sifi che potelle in un certomo doraccor l'animo. O ricornare l'come si dice in se stesso. Con la quale ambasciata, o con altre simili, che si sarebbero potute imma ginare non è dubbio che si sarebbe dato ogni grande spatio alla ve nuta de suos Tedeschi : ed alle preparationi che sutto'l di si facena nodal Duca d'Alua; con straccare, ed accrescer maggiormente il tedio degl'aunerfari) : se la disgratia anuenuta al Concino Segretario sche nella guerra di Siena haueua maneggiato ( come fi e mostrato) la maggior parte delle cose, non hauesse messo quasi in vouina quests, & gl'altri dissegni fatti. Erasi costus imbarcato à Piombino, & per effere sula fine del Febbraio : per il mare semo pestofo) come suole in quella stagione annenire) era Etato costrat so à dimorarsi molti giorni a Porthercole; disegnando condursi al Ducad' Alua; con chi connenina conferire molte co fe : of fra Falire il trattato che tenena il Duca in Ancona : & vedere infie me di farlo defiftere dall'instancia, che faceua ad effo Duca di for mare come si disse uno esercito in Tosca na:perche il Papa da due parci affaltato penfaffe prima, che offendere altri, come poteffe di fendere se stefio: cosa abborrisa dal Duca Cosimo, si per la reusrentia della Chiefa, si perche offernandosi ancora la Tregna fra lui,ed i frantesi non barebbe voluto risuegliando ( come si dice ) il can, che dorme, tirarfi à dosso tutto il carico della guerra; & si perche dalla refolucione, che darebbe il Re Filippo a Don Luigi grano per dependere i finised i futuri disegni suos . Passanail tens po che dal Concino si donenano queste cose trastare : onde con tus sa la tempesta si melle con tre fregate à far forzadi vincerla & passare a Ghacta: Ma potendo più il mare, che la for Za degl'huo mini come fu à foce di Tenere crebbe canto la furia del vento; che remendo di non andare a traverso gli parse, che la Valigia, oue era no le scriseure, douesse in mare gestarsi:pensando, che subito doues: fe fo mmergerfi ; ed egli effendo di por vicino à Ciusta vecchia a, luo trasportato; mentro che fuggendo bor qua hor la carca di na condersi fu dalle guardie preso,ed à Roma condocto & finalmente

F.ff, 2.

per segretario del Duca Cosimo conosciuto, O conietturandos, che al Duca d'Alua douesse essere mandato parse, che fusse anche bene metterlo in Castello ed esaminarlo . Il che semplicemente, o con de sole parole essendose fatto quantunque di gran momento fusse gua dicatal andata sua, non volle non di manco il Papa, che piu oltre si procedesse per non esasperare la mente del Duca; sismando essere in procinto di presto con lui concludere il parentado ; Soprap grunfe il Vescono Ricasoli, ed alla prima domanda, che cosi hauena bannto dal Duca commessione, ottenne, che il Concino fusse gratio famente liberato. Ma mentre, che effo Concino sta in dubbio poi o di camminare muerso Napoli che anche questo vsandogli il me desimo rispetto) glissu largito, o di tornarsene à Firenze; la vali gia venuta à rina, & mandata à Roma lo fece di nuouo incarcera re . Oue mediante le scritture, & mediante una rigida esamina, che sopra cio gli fu fatta, venne à notitia de Caraffi, che il Duca won era punto voltola separarsi dal Re Cattolico; Con che l'artisti 810, che dal Ricafoli doucua vfarsi sarebbe restato vano: & pero affaticatosi solo per ribanere il Concino la seconda volta : lascio de fare col Papa l'altro vitto circa il parentado; ringratiandolo solamente con molto afferto de tanta sua buona volonta, & del Se gretario, che gli haucua fatto restituire. Il quale si seppe poi esferecosi stato liberato, non per beneuolentia, o cortesia, che verso il Duca volessero mostrare; ma per che non mettena lor conto lo sco prinfegli (come harebbon fasto) per aperti nimici. Anzi che vo dendo Iddio mostrare quanta forza habbia le cose humane; O per che quanto più cercasfero i Franzesi, & Carassi di opprimere il Duca; più venissero ad esaltarlo fece dico esso Dio, che essendoss da loro astutamente sparfo, che alienatosi dal Re Filippo , si era col nuovo parentado voltato alle parte Franzese; ed il Re Etisppo non effendo ben certo, che questo non potesse ancor succedere essen dosegli massimamente mostrato dal Papa tanta inclinatione; ed aintandolo non poco l'opinione richiesta da esso. Re del Duca d' Alua: che era di confessare, che senza l'amicitia del Duca Cosimo gl'era molto difficile il difendere il Regno di Napoli fece contro all'opinione di effi frantesi; & contro all'oppositione di tuttoilre Sto d'Italia, fargli resolutione, che della domanda di Siena si donesseesso Duca Cosimo compiacere . Ma perche cotale resolutiome era non meno che a gi' Italiani, a gran parte degli Spagnuoli,

o maffimamente à quegli del fier Configlio di grandiffimo dispia cere ; volenano con le conditioni di maniera ag granare il Duca : che quado da do Giouani figheroa venuto a firenze per tale effetto fi vedde con troppi leghami, & con troppa fua indignità tratta re ; rispose esfergli affas pin a grado il vinersi piccol Principe libe ro ed honorato: che con suggetion tale, & con tale ignominia ac crescere in molti doppilo stato suo. Et da questa indignatione mos fo ordino all' Ambasciadore suo Tornabuono che alla Corte Catto ticarifiedena, che da Burfelles oue di commessione del Re con gl', altri era restato, trapassasse in Inghilterra; nella quale con poche era andatala perfona del Re Filippo: per muonere quella Regina sua moglie à prendere in sua compagniala guerra contro à Frantesi; la quale finalmente si era resolute ad apparecchiare. grandiffima, ed univerfale. Ordinandogle, che con turta la vina. cità replicaffe non pure co ministri del Re; ma col Re Steffo le me desime cole tante volte dette, della fedeltà, della potentia, de de meriti suoi ; concludendo in vltimo, che posche di Siena, la qua le fenza la vicinanza,ed amicitia fua non fi porcua fe non con intollerabile spesa tenere, non era compiaciuto; che al manco non eli neghaffero i tants danari spesi à loro instantianell'acquisto de Ba, nella difefa, o fortificatione di Piombino, il cui poffeffo tate. or tante volte prom: fo, o non mai offernato, ricercana, che almanco all'hora gli fusse concesso i dandone al Signor suo debita re compensa; alerimenti aunerissero, che da indi innanzi l'harebbe vo coffretto a non volere più fostenere per amici si poco grati tan te spese, pericoli; & che l'harebbero fatto penfare à suoi commo di meglio, che non hauena fatto per il passato. Queste parole ani mosamente, & con diligentia dette dal Vescono Tornabuono al Re ed ouumque bisognaua; fecero, che comparendo alla medesimaCor ce in quel tempo appunto di nuono Don Luigi di Tolledo mandato la feconda volta dal Duca con l'oltime conditioni ; trouo le menti ad affai migliorinclinationi rinolte, che non l'haueua laftiate; onde ogni difficultà finalmente rimafe superata; accordandosi, che col Duca si venisse à calculi delle speschatte da lui, & che sper ricompensa se gli desse S.ena con quella parte del suo dominio, che fusse giudicato equinalere . La valutione della quale parendo che ascendesse alla somma di due milioni d'oro; se bene le spese pro pos se dal Duca afcendeuan quasi appunto ad una simil simmanon

di manco da Ministri Spagnuoli ne furono difalcati cinquecento mila. Et ciò non fu fenza molta cautela, ed artificio da loro fata. to, per Potere fotto quel colore ritenersi Porthercole; Orbatello, Ta: Lamone & qualitutti iluophi di marina. A che il Duca veggeni do effere sale la volonçà del Re bisogno finalmente, che consentisse son obblighatione all'incontro di donere effere aintato da esso Re. ad acquistare tutto quello, che aucora restaua in mano de Franze: sicon quattromila fanti, & quattrocento caualli pazhati da esso Re per set mest . Annullando all'incontro il Duea tutti i crediti contratticol Re, o con Carlo Quinto suo Padre in qual si voglia sempo, o per qual si voglia cagione, ed obblighandosi anch'egli al rincontro con aleri quateromila fanti, o quattrocento canalli, ad. aintare il Re nella difesa del Regnodi Napole, & dello Stato di Milano, quando da legha que invernen isfero Principi Italiani fus; se assaltato, Donendosi reciprocamente fare il medesimo dal Re: in ainto della Tosciana s ma con diecimila fanti, secento Canaleg. gieri, & trecento buomini d'arme; promottendo oltre à cio il Du: ca, che i Magistrati di Siena, o del suo dominio sarebbero da me : desimi Cittadini Sanesi amministrati . Et cosi finalmente Don Giouanni Figheroa, che tutto questo sempo accare? atifimo dal; Duca era dimorato in firenze secondo la commessione haunta come Procuratoredel Re, fece di sal fuo consentemento. Solenne strumento inuestendo di Siena, er suo dominio, con tutte le ragioni. che sopra vihaucuail Refilippo la persona del Duca Cosimo; da: trapassare nel primo genito; & di mano in mano ne primi genits di quella stirpe Duchadi Firenze. Potendo gloriarsi il Duca d'; bauere confeguito quello, Seaso, one tanti, & tanti altri haucuano afpirato: per haver con scinto la buona occasione: per quando faglifaceua inconexo : & perhanerla faputa à tempo, & con indutria & virilmente ajatare. Eranosn questo tempo fra Don Alpero Capisano delle genti di Siena: Et Monluch seguite alcune piccole attions di guerra scorrendo di qua, & dilafanti, & caual; List perdendofist ripigliandofi alcune Terre poco forti , Fra: te qualifu alla: Illustre l'affroto che fece Pietro Lacopo della Staf fa Pernomo; che dato con la sua sola compagnia di caualli in Ma rio Santa Fiore. Il quale poco connevendo con gli Spagunoli cin sas fuoi fripendu fentera al fernitio Franzeseritornato, O con es s fo Mario che valorofamense facena suo debito, & sos canallo suoi.

che erano in maggior nu mero hauendo per buono fostio combattuto; fece si, che tutti surono in sugha volti: ammaz Zandone, & facendone prigioni non pochi; con riportarne vittoriofamente in Ultimo lo Stendardo. Dopo il qual fatto, essendo il medesimo Pio tro l'acopo stato tasciato alla guardia di Pienza, & andandous poco di poi Monluch con tutte le genti non prima potette essere di quel luogho debole, & quasi sent a muraglia cauato; che dopo lura gho,ed off mato combattementonon fuse dagl' inimici fatto prigione . Procurandosene dal Duca poi sebene, non come suo soldio to gl'era ciò aunenuto con molta delegentia la leberatione Venna su la fine del mese di Giugno nouella al Cardinal Burgos in Siena ed à Don Aluero della resolutione fatta dal Re di concedere quella Cettà al Duca: di che quanta fuse la molestia dell'uno, o dell altro; ma massimamente del Cardin de sarebbe cosa dura à raccontarlo; non lasciando indietro dim. Stratione nessuna, per che ciopiù chiaramente si comprendesse, condolendosi co Sanesi di tan ta lor rouina,ed aggranandogli nella opinione, che pur troppo per se steffi haueuano.che il giogo del Duca, de Fiorentini doue sie effere loro duriffimo, ed incomportabile. Et perche doppo, che co tal novella giunfe haueua ricenuto dal Re più fresche lettere; per te quali (quasi ignorando cotal con messione) se gli dana risposte fecondo i propositi, fecondo, chericercanano le cose, correnti, ed ordinarie; comincio ad entrare in speranza, che cotal nouella potesse facilmente non riuscir vera; Oche il Rehauesse per annentura variato dal primo proposito. Onde accioche il Duca non co Teguisse per forza, jo per inganno quel; che da lui gli fuse stato ne gato; refinito d'introdurre in Siena il Conte Clemente Pietro, ben the da Ins, & da Don Aluerofuffe Stato Spedito, perche haueus Toldato alcune fanterie secondo la lor comme fione su lo Stato del Duca. Et follenando gl'altrifoldati, che appresso de se hauena;es richiamando'in Siena buona parte di quelle, che per presidio delle Terre di frontiere erano destinati gli commonena, quando la nonellariufi se vera a non voleredi quindi partirsi se prima non era no di tutte le lor pughe satissatti, di che fare mostrana nen hauers dalui commodità. Haucua il Resconoscendo lamala inclinitio ve del Cardinale versol Duca, preueduto cotali de culta, of le naments per ouniare à quali & per mantere esso Cardenale in spe ranga ed in vheio's haueua con artifitio ordinato, che fe gli conti410

nuaffe à scriuere nel modo, che si è mostrata; accioche l'essecutione fuste por farra nel medesimo tempo, che l'ultima commessione del consegnare la Cuta si presentana. Mail Ducanon ostante, che val commessione susse in sirenze arrivata, sentendo tanto disturbs forte si contristana; temendo di varie cose: ma massimamente di non essere in visimo costresso à fargli dare esecutione con la for-24,0 con l'armi ; il che per il rispesso, che condeceme era porsare àqualunque ministro regio, gi'era grandemente dispiaceuole. Ma non de manco per essere a cio sempre preparato facena, che esaschoduna de lle sue bande tenesse apparecchiats trecento desuos miglior soldati: i quali in breuissimo tempo potenano tutti in sieme unirsi : ed i queliper il numero, & perl'esercitatione della pas fata guerra senza dubbio erano talische harebbero esfeguito ogni commessione, Ma per suggire si fasto inconueniente, era Don Giouanus Fisheroa uoluto andare innan 7 i a tutti gli altri in Sie na; per sus apereamente far vedere le lettere, o commessioni del Re procurando, she dal Cardinale si tenessero i debiti modi; onde esse lettere ne conseguissero la piena essecuzione. Andaronii dopo lus Don Luigi di Tolledo,ed Agnolo Niceolini; all'ono de qua li come Procuratore del Duca si doucua conseguare la Città &! altrorimanerui a far residenza come suo Gouernature. Mala contum scia del Cardinale, & le cavillationi sue, degl'buomi ni suoi erano si faste, che poco verso si scorgena da nessuno di posere pacificamente convenire. Il quale hauendo spedito un Corrie re al Reper intendere se sua visima voloniaera quel che il Fighe roa significana: persistena intanto non manco egli , che i soldati Spagnuoli, Tedeschi, Eparte de canalli di Napoli che ancora vi dimoranano a votere, che fusero pienamente satisfatti . Non valendone dimostrationi, ne protesti per fargli conoscere, cheque Ha sua ostinatione era disubbidienza del Re, o suo manifesto dan no ; por che se ne prolungana il secorso de Signori di Coreggio. & di alere affetionati della parte Spagnuola, che dal Duca difer rara erano messi in enidentissimo pericolo. In fra queste dispute, ched: guis, o di la vigilanano successe, che Emilia Carli Piccoluom hi gionane sanese per nobilities ricchezza: manon manco per l'eccettente sua forma riguardenole fu fatte dal Capitano di Giustitia pigliare essendo egli prima dal Cardinale Stato fatto bandire; ma: essendo nel condurlo alla prigione vecito valo

rosamente delle mani de fanti della Giustitia; venuto ciò à notitia di Don Luigi di Tolledo; in cui compagnia standosi egli sotto l'. embra del Duca in Firenze era à Siena condottosi : volfe, che in fua compagnia similmente nell' istesso Palazzo, & nella presenta del Cardinale ne andasse; Oue con nuove perturbations, & nuous sdegni comincio ogni cosa à solleuarsi. Intanto che mentre il Tol ledo attendena ad altri affari, effendo Emilio rimasto la seconda volta prigione ; harebbe per l'ira grandissima del Cardinale, & de ministri fuoi softenuto l'ultimo supplitio; ed i pochi folduti del Duca, che nel medesimo tempo erano entrati, vi sarebbero stati ta gliati à pezzi; se dal Niccolino ( bauendo il Duca riceunto in Firenze da don Giouanni Figheroa l'inuestitura) non fusse l'uno mediante quella per via delle leggistato liberato: & segl' altri con la vinacien di Don Luigi, & di Chiappino Vitelli, che si erano acquistati quasi tutti i Caputani , che erano in Siena ,non frise ro stati assicurati. Con che la riputatione del Cardinale venne di maniera à diminuire, che accomodandolo il Duca di gran par te di danari (ma col pegno dell'artiglierie, & munitioni; & col'ol s gatione dell'istesso Cardinale, che quietati fina mete co essi i soldats il giorno 19 luglio 1557. Don Gionanni di Figheroa ne descea Do Luigi di Tolledo il possesso giurando subito dopo questo la debita fe deliadel popolo Sancfe in mano dieffo Don Luigi Francesco Tan succi Caputano di Popolo, o con lui la Balia, o gl'altri Magi-Stratidel PalaZzo. Poco doppo il qual fatto il Capitano Spagnuolo, che vi risedeua consegno la fortezza à Federigo da Montauto, destinaso à succedere in quel luogho; & da Chiappino Vite li si prefe la guardia della pia 7a, & della Città con quattro compagnie di Tedeschi del Duca, che finalmente erano arrivati; seguendo l'altre cofe doppo questo contanta quiete, o contanto buo no ordine : leuando à Cittadini Sanesi ogni graueza di alloggiare foldasi,o diricenere da loro nessuna sorse d'infolenza: che quelgra ne giogho, di che tanto haneuano temuto, potette cominciare a parer loro affai più leggieri di quello, che già tre anni : ma maffima mente fotto il gouerno del Cardinale haueu an sifenuto; potendo liberamente attendere alla coltura delle lor Terre ed à qual si vo leffe altro negotio; per il rispett o, che anche in questo hebbero s fra Zesi al Duca: i quali essendo soliti, scorrere ogni giorno sino alle 412

mura di Siena: per non rompere con lui la Tregua, che sino all'ho na si era inuiolabilmente osseruata ; di cio fare da indi innanzi del tutto s' astennero . Segui la medesima deditione ne gl'altri luoghi che dal Palazo di Siena erano posseduti; mandandosi Ernando Saftri à Buonconuento, one si faceua frotiera principale verso Mo talcino con una compagnia di Spagnuoli dependenti dal Duca, O all'incontro facendo per mano di Francesco Vinta suo segreta rio confegnare à Carlo Deza la forteza: & da Bernardo de Bolea agenti ambodue del Re Cattolico la Terra di Piombino Dal qua le riserbandosi il Re la fortezza su la Terra al proprio suo Signore,insieme con tutti gl'altri luoghi di quello stato restituita. Se guendail medesimo dell'Isola dell'Elba - Oue il Duca (per che erano State fabbricate da lui) si reserbo solo la Terra de Porto ser raio, appellata Cosmopole ; & le due forte le sopra essa con due me glia deterreno intorno; che cost con quel Segnore concordemente si conuenne, Mada Siena vennero poi a firen e à confermare le medesime cose,ed a rendere l'obbidien a, o chiedere insieme alcu ne gratie quattro Ambasciadori principali, Scipione Verdelli, Ambrogio Spannocchi. Paris Borgharini, & Francesco Buoninse gni Medico: I quali per tutte le Terre dello Stato Fiorentino, & non manco dalla Plebe di essa sirenze furono con tanta esultatione & contanto giubilo veduti, che maggiore non potrebbe mas imma ginarsi: Ma gl'huomini di piu intelletto giudicando, che Montal cino, & l'altre Terre, che rimanenano à franzesi donessero in brene tempo in mano del Duca peruenire, se ne rallegranano, per la feranza della pace, o per dinerfe commodità, che l'uno Stato po rena ricenere dall'altro. Et per che accrescendosi il Principe d' autorità & di potenza quegli che di vinere pacificamente deside ranano, potenano presumere di effere da chiunque volesse molestar gli con piu rispetto trattati ; ricenendo ancora non poca satisfatio ne , & facendo l'ubbidirgle più honesto, & più honoreuole : quanto da piu fplendido, o maggior Principe erano gouernati. Ma ol tre al piacere, che per le cofe dette sentina firenze, non nolle il Duca mancare di non riconoscere ancora per segno di gratitudine i fubditi dello stato di essa fiorenza; i quali fra tanti pericoli, 🗗 tã resuburnationi si erano sivaloro samente, & con tanta fedelta sepre portati. Et però concesse à cinquantotto di essi scie à s delle pin hon wate Città, & Terre ! & da lora medesimi eletti : che fussero

SEST babituati à godere, ed esercitare qualunque Magistrato, cosi nel la Città, come fuori, conse se Cittadini originary per tutto, l sempo Statusto dalle leggi Stati fossero . Non hausuano gia in tanto suo desiderso di beneficare ciascheduno potuto fuggirel'ultimo su plitio alcumi gionani fiorentini; i quali circa la persona, & fato suo hauenano conspirato. Et questo motino annenne per opera di Pandolfo Puccins' il quale trouandosi in bando per hauere. se guisato Pretro paolo Tofinghi, che parendogli a firenze effer mal ui Sto sen'era a franzesi trapussato; & con lo Stro? zi essendo si eso Puccino convenuto, hauena dal Duca con chieder perdono dei pri mo delitto ottenuto di potere a firenze ritornare; oue conuenutasi con Leone della Tofa, Niccolo buona gratia di ammaz? are (come commodolor si porgesse) esso Duca. Sperauano con tal modo aprire a franzesi, che ancora perla Romagna dimoranano la fira da a penetrare, ed occupare lo fato di firenze; hauendo conferito cotalfatto ancora a Giouanni buonagratia fratello di Niccolo, ed aGionaphatista Rinuccini; ma il primo non volle consentire O Caltro dicendo volere renelarlo al Duca fu con gran reschio, ed astutia del Buonagratia ingannato; che finse d'effere anch' egli cascato nella medesima sententia di palesare al Duca tutte le cose col qual Duca parlando poco di posmentre caualcaua, ed il Rinuc cino, che seco era come stracurato. m cio, non se gle accostando e an so, che potesse le sue parole sentire, hauendo il Buon agratia tratta to d'altro fece al Rinuceino credere che il Duca hauesse assassialo ro fedelta commendato; & che per buon rispetto gl'hauesse per al Phora imposto filentso. Erano dal medefimo Puccino stati dispo sts ancora Gherardo Adimars, & Taddeo da Castiglione ad aiusa re i medesimi franzesi ad impadronirsi d'Empoli Terra di grandiffima importanza: per effere affai forte, & posta come nell'ombelico dello stato fiorent ino: il che posena lor facilmente succedere per hauer lo Adimaro le sue possessioni vicine alla Terra:onecon uersana assa; & Chabit attone dentro : & perche si douena da loro fingere d'hauere à venire in quel luogo insieme à singolar abbas timento. Ondemolsi amici di qua, & di la senza dar sospetto vi si potenano adunare. Ma perche il Puccino per hauer commodi radimaneggiare il trattato si era offerto ancora a ministri del Duca de vecidere la StrozZi trapassando hora nel campo franze Se, o bora tornando in fiorenza secondo, che mostrana effergli per

condurre il neghotio mestiero; casco in sospetto di chi diligentemente l'offeruana ed incarcerato confesso, fin dagl'altri confer mato tutto l'ordine difegnato. Onde impiccandolo per un piede an segno del doppio tradimento, & Leon , della Tosa , & Niccolo Buonagratia pel collo portarono la pena dell'hauer contro alla per fona del Duca conferrato : perdonando la vita all'altro Bonagra esased al Rinuccino : i quali dopo alquanto confino furono alla Cit tarestituiti; Maall Adimaro,ed al Castiglione perche il mas chiamento loro era stato solo contro allo Stato fu tagliato la testa: Guifa in questo mezo arrivato in Ancona; & paffato il Tronto era andato a combattere Csuitella prima frontiera da quella par se del Regno di Napoli; onde senza poser far nulla per la virsis del Conte Santa fiore fu ributtato; alla quale accostandos poco di poi il Duca d' Alua con molto gagliardo esercito fu nece fitato aritirarsi sul terreno Ecclesiastico: Il che su satto dalni con tanto bell'ordine (se bene cio è riputato una delle piu dissicile attio ns , che si facciano in guerra, che essendo assaltaso alla coda dagli Spagnuoli gli rifpinfe con tanto valore indietro, che sano, & saluo posesse pos su luogho sicuro ridursi, Es questafola delle prodeze fue bebbe occasione de poter mostrare in Italia : esfendo reputato Capitano eccellentissimo, Perche mentre dal Duca di Ferrara èrichiamato in Lombardia; & mentre che dal Papa per ritener to wella Marcha si fanno nuone speditioni, affaticandosi pur sempre il Duca Cosimo,ed i Venetiani! perche pace fra'l Papa,e'l Re Cattolico si facesse, & mentre che il Papa fra la speranza e'l timo re horaniegha, o hora confente la conclusione di effa; o fa, che Guifafino à Tiuols cou tutte le genti si condusse, ecco, chegiunge monellad'una grandiffima vitteria : otienuta dal Refilippo conpro a frameli per la virin del Duca di Sauosa, mentre con profis-Simo efercito sta combattendo s. Quintino, onde effendo si Regno di francia rimasto quasi voto d'hucmini ualorosi, à Guisas cosi co -mandando il suo Re conuennes lasciando al fratello la cura del ri menare in francia per serra la maggior parte dell'efercito )na ui care uelocemente per mare, & feco condurre oltre à molts Signors franzesi, lo Stroli, che poco prima col fratello Cardinale tornato dailamedesima francia,nen restana di escreare ciascheduno;perchela Tofcana,ed il Duca Cofimo fi affaltaffe; fi come al rincom sro il Duca d'Aina per abbaffure la tanta baldanza de Caraffi

giahanena con esso Duca Cosimo resoluto che dalla parte di Toscana si rom pesse loro la tante volte disegnata guerra. Ma sen . sendoss pos tanta rousna dagli Seroli, mutando penfiero, & antepo nendo il publico beneficio della francia alle loro priuare paffioni non si erano manco degl'altri mostrati caldi ad esortare all'accordo effi Caraffi. Al quale ( se benesl Papa fieramente sdegnato col Duca d'Alua) haue se più nolte affermato non volere peral tre mans, che, per quelle del Duca Cosimo peruentes & che pereit fare hane se infino mandato l'Ambasciadore die so Duca, Gians gliazo à firenze non di manco frignendolo:il simore conuenne, che son ello Duca d'Aluala pace si stabilifie . Ma non furono pero se facilile cose, che il Duca Cosimo non fusse necessitato per vitimo a mandare A uerardo de Medics prima a Caraffa, & quindi al Ducad' Alua accioche alcuni punti poco fustantiali, ma che al susto la conclusion di essa erano per impedire si tralasciassero . Con la conclusion della quale, essendol Italia da franzesi liberata (che ancora ques de Piamonte lasciando à pena basteuol presidio nelle Terre de frontiera) erano volando oltre alle alpitrapaffati) si sarebbe per ogni parte di essa, & massimamente per Roma, & per fireze respirato, se u nuovo flagello da celeste mano madato no bauesse l'ona, & l'altra, si come quasi tutto l'resto d'Italia, di ma nseraaffista.che poco della defiderata pace potette per all'hora gustare Percio che per le cotinue, & grandissime proggie di molis giorniessendo il decimo tet 7 o giorno di Settembre 1557. il Teuere, & l'Arno oltre ogm conueneuolezza ripieni; conl' allaghare, & depredare l'uno parte di Roma, & l'altro quasi eutra firenze, feciero danni notabilissimi ; rouinando tragl'altri in essa firenze due de pontisopra l'Arno, di Santa Trinita, to della Carraia, co def ormando miferabilmense susto'l resto di quella bellissima, & pulitissima Cità. fu questo uno de maggiors allaghaments, che co Ga memoria effere stati dalei mai più sostenuti pareggiando ap. punto ancllo dell'anno 1333 : di cui per cosa oltre à modo mon-Struofa fa Gionanni Villani nelle fue Historie mentione, & di cu in firen le ancora hoggi si uegghono i publici segnali. Il pericolo, O la rouina del quale non di manco conuerti il Duca in sua gloria bauendo mentre l'acque si alzauano riparato à più d'uno imporsame disordine con fare animo a coloro, che più con lamenti; & son le strida, che con le vere forze facenano sembiante di aintarfi é com

. Con prouvedere, pos che effe acque furono fcemate alla fame di moltische come affediatieran costretti per le Cafe à dimorarfi. Caualcando egli steffo per tutte le strade accompagnato da molti & molti confolando de danni ( ben che grandifimi ricenuti porgendo insiome anumque le sue for le bastanano soccorfo,ed ainto. Con la quale benignità oltre al conciliarfisosabilmente l'animo di ciasceduno risueglio di maniera le sbigbottite menti, che in breue sempo la Citta che era tutta i orda & motofa alla pristina sua netteza, & belleza si ridusse, Et della reparatione alle rousne de molts luoghe, & del rifacimento massimamente de due pon ei ne venne in magnificenza, o commodità non poco a megliorare, Compiutefi in Roma tutte le cerimonie della pace; one il Papa (depostatanta ira) mostro grand'amore verso il Duca d' Alua: ed effendo da effo Ducad Alua . O dal Vefcouo de Ricafo is, the atale effecte ve fudal Duca Cofimo mandato, finalmente persuaso à lasciare l'amicitia di Francia, O ad abbracciare quella del Re Felippo resolutosi; dal quale gli fu da predetti mostrato , che potena sperare per se , & per s Nipoti suoi Stati ; ricchezegrandi, ed offequio insieme conveniente à tanta sua dignita; per mostrarsi interamente pacificato; & da ogni pensie rodiguerra lontano: anzi volendo far vedere di effere per indurres due Re all'antera concordia, creo per l'una , & per l'alera Corre due leghass; ordinando , che il Cardinal Trinuliso à quel di Francia,ed il Cardmal Caraffa à quella de Spagna n'andaffero. Sperando, che esso Caraffa con la presentia sua alle petitioni, che donenan farfs, quantunque grands, & Strabocchenois, fuffe per far dare molto presta effecutione, effendo massimamente accom pagnata dalla gratta ed autorità del Dica Cosimo; la quale appresso al Re era in questo tempo reputata grandissima. Et per eso andando questo due Cardinali alle loro le chassoni volle Triu siltso per la Romagna trapassare ; ma Carassa astranersando la Toscana, pos, che col Duca con molta letitia, o festa si fu abboccato verfo Genoua, verfo Spagna si messe si suo cammino à seguitare. Rimaneua in Italia accesa la guerra contro al Duca di Ferrara deliberata dal Re Filippo granemente contro à lui sdegnato per gastigo di tanto suo ardire : alla quale haucua preposto il Duca Ottauto farnese . Et perche il Duca Cosimo in vir su della Inuestitura di Siena era oblighato (come si disse) ad ain-

## SESTO

pare oli stati del Re in Italia quando da Principi Italiani erano molestati; comprendendosiin cio Coreggio, che dal Principe di ferrara era aspramente combattuto; conuentua al Duca Cosimo mandarui o tutti, o parse degl'asuts, à che era obblighato : & però (cosi richiesto dal Re ) bauena sitto la condotta d'Aurelio frecho fo inuiaro per conginguersi col Duca Ostanio mille cinquecento de suos Tedeschi, & alsrettanti Italiani Capitanati da Gismondo de Rossi de Conti di s. Secondo, & da Francesco da Montauto à quali poco di poi ne fu aggiunto un altra compagnia pur de me desimi Italiani fotto Don Cefare Cauanigliaio vna di Spagnuo le fotto Ernando Sastri Doppo i quali poco stettero à seguitare set re stendardi di esercitatissima Canalteria; il generalato dellaqua le come di quella di tutto il restante del fuo stato era prima dal Duca stato dato al medesimo Aurelio, che partendosi ( come si diffe ) dallo Strozs era al suo serussio trapassato, Con le quas gen es; & con altri aiuti, che da Don Giouanni figheroa furon mandati di Milano guerreggiando con vary auuenimenti di mezo il verno col Principe di ferrara: Mentre che l'uno offendendo, Palero difendendosi, pochi acquisti di qua, & di la veniuano d farsi; essendo per la fredda stagione l'una parce, & l'altra non po co affaticata; parfe al Duca ( che non poco anch'egli per le tante spese stanco si ritronaua) che se gli porgesse ottima occasione da potere aiutare il Duca di ferrara . Il quale quando le cose non erano cosi mature mandandogli il Conte Hercole Tassoni , se gi'era molto raccomandato; preghandolo strettamente, che in pa ce con gli Spagnuoli cercasse di metterlogrinouado co lui perbocca di esfo Cote, o di Hippolito Pagano la pratica, che primafra loro era stata del masrimonio della sua prima genita con il Principe. suo figliuolo. Onde giunto il Duca d'Alua à Lauorno, che passando a Milano douena in Frandra con presteza canalcare,nel qual luogo era dal Re Filippo aspettato per la neghotiatione di Caraffa; deliberato di non volere senza lui cosa alcuna risoluere : par fe al Duca Cosimo, che fusse bene proporgli le difficultà, che per quella guerra dal Duca Ostauso, dallo Stato di Milano, & da lus li losteneuano senza hauere nessuna o molto poca speranza de notabile acquisto; ma fatta solo per dare un poco di ffoghamento: della giufta ira del Re. Onde fe con honore di quella Ma eftà fi fusse posuso disporre esso Duca di Ferrara, se non à dinen ire di fatio

fattone Spagnuola, al manco à lasciare l'amicitia di francia, to Starfi neutrale harebbe giudicato effere cofa per ciascheduno mol so a propofico : la quale opinione effendo facilmente appronatadal Duca d'Alua, fece che da lui si prese assunto come susse arrivato alla Corte di douerne col Re Filippo trattare. In Montalcino in santo à quei Sanesi, che vi manteneuano la Rep. di quel luogho. non minori difficulta si rappresentauano; perche effendo manca se di francia le prounisioni, che per mantenergli erano solite conti nuomente venire : non offante, che per opera d'Ambrogio N'uti baneffero di nuono mandato a darfi in vafiallaggio di quella coro najed effendo lor salsi da Monluch & dagl altri Franzeli l'altre mutrimento, che hausuano dell'entrate de Montalcino, & dell'A are lor Terre,ed olsre a cio effendo costretto a sostenere ogni gior no muone estorfioni, erano tutti di maniera dinenuti stanchi ; che molt: tratti dalla buona giustitia, & dalla quiete , che mantenena in Siena Agnolo Niccolmi, si erono indoesi spontaneamente à vitornarm. Nel qual luogho, perche i Tedeschi che vi erano re-Stati alla guardia, haucuano anch'effi cominciato a portarfi da in folents, & des honests effendo ceffati quafi tuttis rumori , parfe . che fusse bene alle lor case rimandargli, Infrancia intanto il Re Filippo hautua acquistato s. Quintino: & quinds soprauuenento al verno , effendofi ristrato à Brufelles bauena con molto honore raccolto il Cardinal Caraffas One senza venire à conclusione de neghoty fi attendena à giofire, & ad aleri festeggiamenti; parte aspessando l'arrino del Duca d'Alua; O parte perche essendo il Papa pur vecchio, parena, che ad ogni hora se ne potesse afpettar la morte. Ma i Franzest, da quali per la perdita fasta à s. Quintino ogni pigritta eta fuggita ; pe r motino ed industria di Pietro Strozi, se bene sotto la condotta del Duca di Guisa acquistarono in questo tempo impronuisamente prima Cales, & poi Ginnes: Terre ambodue importantissime . & all'ora dalla Regi na d.Inghilterra poffedute. con le cui vittorie sopranan? ando il danno riceunto à s. Quintino, parue, che la reputatione perduta Lar chamente si recuperaffe . correndo un simil pericolo eli Spagnuols d'Orbatello per una scalata fattaut da frantess di Monsalcino: i quali hauenano fentito effere con poca accurate? a guar dato . Et fe chi hauena offernato l'altezza delle mura non si fuffe sughannato nella lunghe (a delle scale quel luegho imporsantiffi-

Hbb

SESTO Soo fi sarebbe senza alcun dubbio perduto . Venne in tanto difran esa Don Francesco da Este frasello del Duca di Ferrara, manda to al ghouerno di Montalcino, o di quell'altre for Piaze, Esper che in questo tempo Caraffa s'era partito dalla Corte Cattolica malfatsfiatto di les: per effergli stato offerto in cambio di Paliano si Principato nel Regno di Napoli di Rossano, con aggiunia di altre entrate; le quali non di manco da lui non si pretendeua, che quelle di Paliano agguagliaffero; ne effendo stati egli, ed il Papa, che lo domandana, voluti compsacere in quello scambio del Ducato de Bari ; esfendo retornate le cosenella prestena commotione, fu da Don France/co da Este predetto à lui, ed à Caraffa offerto il possesso di Montalcino, pur che lasciata Spagna voiesse di nuono a Francia rinoltarsi. In Lombardia ancora le cose del Duca Ottauso non procedenano con molta prosperità : sistenendo oltre à gl'altri disordini grandissima carestia di vettonaglie: tal che era entrato in pensiero di volere renuntiare à quel carico done per il contrario il Principe di Ferrara per le vittorie, che di la da Monti haueuano conseguito, i Fran Tesi, si nedena ripigliare ogni giorno piu fritto, Triputatione ; Onde al Duca Cofimo non meno, che prima parfe, che fuse cosa opportuna pel Re filippo, o per ciascheduno il terminare quella guerra con qual che honorato accordo. Continuando massimamente pur sempre il Duca difer rarauelle primerichieste di apparentarsi con lui. Et però hamendone haunto la commessione dal Re filippo,ed il Duca di ferra ra essendosi del tutto nella sua fede rimesso; fu da lui dichiarato, che il Ducà di ferrara donesse renuntiare ad ogni legha contratta col Papa, & col Re di francia ; e d al titolo insieme di Luoghorenente di quella Maesta in Italia:mantenendosi dell'uno. & dell' altro Re amico: desse passo, & vettonaglia alle genti del Re di Spagna, qualunque volta gli fusse occorfo più in un bifogno, che : vn'altro mundarle; non fergle vietando il potere fare il medesimo con quelle del Re di Francia ; pure che ne di munitioni, ne di Artiglierie, ne d'altri Strumenti da guerra non fusse founenuto. Che da ogni parte le cose tolte si rendessero: & che col Duca Ostanio, & con tutti i fratelli ritornasse in buona amici tia: dandosi per all'horadal Re Cattolico il passo libero alle gen ti Franzesi, che hauenano servito il Duca di ferrara : si che sicura mente per lostato de Melano in Pramonte, ed in Francia potesse

roritornare. Promettedo l'osseruaza di queste cose per ambodue le partiil Duca Cosimo : poi che i Venetiani, si come prima non. baueuano voluto accettare la protetione del Duca di ferrara cost non vollono ne anche nella pace interuenire; Et che questo fusse Stabilito, o fermo ogni volta, che dal Re filippo fusse a tale accor. do ratifi ato ; dandot empo con una Tregua di trenta giorni al Concino Segretario per tale effesto dal Duca Cosimo mandato;ac cioche con destre la neghotiando operasse, che di questo, & del parentado fasto con ferrara volesse contentarsi. Posche non osta te la morte della primagenita del Duca, che fegui in questi giorni il Duca di ferrara continuaua di domandare la terza genita del Duca prouane di quattordici anni , Parse alla Corte di Spagna che l'ac cordo foffe affai vantaggiofo per ferrara : poi che dopo i' offefe da lui fatte ad untanto Re , le cofe fi terminauano con con ditioni quasi pari ; non di manco l'autorita, & gratia del Duca Cosimo appresso a quella Maestà : ed i pregbi della Ducbessa sua Donna, che rispetto al parentado della figlinola strestamente ne lo supplicana, operarono di maniera, che in visimo con alcune piccole limitationi lo fecero condescendere a contentarsi di quan to ad esso Duca Cosimo era piacinto, & cosi con dote di dugento mila scudi la Signora Donna Lucretia Medici su al Signor Don Alfonso da Este Principe di Ferrara maritata ; licentiandosi de qua, & de la tutte le genti de guerra; & leuandose ciascheduno; mamaffmemente i tre Duchi da infiniti trauagli, & fastidij. Preparandofi in quello scambio non meno a firenze, che a ferrara biete, O [plendidiffime Noze. Ma non potena già il Duca Coff mo escre a quelle tato inteto, che no gli conenisse nel medesimo tena penfare a prouedere nonpure alle fue Marine! ma à luoghi non ma co, che vicino ad esse teneuano in Toscana gli Spagnuoli; folite in quelle parti à procedere con incredibile tardità, & firacurateza, Pos che l'Armaia Turchescha maggiore , che mai si fuse sentita eccitata da franzesi per non lasciare gustare al Duca l'in sera dolceza, era molto presto intorno a quei liti per trapaffare Et perche dopo infiniti suoi ricordi erano pur finalmente Stati mã datidal Re ficippo diecimila fendi , con autorità al Duca di formir con effe de fortificar Portberco le volle, che Chiappino Vitellà con altre perfone perite, à tale effetto vi fi conduceffe, & fattous nel me desimo tempo con mirabile so llecitudine portare da Linor. 110 78 54

no muratori contadini , & quasi tutte le materie necessarie fu , se bene con molto travaglio, in un momento à buon termine ridotto Haaendo nel medefimo tempo mandato su porto Ferraio Gabrio Sorbelloni & prouuedere anche quiui, & fortificare tut o quel vi giudicasse mestiero. Pronnedendo pos a susto'i resto delle marine di dinersi, & valorosi Capitani; accioche mentre a sirenze, one era giunto il Principe di ferrara con nobilissima, & splendidissima compagnia si accendena à pracers , Ga diletti , non si hauesse negl'altri paesi suoi à stare in amaritudine, & pianti per qual che notabil danno: Il che quanto prudentemente fusse fatto li cogneb be con l'esemplo delle riniere di Napoli, che tronaie spronniste di difesa da Salerno sino quasi su le mura di esso Napoli suceni co fa depredata, & quasta; conducendo leghati oltre agl' altri danni fatti più di quattromila persone alle Galee; senza, che infinite altre per effere giudicate inutui furono da quella barbarissima çe te miseramente vecise. El quindi fatasi vedere à Napoli; ed à Terracina; da Montechristi in un momento trapasso a Porto Lunghone nell'Elba. Onde hauendo lingua effere in Teste ana ogni cofa ben prounedura; & veggiendo Aurelio Freghoso con la Ca nalleria scorrere per susse le circustanti rine : ricordenole della rotta riceunta à Pionibino senza a irimentiin nes un luogho toccare verso Corsica si rinolfe, One pensana ritronare l'Armaia Franzese. Con che cessato ogni pericolo in mezo a molte honora tissime feste il Principe di ferrara dette complimento al suo ma trimoniocon grandissima contentezza del Duca, & di tutta la Città. A cui (perche le prospersta) si come i danni rade nolte par, che venghin sole si aggiunse un altra lietissima nonella, & que Stafula morse di Piero Strozo seguita à Teonuille in Francia; menire con singular perisia, & valore, & senza riguardo di sua persona attendena ad indirizare, & sollecttare la Batteria, che da Guisa con suo consiglio vi era fattafare. Oue ferito da uno Archibufo groffo in mezo del pesso poco di poi mori con grandiffi mo dispiacere del Re: à cui per queste visim- opere santo valoro famente fatte era tornato in grandissima gratia. Huomo, che con grande espettationi tenne sempre occupate le ments delle gen ti, & chetroppo tal volta fu amico della sua opinione; da esferper cio reputato più presto ardito, O valorofo, ch: considerato o pru ente; & che con ogni aleri hebbe più prospera, a fortuna, che con

Hich

ir . . l Duca C fmo, parendo, che il suo genio ( quale gia # contana di Marcantonio con Augusto) fusse à quel del Ducanon poco inferiore: Es però quando militò fucri d'Italia, & da lui la tano; meglio, che in Italia gli riufcirono sutte le cofe ma con tut to questo; fe non haueffe più volte turbato la quiete della fua Patria , degno di grandiffima laude; & di cui firenze può molto benegloriarsi; & meritamente fra i più chiari huomini, & più Illu Stre, che de les fieno vicisiconnumerarlo, Il Duca, se bene per la fun morte, si vedesse liberato da quel perpetuo stimolo da chi era faco più uolte in tanto pericolo meffo; non di manco nessun notabil segno si vedde in lui di rallegrarsene: ne mai di lui parlo, se non con molto bonore : anti, O prima, O poi affermo che di lus non posena lamentarfi, effendo fempre feco proceduto (come fi dice) con la visiera aperta : che tali furono appunto le sue parole ; fegginenendo effer morto all'Italia un de fuos principali Canalie ri ; confermando ( con laudare etiam i'inimico ) nel cofpetto del Mondo la verace generossa del suo ansmo . Erano sntanto in francia le cose della guerra andate alternando; perche se bene quel Re hanena acquistato Cales, & Nimes, & pos Teonille; no de maco effe logli flato rotto nuouamete Mosignor di Termes dal Cose d'Aghamose vicino à Dochercole: ed effedo per questa rossa & quella de s. Quintino restato spogliato per morte, & prigionia di quasi tutti i suos huomini valorosi parenan le cose non pure pareggiate! ma che il Refilippo fusse tornato non poco superiore . . Con inito questo apparecchiandos l'una, & l'altra Maestà a fa rel'ultimo fierzo; hauenano per ciò messo insieme grossissimo efercito; ascendendo quel del Cattolico a quarantamila fanti, & quatterdici mila caualli, o quel del Christianissimo, se bene non era intanto ni mero, era pero tale, che per difefa delle sue frontis re potena molto ben fareli honorata refistenza. Onde effendo af flitto per cio l'ano, d'altro da grandiffime, ed intollerabili fpefe & sentendo per la conversatione di tanti Tedeschi, che nell'un ca po, & nell'altro militanano, che i loro regni si andanano non poco contaminando di dinerfe herefie ; interponendofi di qua , & di la persone principali, le cose comincianano ad inclinare gagliarda mente alla pace ; essendosi dal Duca di Sauora Capitano genera le del Re Cattolico liberato con taglia il gran Conte Stabile ; rimasto prigione nella rotta di s. Quintino ; accioche da lui si pote[[e

tesse facilitare la neghotiatione di essa pace; mediante la quale sperana di donere esfere reintegrato de suoi stati di Sanota, & di Pramonte, senutigh occupatidall'una, & dall'altra Corona, Ma perche apparinan di ficultà in diverfe cofe : O massimamente in concordare la restitutione à retentione di Cales : il quale al sutto fineghaua da Fran Tefi di volere per all'hora iafciare; li Catto lico desideroso de satissare alla Regina sua moglie; ed essendo ella in questo tempo morta, ecutinuando nel medefimo defiderio ver Jo gl'Inghilest, à cui apparteneua volle prima, che si uenisse alla intera conclusione, che eltre ad alcune, che sen'erano fatte prima si facesse un altra nuona dilatione di due mesi, In Italia intanto ed in Toscana: douendos rimandare da Napoli per mare verso Genoua mille cinquecenso fanti Spaenuoli, per passareli poi quin di in Pramonte; il Duca haueua ottenuto dal Re Cattolico, che in paffando cercaffero d'espugnar Groffeto , & Castiglione della Pescaia; & pertaleeffetto haueua mandato loro incontro à Porthercole Chiappino Vitells, & S, mione Roffermini , accioche Don Sancio di Leuid, & Londogno lor Capi si contentassero di seguitare Simione, che s'offerina d'effere il primo à fitentrare à tutsi i pericoli. Mostrando l'impresa essere facilissima ; perche in Groffeto non erano rimasti se non alcuni pochi Guasconi. O queglitanto mal paghats, che non aspettanano se non l'occasione,onde potessero senza verghogna quel luogho abbandonare Ma gli Spagnuoli senteudo da loro huomini,mandati a riconoscere il luo gho, che Grosseto era alquanto lungi dalla rina del mare necharo no di volersi pigliar quellà fatica ; ed occupato folamente Talumone, Castiglione della Pefcaia, one tronarono poca difefa feguitarono il lor viaggio : lasciando nell'un luogno, & nel altro la guardia, che ricon feeffe il Re. Maeffendo Caftiglione libero da ognifoggettione de Sanesi: per effere stato anticamente de Ro Araghonesi, che dominauano Napoli, & comperato da loro da Papa Pio Secondo; per donarlo a fuoi Nipoti Piccolomini: per uestuto vissmamente nel Marchese di Capestrano mediante la Signora Siluia sua moglie, che n'era herede, & che anch'ella era nasa della medesima samiglia habstante in Napoli: su dall'una. & dall'altro venduto insieme con l'Ifola del Giglio alla Duchesta moglie del Duca Cosimo per trentamila ducati. Alla quale coss eman dando il Re Filsppo ne fu dato il libero possesso. Dellaper

dita de quai lucghi volendo Don fransesco da Este residente in Montalcino fare risentimento, & mostrando di adunar genti per andare à recuperareli : col fare andare il Duca, Pandolfo della Stufa Commessario delle sue Bande con tremila di quei fanti, & con dugento caualliverso Siena spauento di maniera esso Don Francesco, che giudiconon piccola ventura, se ciascheduno ne suoi termini si rimanesse. Ma essendo poi confeguato al Duca; col quale ( come si è detto ) si ossernana inniolabil Tregua , tanto piu vennero le cofe à quietarsi. In Montalcino intanto la mala contenteza de Sanesi andana ogni giorno accrescendosi; si come per il contrario in Siena si facena loro ogni honesta agienoleza; & buon tra: tamento; rendendo loro l'amministratione della giu-Stitia da Lucignano in fuori (percheera della medesima ragione , the Montepulciano ) di quasi tutte l'altre lor Terre : le quali fino all'hora erano ftate ghouernate da Cittadini fiorentini , & Occorrendogli di grano, o d'ogn'altra cosa, causaua, che sempre qualcuno ne tornaua à repairsarsi . Accomodossi in questo tem po per opera del Duca Cosimo agli stipendy del Re filippo il Duca d'Vrbino . Intrattenuto più tempo da lui, nelasciatogli pigliar foldo da franzesi da chi era con grande instantiaricercato: Del la qual cosa oltre al rimanere assicurato dalla parte d'Abruzi il Regno di Napoli,venne ad acquistarsi al Re l'altra commodità del poterfi valere degl'huomini di quello Stato ; reputatifra più vaiorosi di tuttà Italia. Et perche della mala contenteza,in che erano del Re Cattolico rimalti i Caraffi, venisse tanto più assicura to; effendo il Cardinale, & gl'altri nipoti del papa trafcorfi in vi ta affas licentiofa; & sl Duca Cosimo per esfersi da loro fatto tor re violentemente un Castello à francesco Ghon Zaghà in gratia della Contessa in Fian di Meleto; reputandosi da loro non poco offefo, perche detto francesco era di esso Duca raccomandato, ed hauendone oltre à cio dinerfe altre troppe legittime cagioni,ope ro, che l'Ambasciadore Gianfiglia 7 o dopo molte settimane d'im pedita audienza, hebbe finalmente commodità di condursi al cospetto del Papa, ed oltre all'haner gli manifestato i sinistri modi de'suoi Nipoti, eli mostro, che eol tenerlo di continuo guardato si chenessino fuor, che quegli, che a lor piaceuano hauesse ardito de favellargh, lo trattanano come fe indebolito della mente e come : se prigionero fuffe, o gli facenano per cio perdere ognisua riputa. tione

tione, Le quali con molte altre cose indegne hauenda il Paparis, contrate effere verissime : lo fecero di maniera sdegnare , che cac ciato da se ignominosamete essi suoi nipoti il resta se della vita, che gli rimafe (lafciado la cura Fil gouerno degli Sisti da parte)tut ta fu dalui impieghata in opere fate, & pie : attedendo folo a ri correggere molte de quelle cofe ( come a costumi de Chersei ) che psu mestiero eli parena, che ne l'anessero. Era anche in questo sempo morto l'Imperadore Carlo Quinto, con chiarissima sama d'effere stato di valore, O di potentia a quanti altri Imperadori habbiano da tempi antichi in qua dominato. Onde su mandato il Canaliere Lorenzo de Medici, & Gionanni Sirozi professore di filosofia à Ferdinando suo fratello per condolersi della morte del uno, o rallegrarfi della successione dell'altro nella mede sima dignita Imperiale. Douendo esso Medici per Ambasciadore re sidente appresso à quella Maestà rimanere. Es perche alla Cor ze del Re Cattolico fi accuano estequie pomposissime di lui, della Reginad'Inghilterra moglie di effo Re, della Regina Maria d'Ungheria: & della vedona Regina Eleonora di francia sue zie tutte quasi ne medesimi giorni morte, & perche anche molti importantiffimi neghotij doueuanoini tratta: fi nolle il Duca mandarus Chiappino vitelli à fare il debito vfisio di condoglienza; & cafo, che nella guerra si perseuerasse, ad offerire al Re Cattolia co buon numero di Ghalee fotto Don Grazia ierzo genito di effo Duca, gionanetto oltre all'incomparabile belleza di mirabile efpettatione; sempre, che il Re si contentasse di pagharne una par te per seruirsene cotra à franzest; o se la pace si concludena, per rinoltare più gloriofamente, come molto desiderana contro à Tur chi: per ottenere insieme nonsi facendo pace i quattromila fanti, & quattrocento caualli promessi dal Re per acquistare Montal eino, & l'altre terre tenute da franzest ; rendendost certo per la de bolezza in che erano ridotti gl'anner farig di douer molto presto là berarfida quella spina, che al Re ed alui non poteua effere se nore di moltamoltamolestra cagione. Ma cajo, che la pace andasse innanti; perche in tuttis modi procurafse l'offeruanta della co scention fatta con esso Re ; di effere cioe in effa incluso, & di eff ere messo in possesso di tutti i luoghi predetti :faccendo in cio par ticulare deligentea per fenterfe ( olere alla folita, & univerfale oppositione degli Spagnuoli , & de Principi Italiani)che il Du

4

ca di Ferrara nel folito desiderio di rimborsarsi de molti danari, che da francia se li douenano ! se bene potena sapere, che dal Re Filippo erano effe PsaZe al Duca Cosimo State affegnate: non di manco dissimulando, che tal cosa gli fusse venuta anotitia, lascia na che Cornelio Bensinoglio andasse subornando quelli, che dei Du ca Cosimo simostrauano più nimici : accioche o prima o poi che i frazesifussero costretti ad vscirfene,o le dessero in sua mano; o pro Sunghassino tanto la confegna al Duca Cosimo, che da esso Duca di terrara; concordandofi ambodue i Re, si potessero impetrare. Malabonia, O potentia del Refilippo haueua già Stabilito, che a lus & in sua mano donessero peruentre; & che da quelle in mano del Duca Cosimo, & non di nessun altro fussero messe; ed il Re Arrigho intanto Caos di cose maggiori facilmente, come di cosa che alui poco importana, vi hanena confentito, Onde vana era ogni proua : che in ciò i ferraresi facessero : come vano fu il tenta tino fatto à Venetia , & poi l'Ambasceria mandata da Sanesi de Montalcino à Roma, per metterfi,o nell'una, onell'altra prosessone ? Nella qual Roma l'Ambasciadore di francia non mancaua di far loro ogni possibil fanore; ma olere all'oppositione dell' Ambasciadore fiorensino, il Papa gia haueua ( come si è desto per se Stello deposto ogni cura di stato, & continuana pur sempre nell'a beneuolenza verso il Duca stenendosi da lus per la scoperta fatta de nipots non poco beneficato; onde ne ammertergli alla sua audienza: ne volle tenere conto nessuno dell'esortationi caldissime de Giouann iantonio de Grauma Orfino all'hora appresso à lucen molto credito: anzi feceloro per il medesimo Giannantonio inten dere, che harebbero fatto gran bene arimettersi nella libera volon tà, o gratia del Re Cattolico, o del Duca di firenze: nelle cui ma ni cra horamai riposto il lor male, el lor bene . Mando in questo tempo, & infra tante contese effo Ducain Francia ed in Sauoia Leone & Giulio da Ricafoli a rallegrarficome parente con quei Principi de parentadi, de della tanta desiderata pace. Mandandoanche alla Corte Cattolica Pandolfo della Stufa aringrasiare sommamente quella Maesta, che si costantemente bauesse mel'accordo procuraso l'offernanza della connention fatta tra lovo nell'inuestitura di Siena circa le piaze possedute da franzese inToscana; per corroboratione, & per effettuatione della quale baucua il Re ancora commesso al Duca di Sessa, Gouernasore d Milano

EST di poi mosso di Siena Gabrio Sorbelloni con l'Artiglierie, & da

ogni parte concorrendo à quella volta fanti, & canalit; & quelche non importo manco esfendo arrivato vicino a Grosseto a bocca d'Ombrone Monsignore di S. Suplitio Camerure, del Re di francia con iredici Galee : con commessione , che i Artiglierie di esso Re, & le gents donessero imbarcarnisi; fu tolto à Cornelio ogni scusa di poter più prounghare; ed à Sanesi fece interamente cas carl'an mo: Perche effeudo chiamati da effo Cornelso in Monial cino a Consiglio: affermandogli chiaramente quel che prima haaccennato., concluse, che il Re di francia hauendo in tutto alla lor protetione renuntiato, O lasciatigli nella loro liberta gli commettena, che con legentifue doneffe di quei luoghi partirsi : per essecutione della qual cosa houena disegnato di canar fuori l'Artiglierie, ed anniare verso la marina inice le gente, Maiffendo mentre questo si preparana di fare comparsi. inaspettata nonella della misirabiimorte del Re Arrigho seguita, per un coipo de lancia giostrando in Parigi: retorno ne Sanefe di Mentale 100 la quosi prima abbattuta speranza; O gli fece fare .difenadistare a redere fe cotal morte partoriffe qualche intorbidamento, che dalla sirusiù del Duca els liberasse. Per il che so praianendosi anche Cornelio; le geti, che perspauetargli si erano al confino chiamate. si accrebbero fino al numero di semila fitti, & trecento canalli: dandosi loro per generale in nome del Re Cattoli co Chiappino Vitelli, O per commessario Pierfilippo Pandolfini . eon le quali essendosi protestato, che se ad un giorno determinato le Terre non eran loro per accordate sisarebbe proceduto com la forza; si disegnava per domare tanta pertinacia diandaredal la parte di verso Siena ad affrontare Montalcino: mandandoss intanto in esso per parte del Ghenara il medesimo Leone da Carpi ad offerire à Monsignor di San Saluzio ogni commodità di buoi di guaftatori, & d'ogn'altro strumento per condurre l'Artiglieria; & di muli, & di altre bestie da soma per portare le ba ghaglie de foldati: Et più presto, che venire à rottura di guerra offerendo ad esso Cornelio Bentinoglio quado concorresse allapar sua, & quando persuadesse i Sanesi à lascuare hoggimai l'ostina stone condegna ricompensa . Furono finalmente da franzesi, & da Cornelio accettate le conditioni di ricenere le commodità offerte per l'Artiglierie, & per i foldatis & pero, effendo lo Statodi

#### SESTO

neffe fubito portargliene : & lettere credentiali, che di tale deliberatione facessero amplissima testimonian a, facendo mettere in ordine Marcello Palmieri, & Francesco Ballati, & poco dipos Ruberto Sergards, & Cefare Tolomes eless Ambasciadors; perebe di poco suternallo seguitando Emilio confermassero al Duca le mede sime cose, O glidomandassero alcune gratie. li oltre alle prounisions promesse, che tutte furono confermate nes funa cofa honesta da loro siricerco, che non fusse con benignua, ed amoreuolezza mirabile da lui concessa, Restauaci la dissiculià del contentare i foldati : & massimamente quegli, che in Radico fans,ed in Groffeto su queste nuone si erano abbossinais. I quali erano creditori di molte paghe : O senza danari parena molto difficile il canargis delle Terre alla lor guardia commesse. Ha-. neu ane bene Monsignor de s. Supliteo portato qualche quantita; ma non erano agran pezo bastanti per sausjare à tanti debiti. Anzi, che essendo essi danari stati da lui lasciati nella forteza di Groffeto : ques foldats Guafcons, che nellaCittà dimorauano. & che hauenano cio sentito disegnando saccheggiargli, & farsene inna zi à gl'altrila parte haucuano costretti i Capitani à rinchiuder fi col Caltellano nella forteza per difendergli; mentre che effi di fuori con due cannonis'ingegnano difforzarla. Il che fentendofi dal Bentsuoglio ottenne, che Chiappino Vitelli, con dumila fanti del Duca , con tre compagnie di canalli fotto Leon da Carpi, fulle mandato con lus per vedere fe con la forza se ne potenano ca Con le quai genti occupato la Torre del Sale, e chiusigli d'ogni intorno ; se bene harebbero haunto modo di fare lungha di fesa, non di manco le persuasioni di Cornelio, & di Chiappino . furonotals, che con l'aggiunt a della promessa di satisfarglididue paphe di dodici, che se gli donenano finalmente si content arono di vicirfene foorfandone l'una i franzesi & l'altra il Duca'; & cost . partendosene i Guasconi in numero di quattrocento vi entro Ceccho Sperelli con trecenio fanti Pisani, o con una compagnia, di Esfendo seguito il medesimo à Montepescalione entro, Inghilesco Calafati.ed il medesimo hauendo fatto gli abbottinata. di Radicofani; del qual luogho per una rifsa feguisa efsendo da lo: ro stato vecifo il lor Caporale fi erano tutti fuggiti. A Chinsi andandoni Antonio degl' Albizi Commessario , opero, chequei foldati fen (a altra pagha s'induffero à la ceare il luo!

C. MTTON COMPANY

del Ducala guardia della foreça della Fieza, delle pores, cird uttic gl'altri hopot publici, accioche in mome del Duca gli culte delfic de paradafe: jacendofi da ciaffeheduna delle para di entre questi atti publicie, folenis framenri. Forniro guario faren fubric mandati Bumbaglino d'Arezo in Chiafi. Il Francia de Ghorace rin Radicefani. O Simone Roffermi in Großero. Coquali da Commeffany Samelja furo after quafi in medifima atti. Ecofi dopo otto anni da che la guerra era cominciata: O due dopo e de il Duca era flato unetiti e di Siena, quella citta con unto . il fuo daminio dalle Terre di marina, che il Re Cavolico vollerifera uneffi in fuori in mano di cifo Duca glori Gamente presente.

Stato, che per fertilisà di terreno, per quanistà di Cista, & Cassella; & per qualita d'hooms ns honorats, che di este, & masse mamente della Cista sua principale

Jua principale Siena fono Víciti

ed escano: chi unque n'e Signo" e ben puo conde centemente pet molto bo norato Principe reputars.

# DEL SER ENISSIMO

SIGNOR

# COSIMO DE MEDICI

PRIMO GRAN DVCA DI TOSCANA

Libro Settimo ,



UCCESSE quelle cofe in Tofana; ed effendofi in tatt i flatiri looph is consition i della Pace, non offante la morte del Redi Francia offenate; Rimantedo quel di Spagna con tanta poten ti a propria, O con tanti ano intel i in Italia, potetta chiunque di fano intel cetto er pacitionnet preuceder, effendo, egli letto er pacitionnet preuceder, effendo, egli

Principe civilo di benigna natura, O che del fio si contentana, che in lei dopo tanti tran agli douesse signire vina lumgha, O tran quill a pace. Non rimamendo negl'altriche nella sia consede vatione congiumis non sus erone valla que volonia per si sessione, ne tante sorze, che soutro alla sul volonia per si sessione per persurbatal. Soto pareua che pic convenss sono sono accompanya sono contrata ve nella Sede Pontisse ale persona che per sane grandici sono contrata ve nella Sede Pontisse ale persona che per sane grandici sul longo ardis
dato mala rimera ca, che porta sico la dignita di quel longo ardis
sede concitargii contro le sorze sorstere. Il che col procurare
delettesino castassis in prima peco nobite, e di mitura quieta
pareua, che venisse si scilminte a consegursti, Derivando di

più delle volte la confidenza, & ol'immoderati de sideri, dal caldo. of fanore ( come fi era pure all'hora ne Caraffi veduto) che pare. che faccia la nobiltà à coloro, che ne sono possessori. doft a questo, le descordie, & l'herefee ; che essendo rimasto il niouo Re giouanesto di fedici anni si sentiuano in Francia ogni giorno pullulare. Per le quali cofe al Duca Cosimo, che si trouaua su tanta congiuncione col Re Cattolico non restaua à far altro, che consernarsi nella sua solita amicitia : O cercare, che il nuono , O vecchio suo Stato nella solita frequenza agl'habitatori,ed alla so lita cultura, ed efercitio dell'arteritornaffe, Et perche ne tem pi turbolenti passati alcuni degl'aderenti, & raccomandati suoi per conservarso nella sua partialità haueuano grandemente pa:ito col perdere infino i loro stati, cofa condecente era ancora che alla recuperatione di quells, ed al resarcimento d'ogni lordanno fussero a tutto suo potere asutati. Per tutte le quali cose fare, essendo dal Re Filippo, che di Fiandra era passato in Ispagna richiesto dimandare le quattro sue Galee, che all'hora in ordine si ritroua uano con l'altre Galee di effo Re all'impresa di Barberia commes sa al Duca di Medina Celi Vicere di Sicilia non pure consenti all'hora prontamente di compiacernelo : ma sempre: che in simi le affare parfe à quel Re de serverse delle sue forze sempre su il Du cail primo ad offerirgliele. Di che come operapia, o religiofa con la confermatione ogn'hor maggiore nella gratia del Refenza, che da lui fusse ambito, ueniua insieme ad acquistarsi necessariamente appresso à tutto il resto de Christianita fama di Principe religioso, & particolare amatore del publico benefitio. Et tan to più quanto volteggiando il più del tempo le predette sue Galee intornoalle rine d'Italia ed alle sue I solecoadiaceti no permettena no, che i Corfali barbari andassero cosi liberamente per tutto scor rendo anti con molto lor terrore liberauano dalle lor mani quast ogn'anno buona quantita di Stiani Christiani , Mori in questo tempo per liberar l'Italia da ogni fospetto il Pontefice Paulo 4, Onde concorfe à Roma per la fua morte (come è folito ) la maggior parte de mal contenti del passato pontificato. Et il Duca con quella occasione mando Chiappino Vitelli à cacciare di Pondo Castello posto fra la Romagna Ecclesiastica, o la siorentina gl', huomini del Come di Sogliano. I quali col fauore del Cardinal Caraffa no crano inginstamente stats messi in posse so, ordi

nando

nandogli, che in quello scambio ui face se entrare Vbertino degli Vbertins, che co Conts predetti lo litighaua : facendolo cosi tenere in nome del Duca fino à che la lit e fusse suridicamente terminata Ed al Conte de Bagno : il quale anch'egli fotto presesto di farlo per s danari de Franzesi da lui tolti sa lo stato della Chiesa haue na medsante i Caraffi perduto sutto lo stato posto nella medesima Remagna fece, che dal medesimo Chiappino Vitelli da Montebel loin fuori gli fuffe recuperato tutte l'altre fue Castella, astenendo si da Montebello non tanto per effere alquanto più delle altre forti ficate, quanto per non pronocarfi oltre al conneneuole il Collegio de Cardinali: squali hauenano comin riato à farne granissimeque rele ; essendo in queste facioni rimasto prigione Girolamo del Belo, che come rebelle fu à Firenze fatto condurre . Non si sdimen ticosl Duca anches . Soffia; Oue mando Pierfilippo Pandolfini Com messario; che partitosi dal Borgho con tre Bande della sua milisia non pure restitui quel luoghoal Conte Giouanfrancesco Gonza gha, che di Roma fuggito di prigione vi era venuto; ma occupato anche Menteritondo fece per ghastigho de Conti di Pian diMe leto, i quali erano stati cagione di cutti i danni del Gonzagha. guaftare, & predare interno à Perellalor Caftello ogni cofa, Re Stana , che Chiappino Vitelli hauendo fatto tante per altri , anche per se in quella occasione qual cosa facesse, Es però essendo à bui,ed à Paolo suo fratello concesso. Simione Roffermini con la Banda medesima del Borgho, & con altre genti tanto, che facesse-To dumila fants, ed una Compagnia di Caualli con tutti infieme, & son bastenole Artigiserie sen'andarono ad espugnar Montone: Ca Stello poffeduto dagi'altri V stelli figlinoli d'Aleffandro ; I quali in preginditio della linea legittima di Chiappino hanenano ottenuto col fauore fattogli dal lor Cardinale appresso à Caraffa, che un fi gliuol bast ardo di Cammillo fatto legittimare trapassasse alla suc cessione di quel luogho. Onde con queste gente espugnatosi da Chiappino il Castello, & mortoni Antonmaria da Perugia conal pri loro nimici ; il luogho rimase à guardia di Bernardo de Me dici , ebe con cento cinquanta fanti del Duca ne teneffe cura:per feguirne quanto dal futuro Pontefice ne fuffe deliberato. Male castella del Conte di Bagno rolte à caraffi furono ad Antonio Paghanelli Protonotario Appostolico venuto per cio a firenze con fegnati. Sollenoffi in questo tempo il Duca ancora da un gran-

# S E T T I ME O

diffimo pensiero, che lungho tempo l'haucua tenuté in grandiffima follecitudine, o questo fu per effere finalmente venuta à luce la co ginra di Pandolfo Pucci . La quale fu ordinata, & poi scoperta nel modo, che di fotto si dira . Era costus figliolo legittimo di Ru berto Pucciter To cardinale in quella famiglia.la quale si come era stata sempre partialissima, o sempre per cio hauendo serusta alla casa de Medici, cosi à rincontro era stata anche da quella molto altamente remunerata. In tanto, che tal'hora si consarono. in esta fra beni temporali, ed ecclesiastici piu di sestanta mila scudi d'entrata, de quali la portione, che à Pando fo era peruenutanon piccola parte n'era flata dalla sua prodighalità dissipata. costui non di manco per effere di sempre festante, ed affai garbata maniera dotato ra sempre stato dal Duca accare? ato inta nto, chenelle più segrete camere (cose che a pochi altri fiorentini era permessa poteua ade ogni sua posta penetrare. Ma con tutto que ofo trouandosi in Francia quando per la revolution di Siena le co se della guerra con grandissimi apparati, & con maggiori disegni bollinano ed essendo da Guglielmo Buonaccorsi Fiorentino Tesaus riere di quel Re sollenato a volere alla parte di Francia aderire. faccendogli vedere, che il Duca in esfersi mostrato contrario al Re,hauena à se stesso fabbrie ato tal laccio che di enitarlo sarebbe Stato al tutto impossibile; con amplificar la potentia di Francia, e diminuir quella del Duca se bene aiutato dagl'Imperiali: lo meffe in tanto spanento di non perdere quelle sustanze, che sul fiorentino eli erano rimaste, che senza conferire col Buonaccorsi, o con altri cosa nessuna : trouato il Re in parte segreta gl'efferse as fabbricare tal congiura dalla quale quando tempo ne fuffe il Duca,ne sarebbe rimasto veciso. Ma che di cotal suo pensiero non volena gia, che ne Piero Strozi ne aleri ne fusse consapenole. Acceto il Re con molta letitia l'offerte del Pucci, & caricatolo di promesse grande sime, rimase, che a Firenze quanto prima do nesse tornare; oue servendos : per esca ad allettarsi de compagni della lascinia, & della pratica di dinersi indicibili amori, i quali anuez Tandosi à pericoli, ed alle licentie la confidentia, & l'amiciiafra loro venisse a farsi maggiore tito facilmete alla sua voglia Astoldo canalcari.Lorezo de Medici.Puccio Pucci. Ernardi no corbinelli; à quali aggiunsero poi Riccardo del Milanese, tutto di simile lordura macchiati, non restando di tentare degl'altri geende, che l'occasioni si porgenano . Non si crede, che Pandol

fo effettinamente baueffe animo di tentare cofa neffuna , mà che tutto questo fuse stato al Re promesso, & por ragionacone co predetti da lui ; accioche effedo cacciato il Du cadiftato, o rimetten dosi da franzesi sirenze in libertà, se gia al loro imperio non l'baneffero fottoposta gli restaffe luogho di potere anch'egli in effa ri-Et per cio andando a Roma conferi il fuo difegno col Cardinal farnefe, il quale era caldiffimo nella parte Franzefe, per bauer quel te st imonio potentissimo , ed alui molto amico, dal qual poteffe effere in ogni euento difefo, Et non contento a questo ritorn ato in Francia la seconda volta, non manco di referire al Re qua nto si era in sirenze da lui ordinato, amplificando il numero, & la qualità delle persone congiurate; promettendo sen a al cun fallo, che al suo ritorno la cosa sarebbe stata esseguita . Ma perche le sue andate in francia, oue ciascheduno era sospetto non hauestero à porgere al Duca ombra si contento, che il Reinfaman dolo lo facesse reputare spia di esso Duca con minacciare di volere farlo infin mettere in fondo di Torre. Il che da Piero Strozi, che Stimanale parole del Re vere mosiro di lasciarsi disfuadere . Di cendogli Piero, che della leggierezza di Pandolfo, & de fuoi vani concetti non era punto da dubitare, quando bene haueffe voluto,co me il Retemena cofa nessuna reservre, & cofi con molto grane furia fece di francia partita; la quale anche fu non poco accrefcinta da lui , effendog lvenut o det to,c he per far quel viaggio els era no stati dal Ducadonati 5 00. scudi, Haucua lo Stroli verame te Pandolfo per persona di nessun valore, onde venedopos in It alia Capitano della guerra ed effendogli dal Re conferito tutto il disegno, come cosa vana su sempre disprezato da lui; Il che vennetanto più confermato quanto in tan te occasioni porteels da effo Piero non feppe o non volle mai a determinatione neffuna gestarfi. con tutto quefto rincuandofi poi le fperanze per la ven, sa del Duca di Guifa, & pur continuando Pandolfo nelle mede me promesse non manc o, per hauer similmente in Italia testimo ny di conferirlo con Baccio Caualcanti,e con francesco Valori da quali poco importandogli, i pericoli ; o la leggiere? za di Pandolfo fusempre gagliardamente esortato a metter cotal pensiero ad esecutione, Hauena Baldonino dal Monte fratello di PapaGin lio terzo dato odore di cotal congiura al Duca inquest o medo che effendo nel principio della guerra il Cardinal Farnese tutto intele so a rinoltar quel Papa dalla fatione Spagnnola alla Prantese; & veggendo, che la confidenza, che da lui si haneua nel Duca era patifima caufa di risenerlo non seppe una mattina contenersi di non prorompere, e di non direli, che al Duca soprastana dentro in Firenzetal congiura di fiorentini, che presto sentirebbe vanir nouella della sua morte. Faceuasi appunto in questo tempo dal Pa pa instanza di concludere il parentado della figlinola del Duca co Fabrano nipote di Baldonino, & per facilitare cotal neghotio, ed. insinuarsi nella sua grazia : il Papa si contentò, che Baldouino co tali parole di sarnese al Duca renelasse senza nominargli da chi l'hauesse ritratte: ma perche il Duca si trou auaper cio in gra cofu sione desideroso d'hauerne più sicura scienza Baldouino indotto da Uincentio Trotto d'Agobbio suo Segretario gli mando pervia di Mare Paolo del Rosso fino a firenze prigione; hauendo a tal per fuafione tirato il segretario un ingiuria fattagli da Paolo in Fran cia, per hauergli, à cagione di lor discordie segnato con brutta fe ritailviso; Et perche Paolo, come fiorentino, de letterato, & di non poca destreza, & valore era con gli Strozi in molta confiden Za sempre stato, su facil cosa dare ad intendere, & al Duca poi, che necessariamente Paolo sarebbe Stato di catal congiura parteci pe , Porse adunque la prigionia di costui speranza, che qual cosa done fe venire à luce, & per tentar questo ( commeiando fin qua do per mare ne veniua ) furon meffe segretamente in casa à diner . le persone sospette alcune polize, per le qualifi esortanano à suggi re, dicendo, che la prigionia di Paolo sarebbe stata necessariamen te per scoprire tutte le cose tenendosi intantocon molta accurateza quardie onumque facena mestiero, che offernaffero, se nessuno si muonena, di che annenne solo, che alcuni, che mal seppero cirea effe polize gonernarfi, ne furono vanamente imprigionati, perche nessuna se n'abbatte mai ad 'esser mandata a quegle, che nella Conginia erano implicati; onde il sospetto senza esfere punto scemato restaua ne medesimi termini, restando la speranzapo-Staneglinditydi Paolo ogni di piu vano; il quale effendo stato eran tempo fuer de firenze, non conosceua nelluno, & domandato chi hauesse sentito ricordare immaginandosi quel che era; per fa re al Duca nimici quegli che giudicanano effergli confidenti; andana nomin ando il più delle volse coloro, che haueua intefo effer gle più accessi. Era venuso dai' Ambasciadore Pandolfino resi

dente alla Corte Cofarca nel medesimo tempo quasi il medesimo aunifo d'ordine di Carlo Quintorstratto dal Nuntio Appostolico: ma alquanto piu particolar certeza fe n'hebbe poi per una let tera venuta della medesima Francia da certo Fiorentino, per la quale fi mostrana di cener per fermo, che Pandotfo, ed Aftoldo con alcuno del fangue de Medici , & che portana arme fuse in effaco : ginra implicato. In vitimo fu le Montagne di Spruch' Astoldo fentito l'occisione fatta in firenze di Francesco Caualcanti suofra tello attribuita all'hora falfamente al Principe Don francesco . che poi si è chiarita onde, e da chi derinasse, & per il dolor di essa effendo prorotto in alcune parole le quali, la notte seguente furono accompagnate da fogni, da altre parole simili esfendo queste pa role flate referite al Duca, fecero finalmente pigliare refolutione di auuentur arsi à tentare se imprigionando Pandolfo, ed alcuns altri haueffe potuto ritrouarla, Et però eletto à cotale imprefa Lorenzo Corbols della cui destreza era stato fatto in altre coje molta prona ; lo prepofe, come nuono Segretario al Magistrato deol'Otto (Tribunal e (come s'e altrone detto) one le cofe crimina li fugliono trattarfi, conferendog li quel che in tanto tempo da tan se parti haueua ritratto ed il resto nella fua peritia rimettendo Coffus fatto con molta cautela imprigionare Pandolfo, Astoldo cd. il Canaliere Leonardo de Nobili ; ed in un medesimo tempo face do ricenere in Pifa Lorenzo di l'acopo de Mediei! & poco di poi in Firente il Capitano Francejco della medesima famiglia : pro euro, che il simile fusse fatto di Bernardino Corbinelli : & di Ric cardo d el Milanefe; ma effendofi trouats alle lor Ville fentendo i rumoridi firenze à pena potettero falui fuor dello stato grentino scappare. Vio il Corbolo con Pandolfo una si fatta astutias che come nuono in quello viteso finfe, che il Duca non gli hauefievo Into confidar tutto il fegreto : O però ricercana Pandolfo della ca gione ; Onde penfaffe effere incarcerat o ; accennando questo efse. re fatto per dargl : occasione di preoccupare innanzi agl'altri la prazia del Duca: dal quale egli fieffo fapena quanto egli fuffesta so fempre amato . Es perche nelleprime efamine Pandolfo allesa na delitei leggieri appartenenti alle fue predeste lasciuse gli era dal Corboli replicato che ben fapena, che per fimil canfe non im-Procesonanano tanto buomini,e di tanto fauore : autersendolo Iche. fo men da lui, al manco dal Duca fi sapenano beris simo enere le ca

# S EOTATIITM O

Se, & pero, che non abufasse tanto la gratia che vedena farfi incer care occasioni di perdonargli; alle quali persuasioni Pandolfo seplicemente credendo: ne men forse timorofo di sormenti, che vedena apparecchiarse, chiese di esser menato in un cocchio al Duca teghato. La qual cosa neghandosegli gli si offerse habilità di potere scriuere; coa che strettamente raccomandandosi al Duca ven ne in generale à scoprire la Congiura ed i Congiurati. Con la qual lettera poi effendo di nuono esaminato, & dichiarando i parescolari di essa psu appunto Puecio Pucci, che appunto all'hira si ritrouaua esfere del Magistrato degl'Otto aspettandosi la mattima seguente di douere entrare nella stanza della loro residen a fu fatto verso quella delle prigioni rivoltare ; facendo pigliare nelme desimo tempo Giuliano Girolami, & Loren 70 de Libri. Tronossi dopo lungha esamina, ches disegni di ammazare il Duca era no stati vary, nella difficoltà de quali effendo stato piuvolte, dagl. altri congiurati efortato Pandolfo ad veciderlo, quando folo con' . Aui in camera si ritronaua; dessono, che de ciofare si era sempre sbi ghostito veggendo il Duca non men di lui sempre armato non si rincorando poterlo di valore superare. Onde da principio si eran resolute à far comperare à Puccio Pucci una casa de l'acopo lor confanguigno, perche effe ido posta nella Via de Serui : onde , al Ducatal volta passana pensauano quinti o con archibusi, o con altre armi affaltarlo, & col rompere un muro, potendosi poi nella : cafa di Pandolfo trapassare, pensauano per la via dei Cecomero, one ella riesce facilmente saluarsi. Non si diffidando Lorenzo con aiuto di canalli, e di fanti potere in quel tum ilto occupare la forteza: ma in vltimo (come frada piu fretta, & che affai piu spesso era dal Duca frequentata senza che Pandolfo mai moltovi. si riscaldasse, banenano discegnato, che la casa dello stesso Puecio po sta dirimpetto al Capanile di fata Maria del fiore doueffe almede ; simo effetto sernirgli da due finestre della quale Puccio, che di buo no imberciadore facena professione, & Bernardino Corbinelli fi. confidanano di dare à tanto fatto esecutione. Venuto à luce tutte queste cose » Pandolfo su miseramente alle sine stre del Bargello impiccato, A Lorenzo de Medici: A Astoldo, ed a Puccio fu in publico tagliata la testa. Il Capitano franceseo fu trouato del sutto innocente stimandosi il medesimo del Caualier de Nobili, se bene si parlo di lus pos varsamente. Giuliano Girolami richie-

fo non volle confentire : ma non reu elo, come vogliono le leggi. onde farebbe incorfo nel supplitio di morse, se dalla pietà del Duca mon fuffestato connertito in prigionia del fodo della Torre di Vol serra : onde dopo qualche tempo fu alla patria restituito, Loren. no de Libri dubbiofamente sentato diffe effere pronto ad efporte la propria vita per Pandolfo : ma eccettuo il preginditio del Du ca, a chi per si perdono haunto,ne casi di Monte Murlo affermana tronarfi moiso oblighato . francesco Nasi tentato in simil modo (effendo frato bandito fi meffe volontariamente in prigione, & dopo un leggier confino fu affoluto , Perfeguitoffi bene la memoria di Guglielmo di Giunta, & di Vincentio Antinori morti,inta so tempo, che stette la congiura à scoprirsi : I quali si trono, che haneuano dato fede di conuenire con gl'altri : Dicefi , che fino alla moglie morta anche ella in quel tempo fuda Pandolfo accufata di hayerne partecipata . A Ricciardo del Milanefe per che n on era nella piu grane colp a per i meriti del Vescono suo fratello su do po lungho tempo perdonato. Ma venêndo per pigliar la gratia fo prapreso in mare da Turchi mori miseramete nelle lor mani Ha nedo fatto il medesimopoco prima in francia BernardinoCorbinel li; con cui si haueua merstamente maggiore sdegno. A figlinoli de Pandolfo,e quasi à tutti gl'altri fu lasciata la roba; & al Corbolo, che si bene seppe in cosa di canto momento il Duca servire furono dase bonorate remunerationi? Espurebate il Duca dopo: questo fatto lo stato suo da ogni sospetto; & nell'occasione della Se de vacante non lasciato a fare per beneficio aegl'amici suoi cosa meMuna in dietro, non p areua, che ci rimonesse altro da fare , per mettere in sommo grad o la sua felicità, che procurare, che fuste creato un Papa : il quale fusse con lui in perfetta intelligentia con osunto . Et perche non hauesse ne anche di questo à mancare . quattro me fi dopo la morte di Paolo Quarto, fu per nuono Pontefi co eletto il Cardinale Medichino Milanese fratello del Marche fe di Marignano. Il quale; come grandemente affet ionato al Duca per riconoscere gran parse di cotale eletione da lui : si come eol cognome, cofi volle anche, che l'insegna,ed arme sua fuste con le palle de medici fioreneini contrafegnata, Affumendo ilno me di Pio Quarto de Medici, & per cominciare a riconoscere ?" abblisho, in che ad effo Duca si reputaua tenuto, mando la sua pro pria beresta del Cardinalato a Don Gionanni fecondo genito di

esso Duca ancerche giouanetto, ma di castissimi, & santissimi co Stumi, & di intelletto cofi grave, & benigno, che meritamente haueua concetto di se altissime speranze. Mori poco innanzi, chquesto succedesse Hercole Duca di Ferrara: one come parente ame revole non manco il Duca di mandare Chiappino Vitelli ad offeo rire ogni suo aiuto alla Duchessa Vedona; in cui mano (essendo ancora il Principe in francia) era rimasto il ghouerno di sutto lo Sin so:essendonato qual che sospetto, che dal Duca di Sessa Ghouerna sore di Milano da cui si sentina raunar genti, non si facesse con:ro à ferrara qual che motiuo ad instantia del Signore di San Mar sino, rimasto non cofe ben contento dell'accordo, che fra Spagna, ed il Duca-Hercole per mano del Duca Cosimo (come si disse )siera fatto. Mala venuta poco di poi del nuono Duca Alfonfo à Linorno fece ogni cofa quietare. Ed egli riceunto in Pifa dal Duca Cosimo suo Suocero, dalla sposa con lietissim a festa, passato quin di con presteza à ferraramando poco di poi Don Francesco sueza à fare compagnia ad essa Sposaila quale dal proprio fratello Prin cipe di Firenze, da altra ornatissima, onobi issima compagnia eli fu fino à Ferrara condotta essendo il Duca, o la Duchessa andate con esta sposa fino à Caitei nuono confin del Duca di ferrara essendo di commessione del Papa venuto di Roma Gabrio Sorbeldons suo Nipote in Bologna per riceuerla nel passare, & per festeg giarla,ed honorarla quanto piu gli fuffe possibile celebrandofene pos in ferrara splendide, ed honoratissime Noze. Funel medest mo tempo chiamato anche a Roma il nuono Cardinale Giouanniz per farlo in quella chiarissima luoe della Corse Romana conoscere: & perche negli esercisi Cardinaleschi si andasse esercisando Ne quali sotto lo custodia di Alessandro Stro 7: prelato di molta autorità fece tal progresso, che accrescendo ogni giorno uerso se l' amore del Ponsefice, volle, che laChiefa dell'Arcine/conado di Pi sa benefitio assai riccho, or di molta degnita; il quale dall'antecesso re era stato ad Alessandro tolto, o date al Cardinale Rebiba gla fusse restituito, Ordinando per non lascuare in dietro nessuna di mostratione de paterno affetto nel medesimo tempo, che gl' Ambas ciadori del Duca mandatigli à rendere la folita obbidienza fusse ro con eccessivi, & straordinary honori ricenuti, & trattati:facen de oltre à cio conto,ed estimatione singolare dell'esperienza ne go merni & della somma prudenza di esso Duca. I cui consigli ne LIL

pin importanti affari erano sempre con molta instanza ricercati E da quals rade volse annensna, che fi discostasse. Procurandoin Geme, come parente che di sale effere reputato molto ficompiace na) che il Trincipe figlinolo del Duca di altissimo matrimonio se decorasse : trattando di dargli per moglie una figlinola di Carlo Ounto Imperadore Stata prima maritata al Re de Portogallo; & che all'bora vedoua,e giouane in Hispagna appresso al Re Filippo fuo fratello fi ritrou ana. Hauendo lasciato in portogallo uno unico figlinoletto nominato Bastiano, he donena à quelta Corona succedere Et douendo mandare alla Corte de Starnaun muono Nunttojordino al Vescono di Terraccina, che era stato à quelluogho eletto che per il primo O più importante neghotio trae tasse col Re. T con les cotal matrimonio ; offerendo per non far de minore grande (a il secondo marito, che'l primo di ornare il padre di Corona Reale: d'intitolarlo Re di Tofcana; effendo habiliffe mo poi nel resto per il santo accrescimento del nuono stato di rice nere, & foftenere, con il debito fplendore il pefo di tanta dignità, Commesse al medesimo Vescous ancora, che à tutto suo potere pro eurasse,che à Caraffi: da quali nell'ottenere il Pontificato era stato molto fauorito, fuffero offeruare le nuoue promeffe, che oltre alle prime hauena lor fasto Varghas Ambasciadore di quella Mae-Sta mentre erano nel Conclavio di conceder loro l'equivalente ricompensa di Paliano, mandando poco di poi al medesimo effetto, C per dimostratione di maggiore efficacia Fabbricio di fanguine parente di effi Cara fi; & voife, che il Duca mandaffe anch'egli Auerardo de Medici: accioche unitsinsteme neghotiassero col Re-& con chiunque bisognana di maniera, che cotali promesse veramente si effettuassero. Non restando per questo non ostante lata tagratia che appresso di lui hauena esso Duea di nonperseguitare pervia de giufistia tutti coloro, che nella paffata fede vacante ha менапо per recuperar le lor Terre fatto muonimento d'armi p arse per consernare la renerencia de fudditi, verso la Chiesa: & par se perehe non meno era in lui ardenteil desiderio di arricchire à Nipoti che si soglia effere ne più degl'altri Pontefici . Hauendo per cio tolto al Conte de Bagno le Castella, che prima eranosca ze recuperate da lui, Dal quale non parena, che fuffe per acce & pare efcufatione neffuna, fe prima non fi constituina in prigione. Ed Afcamo della Cornia, & Chiappino Vitelli (ben che dependen

zi anch'effidal Duca il quale in cio quanto potena si affaticana) mai non potettero tronar modo di renderlo meno aspro, & meno implacabile . Venne in questo tempo al Du cal'occasione di recuperare Sona : tolta à Sanesi dal Conte di Pi siglian o: à che fareaperfe affai facile strada. Aleffandro figliuolo di effo conte: per alcune cagione, che da lui erano per mol so ragioneuols alleghate, Il quale per cio offerse al Duca dipre Stare aiuto à Bombaglino d' Arezo che per cioera frato eletto ad ammazare effo Conte Niccolafin dentro allo steffo Pitigliano;ds che con Agnolo Fraschini Sanese si era tenuto luncha prasica : O quando questo non riuscisse di cacciarlo almanco di tutto lo Stato col qual fatto fe fuffe successo refistusto Soana al Duca, si offerina farfi di enteo il reftante suo fedele, O raccomandato le cofe sebene da Chiappino Vitelli, & dal Ghouernatore di Siena Agnolo Neccoline con tuesa la cautione, ed accortez 7 a possibile erano ghouernate; non di manco per il fospetto grande, in che il conte Deuca,non fi potettero tanto fegretamente trattare, cheafua notitia finalmente non peruenissero. Onde Alessandrone su messo in dura carcere : ed Agnolo fraschini, che maneggiana il trastato ne fu impiccato. Per il che il Dica per liberare Ales fandro, o per tirare a fine con guerro aperta quell'impresa . she con l'insidie era siata da suoi Ministri cominciata, sece della sua militia con presieza adunare sei mila fanti, & commesse, à Chiap pino, che velocemente con essi à danne del cont e n'andasse, Dal quale (effendosi esso Conte rinchiuso in Sorano) sarebbe facilmen te stato fatto in breue tempo prigione, se Gabrio Sorbelloni man dato dal Papa al primo aunifo, che glie ne fu dato dal Ducanon sifusse interposto per la concordia. Il quale per quietare l'Ambasciadore Cesareo, di cui lo stato di Pitigliano e feudo: & per i rumori, che non punto minori ne faceua l'Ambasti adore di francia; dalla qual Corona il Conte era stato nominato nella pace, finalmente concluse, che Soana susse al Duca resistuita, Il che si era anche prima dal Vescono Tornabuoni in francia ottenuto 🗸 Es che Pitigliano, & Sorano al Conte Niccola si rimane sero; efsendo con l'occasione di quei rumori il figliuolo suo Alessandrodi prigione fuggito Riceuessi intanto dall'Armata Turchesca vna vergognosa rotta in Barberia vicino alle Gierbe ; oue l'. Elbigina,o la Toscana Galee del Duca in compagnia di molte altre fi

perfero saluandosi le due a'tre sue con non piccola uirin de! commessario Piero Machianelli figlinolo di Niccolo scristore dell'-Historia. Ed il Papa sentendone grande affirezione, ed oltre à cioper gl'infiniti abufian che fi eratrafcorfo, per l'Herefie, che non pure in Germania, ed in francia,ma in fiandra,ed in Hispa na, o fino in alcune Città d'Italia germoglian ano efsendo richiesto del concilio: dal Re castolico efsendo ancora non poce stimolato à concedergli habilità da poter valersi di parte dell'en trate del Clero di Spagna per armare gran quantità di Galee à difesa de suoi Regni, stando seco stesso molto perplesso del concedere,o neghare queste, o molte altre cose, che se gli domandananosfinalmente secerefolucione prima, che altro ne deliberafse , di volere al tutto sopra cio l'opinione del Duca esaminare, Et pen che con la voglia, che hebbe qual che sempo di farsi vede re à Milano; haucua infieme ordinato che il Duca per seco ragiomare fe gli faceffe incontro à Bologna visto, che di sotale abbeccamentala maggior parte d'Italia per inuidiased i ministri di Spagna per sofpetto non si most auano troppo consenti spargendo, che fraesso Papa,e Venetiani, e'l Duca era per farsi legha a cacciare gli Spagnuoli dello stato di Milano, di che foggiugneua. no che nel'Imperadore, ne qual che aitro Principe (archbe fato malcontento: lasciando stare cotal pensiero gli parse di ricera. sarlo, chenen à Bolognama che à R. ma volesse trasferers: Ache. non parue al Duca potere per neffun modo mancare veggen 106. ogni giorno effo da Papa co nuovi konori efaltare, & paredogli per cio, O per molte altre cagioni, che ogni giorno la fua riputatione, O grandeza pigliaffe augumento; Per corroboratione dellaqua le, or per maggiore dimostratione della sua affettione, il medelimo Papa haucua nuouamente mandato à rifedere appresso di lui come Nuntio Appostelico il Vescono di Bologna : si come un' alpro simile comincio à mandarnein Sanoia; preminenza, che con le teste Coronate, o con gli fati di molta potentia, ed autorità fuo le filamente vfarfi, Hauendo anche la Republica Venetiana henorato esfo Duca quasi in simil modo; mandando in luogho d'-Ambasciadore à resedere appresso à lui un de suoi principalissegretari Umcentio Fedeli . Le quali dimostrationi fecero poi agl'altri Principi favilmente credere, che la gita di Roma nonfulle ad altro effecto stabilità, che per erigerlo alla Corona, & dignità:

enità Reale, Il che se bene dal Papa (come si disse) per facilitare il matrimonio della principessadi Portoghallo erastatoda prin cipio disegnato; non di manco bauendo ella risposto di voler viserfi su vita vedousle ; quando poi il Duca a Roma fi conduffe,co cal pensiero in lui era in gran parte cessato : Mamolto pin si ved de ceffar porquando sollenandosi di nuono la solita inuidia no pu re de Princips Italiani,ma di molti altri fuori d'Italiafentina ap pare cchiarfi (olere à quel che fi aspettana) tanto grande oppositio ne . Moffensi di Firenze adunque il Duca con la Ducheffa jua conforte; conducendo contoro bella,ed ornatesjima compagnia no pure della sua Corre; di moles altre si pendiati, Graccomandatà fuorima da una bellissima squadra di principali gentil huomini Fiorentini : i qualt à ghara concorreuano à cost bonorato seruitio In me To a quali fi vedeuano fi pra gi'altri grandomente lampeg eiares due fues belliffims figlinoli Don Gionanni Cardinale, & Don Grazia: procedendo in cio cominite le cerimonie, & segnida grandeza, che da grandifimi Principi fogliono ufarfi; Con la quate fatto con molta fotennsta la fua prima entrata in Siena:re fernando la spedissone di moise cofe import ante per dopo latornata sua partendo di quel luogho à Roma senza molto bardare si conduste. Oue era peruenuto poco di prima Paolo Giordano Orfino suo genero, & Donna I sabella sua figlinola. I quali erano stats substoornati dal Papadel tuolo di Duca, di Duchesta di Bracciano, Sarebbe troppo lungha cofa il narrare gli honori che per tutto lo frato della Chiefa: & poinell'entrare in Roma fu rono ad ambodue fatti. Ma l'effere statoriceunto il Duca nella fala de' Re; & l'effere stato ammeffo nella Cappella Pontificale ce lebrandonifes divini office) fra Cardinals, denota che come Prin cipe crnato di Real Corona fuffe in tuttele cose trattato. Espersegnodel parentado, che con int vol eua il Papa mostrare d'hauer & per potere psu commodamente, d' pin prinitamente trattare con lui volfe, che nel suo Palazo allogoiato fusse. Dalle cuista. ze per una lumaca, di cui ambodue teneuano le chiaui, facilmente in quelle piu fegrese del Papa si trapassana precedendo in questa ed in tutte l'altre ationi con tants fegns di congiuntione, d' de pa terno affetto, che la statua di Pasquino solita rade volte in simili pole fraordinarie à tacere cano fuori una infirittione, incui fileg gena GOSMVS MEDICES PONTIFEX MAXIMVS moleran

#### LIBRO

wolendodinotare, che l'autorstà del Duca appresso al Papa era ganta che Cosimo de Medici poteua come Papa di tutte le cose difporre. Il che venne non poco a notificarfi . por che dopo lun-This diversi ragionamenti il Papa cacciato da se ogni dubbiesa per l'efortationi, & per il molto animo, che dal Duca gli fu fatto firifolue a riaprire il Concilio a Trento, con ferma refolutione di lasciarlo fino al fine proseguire : & ne sece la solita Bolla; co so lits Nunti fi recerco il confenso degl'altri Principi. Conceden dosi per le medesime esortations al Re di Spagna l'autortia di ar mare feffanta Galee à spefe di quel ricchiffimo Clero, Ed offerendoglinon pure quelle commodità; ma tuttel'altre che dallo sta so. Ecclefiastico, o dall'autorità pentificale se gli poteffero fommi nistrare; accioche una volta si cauasse il paese de Christiani, & le loroviusere massimamente, dall'imminente pericolo. O dal qua si continuo tormento dell'effere dall' ArmateTurchesche trauaglia se. A che simostrana dal Duca al Papa si come haucua prima fatto al Re Filippo, non si potere trouaremiglior rimedio, ne correr ui per auuentura manco spesa, che con farsi di maniera ghagliardo per le for Ze di mare, che si potesse con numero pari di Gales con tenere,ed affaltare ne propris paesil Armate infedeli. Inche se bene occorrenafare groffa spesa oltre all'accrescimento della ri putatione, di che si doueua pur tenere molto conto, si rispiarmana anche l'altra spesa non minore dell'hauere a guardare tante mari ne, Et perche co'fatti non manco.che col configlio fulle conosciu to l'animo suo pronto al benesitio commune; mostrana che piahaneua fatto tagliare molto legname nelle sue selue, & condottolo à Pifa; con che si apparecchiaua di armaredodici nuoneGalee:per effere con effe prefto à potere concorrere onumque gl'altri haueffe ro deliberato. Dopo le quali cose ferme, & stabilite col Pontefice & da lui imperrato a Paolo, & Chiappino Vitelli il perdono delle cose di Montone, ed a figliuoli di Ridolfo Baglioni da Bettona in fuora fatto rendere, o consermare ogn'altra lor cosa ; ed à Fabia no di Monte fatto restituire i donatius fattigli dal Pontefice Giu lio ter Zo & con est l'heredità paterna, occupatagli per opera di Caraffa dalla Camera appostolica sopra i quali Carajsi hauendo pin volte ragionato, difcorfo, ed a rincontro per tutti i fuoi fernitori ed amici fatto infiniti ed ottimi vfitis; presentato dal Papa, o da tutto :l restante di Roma di gran quantità di bellissime Sta .

Statue, di altre nobilissime anticaglie, nelle quali haueua singu lare intelligentia, pieno di riputatione. di gloria fece verso Sie na ritorno. Ouenon sinza suo dispiacere gli conuenne dar licen tia a! Segretario Venetiano, che la domandana :per non hauere (febene folo fegres.srio, on Ambafciadore) quando poco inna 7 6 se fece la prima entrata in Siena potuto conseguire il luogo piu de gno sopra l'Ambasciadore Lucchese tanta dignità parendogli di douere arrogere alla sua Republica, che presumeste che i suoi sem plici segresari douessero à veraci Ambasciadori dell'altre se bene di minor potentia) precedere. In Siena con l'autorità, & con figlio fao : & con levelationid' Agnolo Niccoline Statoni con mol ta laude perpetuo ghouernatore si constitui un Consiglio grande di Cittadini nobili, scegliendone uno per casa. I quali raunati dal Capitano de Popolo hauessero autorità di creare la Signoria ed s quattro Configliere di effo Capitano . Di quali tutte ficreasfero alcuni Magistrati per dentrola Citta, fuori secon Aggingnendoui dinuono unMagifra do s suoi ant: chi ordins. to di Confernadori, i quali de uessero tener cura. difendere l'entrate della Città, & di ciascheduno altro comune; & proccura re, che in benefit so di essi Communi, o non per altri affari si distri buiffero. Es posto insieme à diuerfi altri disordini opportuno rimedio, riferuando à se la resultione delle cose più grani; raccoma do il restante alla diligenza, o buon ghouerno del medesimo Nic colino:concedendo in ultimo per lasciare grata memoria dellasua venuta un perdono generale à qualunque di quello Stato hauesse fino à che in sua mano peruenne in qual si uoglia cosa trasgredito permettendo, che ciascheduno potelle venire, o ftare, o ghoderela propria Parria, come fe mai non hauesse in nessuna cosa fallito. Lasciando, che la forte La affai prima, ed affai ampla cominciata in molto minor forma si riducesse, & per alleggerire le fatiche de contadini Sanefi , ordini, che di quelli del Dominio fiorentino, comandati à vicenda si andasse in quella construccione supplendo Dopo il che vscito di Siena, & circuito gran parte dello Stato de effa: non manco buoni ordini. ne manco reparationi ouumque fi potena furono da lui fasti; ponendo sogra ogn'altracosa massima eura in procurare che i Contadini si allestassero di qualunque luo gho si potenano trarre, per venirui à coltinare i terrent: col sum ministrare loro ogni necessaria commodità . Et perche nell'oc COYFCE

correntie chetutto'l di accadenano non hauessero amancare delle dibite difefe fece da Pierfilippo Pandoifini l'uno de Commessari delle sue bande descrinere sotto sette insègne tutti queigion ani suo dell'ottomiglia da Siena, che alla militia volentieri concorrenano Con che hauendo dato per tutto di fe fomma fatifiatione, a Pifa final mente si ridusse ; oue attefe à solleestare, che le Galee disegna de à perfetione si riducessero . Et perche in Francia si erano in santo sentiti grandissimi monimenes,ed in vleimo la morte del Re sFrancesco secondo per non mancare della sua soluta vigulantia, per il publico bene della Christianità,essendo quando i primi auni sifuron portati ancora à Roma, non haueua mancato di non man dare quin li Agnolo di Girolamo Guicciardini : non tanto per co folare quella Regina della morte del figlinolo, quanto per inanimirla,ed efortarla à minnienere quel Regno, che non poco fluttuamanella Religione Cattolica: offerendogis per cio fare tutte le fue forze. Si come dal Papa per esortatione sua fu fatto il medesimo . con la persona di Lorenzo Lenzi Fsorentino Vescono di Fermo, . & come anche dal Re Cattolico per bocca di Don Gionan Marri che suo Ambasciatore, Perse un questo tempo il Duca, per mescolare fratanto dolce qualche amaro le due Galee sopra anan a te alla rotta delle Gierbe. Le quali to rnandosene à Liuorno poce prima pigliato vicino à Talamone tre Galeotte Turchesche. Ma estendo di poivimandate fuori sotto quel Piero Machianelli, dal la cui virtu fi diffe effere ftate valuate, ed aquelle aggiunto una nuo na Galea canalcata da lui furono vicino all'I fola di Gianuti' sopraprese da tredici altre Goleotte Turchesche: & dato loro una lunghissima caccia; dalla quale Fra Francesco Rucellai Canaliere di Malta fu costretto con le due piu vecchie a dare, come meglio potette in Corsita; & quinisalnare se stell o, & la maggior parte degl'huomini con quafi tutta l'Artiglieria, che poco poi fu ripefcata ma l'altre robe tutte convenne, che restassero preda de Corfali, o pos de Corfi, che velocemente alla rina (come è coftu-me)si trassero. Solo il Machiauello, per hauere la Galea nuona & meglio d'ogni cosa fornita potette dopo lungha fugha faluo nel l'Elbaritirarsi. Onde parendo al Duca, che per posa peritiade Capstani si fussero ambodue i danni riceunti: & continuando ne Misegni (per non far vana la suo offetta) di mettete insieme tal numero de Galee, che condecensemente sernissero per honocata sonder "

condotta del figliuolo Don Grazia; chiamo di Francia con titolo di Luoghotenente di esfo, Baccio Martelli Capitano di molto va tore; ma nelle cose marittime massimamente di molta riputatione. Nelle quali seguendo la fortuna grantempo del Priore degli Serozi haucua come ripieno della fua difciplina, molto honore, & non piccole facultà acquistato. In tanto che hauendo armato due Galee alle proprie spese parcendosi da Franzesi : à servici del Du ca con escera conuenuto di venire. Il quale Duca per non haus re più ne tempi futuri à mendicare gli ainti esterm circa le mede fime cofe marittime : alle quali ogni giorno più, non estante gl'au nersi auuenimenti, and aua riuoltandosi : penso di sare come un se minario d'huomins valorosi in quello escreitio: del quale potesse grarre i Capitani, ed un fiore di huomini da combattere: mediante i quali la gloria fua, o della Tofcana veniffe a farfi ogni gior no maggiore. Et pero impetratone dal Papas debiti privilegis l'anno 1961. à 6 di Novembre fondo la sua Religione di Same Stefano à somiglian Ta di quella di san Gionanni, che hogginssiece a in Malta, eccetto, che i suoi , oltre à quel, che e concesso à que le fin rono habilitati a potere tenere moglie : ma col medesimo obijeho di fare contro à Corfali infede'i perpetua guerra : contrafegnan doli con la croce rossa in vece della bianca, che da quelli è portata. la quale fusse appunto della medesima forma, & grande a . Et gli intitolo col nome di quelSanto; perche nel giorno, che dalla Chiefa si fà la celebratione di Santo Stefano Papa si era consequito la vietoria di Marciano: ca gione certissima di confermare aluilo Stato, & d'afficurare la Toscana da una grandissima revolutione di tutte le cofe; della qu'ile erano sen a dubbio persuo gedergli lunghi fimi, ed irreparabili fimi mali. Affegno, ade fa Religione entrate per molie mioligia di scudi; con che oltre à molte commende da distribuirs secondo l'antianità de Caualier; potessero armare Galee proprie : & deste loro in Pifa Connento & fabbrico Chiefa; & finalmente fent a perdonare à spefa, o fati cal'amplio inbreue tempo, che ben poteua con l'altre molto honoratamente comparire. Et perche la gloria sua andasse in ogni cosa continuando segui quest'anno medesimo la ribellione de Piti plianesi; i quali desiderosi di sottrarsi dalla servitu del Conte Niccola , & di vinere sotto le giustissime leggi del Duca: Lafama delle qualirisonana per tutta laChristianità molto chiara, ungi. r Mmm.

no, che effo Conte per altri suoi affari se n'era andato à So rano : i Pitiglianesi con l'aiuto di alcuni fuorusciti introdotti da loro s'impadronwono della forteza, & chiamato substamente di Soana Inchilesco Calafati, che vi corfe con dugento fanti in aperta ribellione del tutto si misero. Corfeui di Cetona poco di poi anche Chiappino Vitelli con altre genti: dalle quali effendo i Pitiglianesi del sutto afficurati : mandarono senza tardare loro Ambascsadors al Duca in Pifa per squals lo supplicarono, che con alcune efentions & privilegis voleffe fotto la fua inrifditione accettar. Non manco il Duca per vendicarsi del nimico, di compia cergit, dinon eli afficurare dal timore,in che per la vicinanza del conte, & di Sorano poteuano effere tenuti , Et perche suridi camente ogni cosa vi fussetra tata ordino, che Francesco Vintalu resconsu to de molta destrezza, o valore de firenze, come suo procuratore, vi si trasseriffe; commettendo, che menando seco à suopia cimento persona idonea arimanere al ghouerno civile, facesse nel resto tutts gl'altre atti necessary.che per fare legettemamente talè deditione erano opportuni , Ando il Vinta, da quel Popolo pieno di giubilo. O di letitia ricene libero possesso di tutte le cose I. quale essendogli dall' Ambasciadore Cesareo di Roma offereo a'accettar la sua dedit sone, o difesa contro al Conte, o contro à chiunque volesse opprimerlo; rispondeua, che quantunque quelluo gho fusse di feudo Imperiale : non dimanco non intendeua ne vo leua hauer mas a'sro padrone, o defeufore, che st Duca de firenze fut to Combra del quale, non essendo mas per confinire che nessuno del sangue de vecchi Conti eli dominassero, intendeuano perpetua mente vinere, o ripofarsi, Sentinail Duca, che oltre all' Ambas ciadore Cefareo anche quello di Francia per le cagioni, che di fopra si dissero facena di cio assai ghagliardo risentimento. Et che 2'altri de Principi Italiani per questo suo nuono acquisto cominciavano a risentirsi ; Onde per leuare ogni occasione a nuone per turbationi : & perche cost parena che ricercasse la giustitia; essen do venuto di Roma, one hancua menato gran tempo misera vita à firenze Giouanfrancesco padre del Conte Niccola si risolue avo lere rimettere costuinello stato di Pitigliano, Onde dal figliuolo era stato cacciato; se bene il ridurre à cio i Pitiglianesi fusse gin dicato cosa molto difficile, i quali non piu satissatti all'hora del Padre, che pos si suffero del figlissolo, hauesano alla sua caccia: a prestato non piccolo aiuto. conuenutosi col Conte Gionanjiancelco

cesco adunque di rimetterto nella pristina Signoria si bebbe obbli ghatione da lui, che si come era stato gia il Padre suo della Republica Sanefe, cost donesse estere egti fedele, o raccomadaro di esso Duca: falua fempre la fouranta del facro Imperio, & afficurando s Pitiglianesi di buon trastamento, sotto la parola del medesimo Duca in cui mano non hauendo il Conse modo a guardarla ri maseta forrezza, la quale, (cost volendo l'Imperadore) poco di poi oli fu restituita fu in Pitigliano esso Conte finalmente ricenutori seruando per pin sicurea, & contenteza de ques vasfalli l'appro ustione delle caufe piu grani al beneplacito del Duca. Al qua le ed a tutta la fua linea, come Duca di firenze effo Cente con of ni folennità per fe, o per i suoi discendenti si dette, o si dichiaro inperpetuaraccomandatione, con le quali cose su tal maniera sta bilite effendo il Ducatanto di posentia, O di riputatione accres conto effendo morto il perpetuo stimolo suo Piero Strozi, ed s frarellidi (so alla sua dinotione, & vibidienza ridottifi; el'altri ri belli quasi tutti spenti, ed abbandonatisi vendicasosi de nimici. efaltato gle amici, G, ridottigli in buono Stato; con fancifime, G nuone leggi: Con la faa jon ma cura, C deligentia procurato à Popolissuos abbondanza, ed opraltra possibil commodita; perdonato ad infinitiche se elerano humiliati; O finalmente quierate entre le cose: quando parena, che con pace, et tranquilli: a donesse tutto el rest ate della fua vita gloriofamete menare, come nelle co le humane il psudellevolte auniene ecco che dis nuone parti, oqua si per nuone cagioni cominciarono nell'animo del Duca nuone inquietudini à risurgere . Perche non bast ando l'amico possesso di precedenza, che sopra ferrara ha sempre haunto la citta difiren zeme tanto acquisto di nuono stato ne tante opere gloriosamente dal suo Duca fatte ad operare, che il Genero di esso, o nuono Du ca di ferrara volesse dalla disputa della preceden a desistere; la quale (come si è mostrato) moito prima fra'l Duca Hercole suo Pa dre,e'l Duca Cosimo si era accesa. Marisurgendosi hora dal predetto Duca Alfonso con nuoui, o piu ardenti spiriti:non pote wail Duca Cosimo se non grandemente crucciarsene. Es perche cotal fatto fu con lunghiffima contesa in faccia di tutta la Chri-Reanita trattato; & con piu acerbita, e caldeza, che forfe l'impor tanza, fuftan (a della cofa non meritana; effendone per aunen tura non manco cagione, l'astutia, e l'anaritia de Ministri, che l' Mmms 2

ambitione de Principi propry; i quali per cotal vià parena, che procurafsero p in il proprio vtile, che la maggioran 7 a,ò dignita de Padroni,non crederro, che sia cosa ingrata a lettori, seda prin cipio facendomi, alleghero in fostanzia le ragioni, che per meglio rare la fua caufa, & per farfi apparire l'ono pin , che l'altro degno dall'una parte, e dall'altra fi adduceuano . dalla parte de ferraresi douerst al suo Duca la precedenza, perche essendo il lor Principe stato eretto à quella dignita sessanta anni prima che il fiorent inosed bauendo oltre al titolo di Duca di ferrara quello anche di Duca di Modona, e di Reggio, o di Ciastres in francia; presumenano oltre all'anteriorita, che la moltiplicatione di quattro Ducati donesse senza dubbio seperare il titolo di quel folo: fe bene di dominio affai più amplo, che dal Duca Cofimo era posseduto. Pressumendo oltre a questo d'esfere in possesso d' elsa precedenza; posche convenendo in Lucca il Duca Hercole il Duca Cosimo all'hora molto gionane,ed accompagnandosi nelle entrata di essa con Carlo Quinto Imperadore, come si è detto di sopra:il Duca Hercole pigliandosi il lato destro di quella Mae sta,fece restare il Duca Cosimo, che prima si era con les accom pagnato nel luogho manco degno della sinistra. & di ciò fece fare autentico frumento. Et che oltre a questo trouandosi poi l'uno, e l'altro presents quandose gli daua l'acqua alle mans per anda re alla Mensa, che la salviettà per ascino arsi era sempre data al Duca Hercole, che glie ne porgeffe, o non mai al Duca Cosimo. Il quale nobile vittio pare, che sempre soglia attribuirsi alla perfonapiù degna, che in quello instante alla presenza del sourano Principe si ritrona. A rincontro delle quali cose lascia do, che l'attoni di Lucca fussero di piccol momento e seguite à caso da fiorentini si alleghaua, che essendo il loro stato, sotto cui si compredenato Din provincie libero. O no puto sos setto comeeferra ra alla Chiefà: o Modona, & Reggio all'Imperio; ed hauendo però come hano tutti gl'altri stati simili autorità di attribuire al suo Principe qualunque dignità & titolo fino al Reale, checo que sta premine la veniuono di gran lungha a superare qualunque molti plicatione di Ducati che fusse nel ferrarese Ed essendo cotale pre minentia durata in lei per lo spatio di piu di quattrocento anni, nel qual tepo, come padroni di se stessi oltre al battere proprie mo mes e,banno fasso, disfasto dinerfe leggi; banno fasto le paci &

le ouerre fin co el'isteffi Imperadori, secodo, che più e tornato los comodo vegono circa l'antorità similmete di grade la innaziafer taresi a preualere. Et se bene no hano nominatamete attribuitoco tal titolo à nessuno, ne etia al presete lor Duca, noera, che essi no ne fussero tati ani prima, o percosegue a anche il lor Principe infer mo & vero fe bene tacito poffeffo . Et che questo fuffe certiffimo fi vedena, che firenze fino ananti all'eretione de' fuoi Duchi haueua Tempre à Duchi di Ferrara preceduto, Et fe bene da ferrarest à rincontro si neghaua, che lo stato di Firenze fusse libero:poi che Carlo Quinto nel dichiarare Alessandro de Medici capo della Republica Fiorentina; : & poinel confermare il Duca Cosimo ha ucua inserto, che reservana sopra quello Statole sue ragioni al sacro Imperio: con altre parole simili, per le quali parena, che accennasse hauerui alcuna superiorità . Et che oltre à questo essen do Firenze di Republica venuta fotto il Principato, non doucua più del vecchio esempio, che hanena la Republica nella preceden-Zavalersi; Masi douena guardare alla Eressone in Ducaso fat ta, come si disse dopo la ferrarese. Da Fiorentini venina rispo-Sto, che Carlo Quinto nella dichiavatione fatta nel Duca A.effan dro procedesse come Arbiero, & non come Signore fourano, & che se bene i Ministri Imperiali in essa dichiaratione per auuen tura cercarono ogni possibile attaccho per fare apparire Fioren za suggetta alla Sede Imperiale; non essendo tempo all'hora diquar dare a minutie poro rilenante, non fi fice for 7 a di lenarle ; sapendo, che nel compromesso stessovra l'autorità di Cesare basteuilmente limitata con esbresse parole, che dicenano: che la sua vsata libertà doue fe rimanere sempre salwa: T conoscendo i riferus pa-Stirn detta dichiaratione Imperiale come non potenano torre alcuna pretensione all'Imperadore : cosi anche lasciauano alla Cit ta interele sue ragioni: Ma quanto al non essere poi in Firenzo piu Republica,ma Principato si rispondena a non equinocare nel nome della Republica, effendo che molte Republiche si son tronate ne tempi passati, ceme fra l'altre la Romana,e se ne ritrouino ne presente, le quali contenghano in se stesse il Principato . Onde hen potenano i ferrarefi dire, che la fiorentina hauesse mutato for ma; ma non gia che la Republica predetta col Principato del Du ca Cosimo non suffe congiunta. Onde chi haneua concesso il luo the più degno à quella Republica, che hauena la sua preminenza

in sante partidmifa ben donena farlo effend fi in un folo , & per cio con maggior perfetiene a unato. Nei quale effendo congin to Pifa,e por Siena folite ciajcheanna per fe ne tempi paffati precedere a ferraramen che all'altre Cuta dequel I rincipe, veniua no tanto pou a rendere sunaisde le ragions della mulisphicatione di efi quattro Ducati. I quali tutti infieme in ultimo,ne fuperando, ne arrivando a gran pezo alla potenza dello Stato Fioren zino,essendo che alla potenza di essistai i si sia costumato dare il i. o gho più degno, reputauano per cofa ferm iffima, che al lor Princi pe effoluogho meritamente douche attriburfi, li che parena dichiarato per due Decretifopra cio fatti da Carlo Quinto, & da Ferdinando Imperadori . Con li quali , O molte atre ragioni , che di quà, e de la si alleghanano, annenina, che i litighanti Duchi fecondo, che hora di questo, ed hora de quel Trancipe si tronanano viu amici, otteneuano ne loro Ambasciadori il luogho della prese denza; come auuenne al Ferrarese in Venetia; one essendo stato ma dato dal Duca Cosimo, Antonio degl'Albizi, perchecome suo Am bafciadore vi rifedeffe: & tronandofi quella Republica più incli nata al Duca de ferrara, che a lus , & per cio volendo mesterlonel tuogo inferiore fu costretto a renocarlo. Annenendo il medest mo in Francia ad instanza di Monsignor di Guisa Cognato di es fo Ferrara Ma al rincontro alla Corte di Carlo Quinto Imperadore i Ambasciadore siorentino er a sempre messo nel luogho su periore. Etfo bene il successore suo ferdinando, come cosa non de sifa, volle una volta fofpendere l'Ambasciadore fiorentino dell'entrare in Cappella, con che si sarebbe denotato effere del ferrare fe piu degnomon di mauco molto presto lo fece nel primo possesso della precedenza restituire : confermandola poco di poi, come fi diffe per un suo decreto si come prima haucua fatto il fratello Car do Quinto. fu anche in Roma l'Ambasciadore siorentino sempre al ferrarese proposto que trouandos il Papa stracco dalle tante controuerfie, che tutto il giorno de ferrarefi fi fentinano , banena deleghato la cognitione della causa ad alcuni Cardinali : innanas a quals ferrara mal volentieri concorrena, quantunque mal po seffe fuggire il giuditio del suo Principe superiore, ed one era ftata prima cominciata; & facena ogni fuo ffor To, che no dal Papa: ma dall'Imperador ferdinando fuffe effo giuditio fatto Manon erail Duca diferrara, folo quello che con la contesa del

457

la precedent a teneffe il Duca Cosimoin inquieritadine ; anzi oltre a quella non vi manc anano de of altri Principi d'Italia. Er de folite Miniferi del Refilippo ; i quali tratti dalle folite passioni con opporre la troppa grandeza di esso Duca cercassero di ampli ficare i sospetti alquanto prima, come si disse nati: che egli col Pa pa, T co'Venetiani, T con altri Italiani congiuntosi in legha ha uesse animo di abbassare la spauentosa potentia di esso Re filippo O degli Spagnuoli? Onde per mettere silentio à cosa, che gli da na grandissima molestia; & fare al Reconoscere lasua costante, fede ; mandato il Principe Don france co fuo figliuolo à far rincrentia al Papa à Roma, lo fece con quattro sue Galee sotto Baccia Martelli & con due do Marco Centurioni in I spagna trapassare Rimettendo nella libera volonta del Rest dargli una delle fue cu gine figliuole dell'Imperador ferdinando per moglie : neghotio , she alquanto prima era stato cominciato à trattarsist che poi n:n fenza le folite oppositioni con infinita satisfatione del Duca, & de popoli suoi hebbe effetto. fuil Principe riceunto in perpiunano con marausgliofa a coglienza da Don Grazia di Tolledo fratello della Madre, che era Vicere nel Regno d'Aragona. Dal quale dopo alcuna dimora effendosi accomiarato,ne ando allaCor re con firiccha,ed honorata amiglia, & con fi nobile, & (plendido apparato di tutte le cose, che parena che dalla Corte Keale sus se diporo superara. Il che radunando per la maggior parte in honor di quella Maestà tanto quanto valena ad acquistar la gra tia fua, canto dall'altra parte venina à concuargli innidia appres fo a tutti quegli, che alla medesima Corte si ritronavano:non ofante, che la liberalita, & correfia, ed affabilità del principe fuse incomparabile : parendo loro di rimanere quasi offuscati da tan to folendor, o da si infulita magnificenza di tanola, & di ogn'al ero nobile sernitio: li quale senza mai stancarsi duro per lo spatio di circa sedici mesi . Nel qual tempo si ha per cosa certa, che spendesse pin, che cinquecento mila scudi. La qual cola accrescendo els piu ogni giorno l'inuidia, non potendo dentro à confi ni della fola Spagna contenerfi ; conuenne, che fino in Italia, One parenti del Principe di Parma ancora trapaffaffe : facendo naf cere in essi muono ed inaspettato appetito di precedenza; Il qual Principe in quel tempo alla medesima Corte si ritrouana:piglian do la pretensione de questo dal parentado, che esso Principe de Par

ma haucua col Re per effer nato di Madonna d'Austria fua forel la, & per cio prefumendo se non altrone al manco in Hispagna, ed alla presenza del Redouere hanere il piu degno luogho. Vna mat rina adunque afcoltado il Re, come è costume la messa nella Capel la Reale, aunenne, obe essendous ambadues Princips de firenze & di Parma, d' dopo la debita oratione all'altare, d' dopo la reuerenza fatta al Re,essendosi il Principe di firenze messo à sedere un sesta della panca destinata per seggio de Grandi di quel regno : poco di poi arrin ando il Principe di parma, chiese al principedi. firenze, che voleffe tirarfi più a balso, o che a ini voleffe quel luo-Coftume e di coloro ,che al feggio di ceral Pan sho concedere. sa fono ammessi secondo, che o prima, o poi arriuano, cosi anche ò più ad alto,o più à bafro federe, fenza che à maggiore, o minor gra do si guardi, poi che la presenza del re equipara, or rende susse se alere minori dienità equali. Al Principe di firenze solamente ben che egli pin, volte fi fforzaffe d'agguagliar fi agl'altri, d'nicen denolmente, hor di fopra,ed hor di fotto collocarfi, non fu mai a per cortesia de'Grandi, o per commessione particolare del Re permeffo, che altroue, che nel primo, or più honorato luogho fi fedefae: Onde veggiendo farsi dal Prencipe de Parma cosi nuova domanda:il quale in ogni atione gli haucua prima il piu degno luogho ce duto non potette fare di non domandargli , come cosi infelitame re volesse quella mattina del fuo luogho rimuouerlo. quel di Parma con nuova domanda fu replicato, perche cosi inte ramente suo volena quel luogho riputares Perche rispose il Prin cipe di firen? , Dio me l'ha concesso ; faccendomi nascere princi pe di Stato libero, è piu potente del vostro. Sarebbesi dal Prin cipedi Parmacon nuoue repliche al Toto la Voce; fe da quel di firente non glifuse Stato ricordato il luogho; one si tronanano, de ta prefenza del Re : il quale accortofi di quel motino, o chiamato dentro alle cortini il Duca d'Alua che come Majordomo mag giore se bene ancora esto fasse de grands, dietro al la lor panca se dena, & da lui inteso quanto fra i due Principi pasfaua gli ordino che con far partire il Principe di Parma, O poi quel di firen-Te riducesse le cose alla debita quiete, Erasi prosentito dalprin cipe di firenze alcuna cosa della intentione di quel di Parma, & fapena, che Giuliano Ardinghe lli Canaliere fiorentino, custode della sua gionaneza, à sutto suo potere andana contrariandola & come

Dome quello, che per feruire.ed honor are il Re, o non per mestergli à rumore la Corte era trapassato in Hispagna; non haueua mancato per due repliche di auuertirne il Duca d'Alua; perche co me Masordomo douesse metterni quel compenso, che il pericolo dell'imminente scandolo meritana. Onde andando poi esso Du sad'Alua (come fece gran numero di altri nobilissimi parenti) ad offerire al Principe di firenze ogni suo potere: (quasi,che all ar mi,ed all vitima rottura donesse venirsi ) Et cio dicendo fare non come Maiordomo : ma come Duca d'Alua, & della Cafa di Tolledo,ringratiatone molto dal Principe gli fu risposto, che cio à lui era ben conueniente. poi che confidando nella parola fua con la quale l'haueua afficurato, che niente feguirebbe ; quafi improu mifo glera a dare quel disgustoal Re convenuto trascorrere. Di che non manco di farne anche con esso Re la debita escusatione,re plicandogli le parole prima dette al Duca d'Alua del suo deside rio di honorarlo, et non disgustarlo; ed in vitimo rimettendo in fual Maestail collocarlo in qualunque luogho piu gli piacesse. Di gendogli cio potere esso Refare senza alcuntiferno, & prenders piu sicurtà di lui, che non potena del Principe di Parma (benche parente), por che egli, ed il Duca Padre suo seuza mai mutarsi era no fluts nella sua dinotione, ed amicitia sempre serms, e costants. Re fels si Re di quelte arguse parole; per uon deroghare all'ufo de'feggi della panca lafcio fenza dare altra fentenza, che la cofa pat la ffe con filensio, Effendosi poco di poi per va lettera mostrata glida Chiappino Vitelli chiarito, che nin dal Principe di firenze ma da chi in Italia mostrana di abberrere egni consensione, era La cagione di tutto quel motino derina:a.

La qual cofa perneunta al Firence à qu'execchi del Duca notpotette se un porgerpti melastra di nquestudine, parendag tinquel meabile infitiglo, che corse inquest temps de disputes, di recedenzardal qualte parse, che fusile compres quasil que forte di persona; de datu reopo o tigniti manne sisse massi estam nelle cose charris sime dels cuito o tignita con esta qualte antique antique sur mante sur antique tempo gite bueva assiste manais les amenes l'amano, or queste fue la morte de sua bestis similario della sur valorosi mossite separata o terrissi sur assassi contratori del sus valorosi mossite se separata con trassite del sur per cui questi anno la Tosana, e tutta l'Italia, ju di diverse, or Non ...

tiscre insermità contaminata, o perinsetione dell'aria maremma na, che in juelle parti si abbastesse ad esfece corrotta; perche il Du ca per dare ordine al ona fortificatione reale, be si apparecchia na di fare à Groffeto, & per pronedere à molte altre cofe necessaricera appunto all'hora feurso contutta la Corte quasi per tutte le Maremne di Siena, & di P. sa : dalle quali venendo sene nerso Laurno, in un momento il Cardinal Giouanni si ammala, ed in 4 giorne si muore ; diffest all'hora per souerchia abbondanta di sa que; O per effersi infinoà quella età di diciannoue anni voluto man tenere vergine. Il quale poco di poi fu seguitato, si come anche gli seguitana in et à dal Signor Don Grazia; incorso quasi nella medesima infermità ; il quale non tanto per la rara belleza quato per l'alea Speranza, che di se dana, effendo sopra enti gl'altri carissimo alla Madresrafisse di maniera l'animo di lei, la quale inferma anch'ella si era con lui in Pisa condotta; che non potendoss al dolore acerbissimo far da lei pin lungha resistenza, chiamando sempre il nome di esso figlinolo; connenne, che alle cose humane metteffe anch'ella l'ultima fine . Donna veramente rara perpu dicitia : manon punto manco per il fenno, o giuditio fuo natura le: medsante il quale si era acquistata tanta autorità con ciasche duno, o fin con l'este fo marito, che fu sempre da luirinerita, ed a mata. In canto, che usuente les, le porte della licen a furon sem pre ; con bells fima decoro tenute ferrate : & fe bene certa fuanasur al seuerità, sece, che alcuni della sua morte manco si cont rista. no non di manco l'esperientia ha poi dimostrato quanta maesta. & quanti pretiofi frutte cotali nature, quando sono con l'. imperio congiunte, il piu delle volte produchino Senti il Duca per la perdita di lei non meno, che per quella de'figliuoli maranigliosa afflittione. Ma non di manco, come magnanimo in ogni suo gesto sopprimendo il dolore, dato ordine, che tutti fussero a firenze mandati, & nelle folite Cappelle de Medici infan Loren To con bonorata pompa seppelliti : cerco, che la continua occupa monede neghoty gli andaffe à poco à poco cotal dolore mitighando; Facendo con rara fede, & con liberal mano pienamente ele quire il Testamento, che con rimuneratione di molti era stato da les negl'ultimi giorni fatto dando fra l'altre cose quasi subito ordi ue, che un ampliffimo Munistero nella via della Scala in Firenze fi fabbricaffe : in cui cento nobili vergini fiorentine doucuano

Senza

fenza dote in elemofina effere ricenute, o nutrite : Confermando oli il Papa per consolatione di tanti grani dolori tutti benefiti) delCardinalGiouani morto i Do Ferdinado suo quarto si eliuoleche ach'erli da simile infermita opresofu per buono spatio allamores vicino. Della quale co molt a tardet à finalmete por rifanatofi dal medesimo Papa gli fu anche spontaneamente la medesima dignita del Cardinalato madata Cejebravafi in questo tempo il Consilio à Trento; oue il Ducanon manco di mandare tutti ; Vescoui del Tuo Stato: & conloro Gionanni Strozi, che con molta Satifiatione del Papa vi rifedette Intio quel tempoper Ambas ciadore Figli anche in questa tempo da S. Piero Corfo manda to ad effertre la Corfica ; promettendo di farlo in brenigiorni Si onore di tatta quell'Ifola, con ogni poco di ameo, che da lui gli fus Te sumministrato; ricordandogli Panticheragioni, the sopra essa tenenano e Pifani ; le quali per confequenza veninano ad effere nel Duca decadute. Ma egli vagno di quiete, co vicini fuoi mas simamente : O folo a tranagis effendo per confentire, oue si publico benefitio lo ricercaffe non volle à cotal cofa prestare punto d'ores Anzi effendo intentiffimo femere alla confernatione della Christianita: fopra la quale scorgena; che le forze Turchesche piglianano ognigiorno maggior capo Et conofeedo, che con la fo la unione delle forze del Refilippo a chi autorità fi terana pos dise tro quelle di molti altri, era quello unico rimedio, che poteffe far lo ro bastenole resistenza; con metto diner so pensiero da quello, che le genti and avano calunniandolo alta confernatione, ed efaltatio ne della grandeza di effo Re, andan a in quanto per ins si poteuain dire Tundo intre le cofe. Per lo che fare effendofe rifolute de ma dare Chrappino Vitelli a renocare de Spagna il Principe fuo fiplinolo: Sperando con la fun presenza dall'aff ittioni di cantemor ti por erfi fellenare els parfe cofa della sua afferione degna il por vere à quella Maesta fedele, & buon consiglio di cui sapeua i gra Principi hanere il piu delle volte affai piu, che i prinati huomini meftiero : Ei quello non tanto circale cofe d'Italia nella quale i Miniftri fuoi, non ostante tanta pace, con pochifimo profitto del fife ho reale gir conducenuno con l'intollerabili graneze, & co triffi glouerni all'ultima defolatione, O mala contenteza i vas Jalli ma circa le cefe di fiandra; che gia cendevano alla ribellione; o circa la reffenta da farfi cenero alle forze Turchefebs : mestran Nnn 2

mostrandogli il modo del liberar si dagl'interessi de Mercanti, del diffare à poco a poco i debiti de capitali con l'esempio di se fello, che dopo tanta guerra, d dopo tanto dispendio fatto in ella bauena lo Stato suo più bello, & piu fiorito, che si fusse ritronatogia mai; ed hanendo disfatto la maggior parte del debito; si trouana co fudditi grandemense di lui contenti, ed al tutto da ogni fospes to afficurati... Configliandolo cerca la fiandra poi à douernesse egli steffo in persona trafferire. O fe pur quefto non fi poteua fare, a mandarus al manco persona di tanta dignità, T destrezza,che i Principi di quegli Stati douestero facilmente prestarole la necessaria obbidienza. Confermando circa le cose Turchesche poi, il disegna altre volte proposto di fare armare, o ne propri Stasi, od in quegli degli aderenti suoi tanto numero di Galen che con l'opposizione o con la dinersione si posesse tener lontano le forze infedeli da liti cristiani; O risparmiare la spesa chein de fendergls conueniua ogn'anno farli. Offerendofi de nuouo per la fua parce pronto de senerne in ordine fino a diece . Ed offeren do in vitimo la persona sua per andare enumque il publica bisoenolo ricercasse. Et perche Orano luogbo importantissimo in Barberia haucua mestiero di presto soccorfo, per effere grandementestresto da Dragbutte capo de Corfali in quelle parti;conuo cando con gran frettail Re filippe di tutti i suoi Regni tutte le Ga lee di suo soldo : il Ducafece, che Chiappino Vitellipredetto con le fue quattro affrestaffe la gita fua per efsere asempo a congiuguer fi con le altre, o prestare al Ke, cosinecessario fernitio, Ed all' borafu la prima volta, che affegnato due di effe alla fua nuoua Re ligione di Santo Stefano, & fattone Ammir aglio Giulio de Medici figliuolo naturale del Duca Aleffandro : a Caualieri di elsa cotoro Stendardi cominciarono unanicare. Ma arrivando in Hispagna, come fecero molse altre chiamate d'Italia per il temporal trifto:in tempo, che gia il foccorfo ad Orano fiera mandato; Chiappino verso la Corte reale ad esseguire l'altre sue commessione le fece rinoleare. Oue al Re con la reuerent ia debita. espose tuste le cose, che dalla prudentia, & fede del Duca erano rà cordate. La quali effendo afcoltate da efso Re,con fommaappro natione furono ne tempi futuri secondo, che permessero l'occasio ni in gran parte poi effeguite. Ma il principe haunto la commessione del retorno dal Padre preso dal Re,O dalla Regina com

miato : che con molti fegni di verace affetto lo licentiarono; Gcon gl'altri Principi , & Signori fatto ogni debita conuenienza: fra gl'altri con quel di Parma, depostofi dall'uno, d' dall' altro ogni pensiero di preceden la hauendo vfato, Gricenuto ogni termine di gentil creanza: Intanto, che fin l'ultimo giorno della partita, oltre all'effere per piu honore, foli, ed accompagnati infieme tratte nutifi : volena quel di Parma in tutei i modi quel di firen e accompagnare una parte della strada; ma egli per fuggire una lun gha cerimonia che si gli apparecchiana con molti ringratiamen ti licentiatolo partendo di notte, verso Bar? alona correndo si mes Te in cammino; Oue poi imbarcatofi fute fue Galee, che co quelle di Malta l'attendeuano ; accompagnato dal Cardinal Pacheccho; & da dinersi altri signori verso Italia sece le Prne rinoltare hauendo per meglio chiarire, che per tante spefe non potena crede re che da un groffo debito non rimaneffo oppreffo : non folo fano mettere il folito bando, che chi rimaneun creditore douesse venire apagharsi; ma dopo la sua partita volle, che il suo Tesanriere alla Corre per quindici altri giorni si rimanesse; nel quale spatio no li trono pure uno, che potelle un minimo reale ne a lui ne alla fua Corte domandare . Mail Principe da Rofes à Génona, & quin di à Firenze arrivato : riempie dopo tanto lutto il Padre, & tutta la Tofeana d'una mirabile allegre Za ggia cominciandosi à Spargere la nouella delle future Nozo; mediante le quali la spera za della pace, dell'abbondan Za, & della ficurtà vensua marauighofamente ad accrefcersi: & cioranto pia poi, quanto dall'istes To Re vennero nel Duca aunifi nouelli, che effendosi dall'Imperado re concesso la Principessa Barbora al Duca di Ferrara (che gia la prima moglie Donna Lucretia Medici figliuola del Duca era morta) che l'altra Principeffa Gionanna come pingionane, & di pin conueniente età farebbe al Principe Don Francesco Spofa ta; non ostanie, che di cio non fi haneffe aucora ben certa refolutione, rifpetto al Vainoda della Transiluanta, con cui era Stata, ed ancora rimaneua in piede Stretta pratica del medesimo parenta do. Principe, di cui all'Imperadore per la fua potentia , & per la vicinan? a de Turchi conuenina tener molto conto, or pero pas Jando di Germania à Milano Ridolfo,ed Ernesto maggiori figli noli del Re de Romani, & Nipoti di effa Principoffa Gionanna: quali condottifi alle Riniere di Genena,donenano in Ispagna name

ghare . Il Duca volle, che il Principe con honoratissima compagnia fino ad esso Milano si facesse loro inconero; facendogli di Ge noua possino in Ispagna dalle sue Galee accompagnare. na in questo tempo in Roma con moltacommotione la ghara della preceden Tafra effo Re Filippo, & Carlo Nono Re di francia. Es parendo, che si Papa, per vfarsi in cio dagl'Agente Cattolici pin vsuacità, che non giudicana connenirsi, opris giorno pin verso loro s'inasprisse in tanto, che con estremo danno della Christianità, pa reua, che si corresse molto perscolo, che fra esso Re,el Papanon si ve nisse all'ultima rottura; vigilando pur sempre la publica tranquilsea,mando( come accetec all'uno,ed all'altro Principe) à Roma Federighe da Montauto ghouernasore all'hora dell'armidi Siena & da tus fece fare con ambodue le parss tali whithjed egli per Cor riere à posta in tal maniera scrisse al Re in Hispagna, che se bene l'Ambasciadore di esso. Re su facto da lui paresr de Roma; & se be ne apparfero di qua, E dila molti fegni di mala contentelanundi manco la pace in ultimo rimafe confernata. Et per che ilmedesimo publico benefizio non mena nel proprio Seato, che nelle cofe defuoregliera meritamente fempre innanti agl'occhi, come verace Radre de of amantifims Popols fuoi, volle in visimo far loro un dono, il quale pensaua, che sopra sutti gli alers donesse à crascheduno partorire voile, & commodità incomparabile. Et pero hauendo prima faiso baftenole esperientia del senno sufficiencia, bonea fua delibero, che il Principe fuo figliuolo peruenuto all'et à de ventequattre anni donesse it ghouerno di tutti gli Statt fopra de fe prendere; refernando in feel titolo, & l'autorità Ducale : tenendo per ferma che la descriptina, che in cio da lui po srebbe effo Prencipe apprendere fuffe per effere in aunenine à lui ed aloro de gloria sufinica, & di gionamento incomparabile cagio ne:con the affergierendo in se parte dolle cante fasichejed il Prin cipe su cofa fi bella de fi necestaria occupandose elere alla facifia mone, the enfe Steffane verrebbe con armonia de concordia dell derabilifima a riceuere : ne verrebbe anche appresso al mondo intanto ad acquiffare riputatione, & credito, ed il parenza do, che Jospefa rimanena & che molea dal Duca & defider ana farebbene nuto per cio anche molto afacilitarfi and I giorno dunque I sadi Gineno 1964 giorno Nasale del Daca rouantofi egitim Pilain zento a far messere an ordine fe diets Galees be per farmita del Re

Ti dese

# SOF TIT IM O 463

sidisegnauaquell'anno, che fuori vscissero; essendo nel publico Pa la Zoraunato il Senato de Quarantotto; & con loro tutti i Ma gultrati della Città; con infiniti, & dinerfi aleri , che per vedere sal cirimonia eran venuti; Poi che il Principe da Configlieri ac compagnato nella sala à cio eletta su arrivato, & nel seggio pin o minente per lui ordinato in me To a loro à seder posto; il Concino Segretario con la debita reuerenza à Giouanni Dini, che come Luoghotenente del Duca risedeua, presento la lettera, che da esso Duca à tutta quella adunanza era stata scritta. La quale essen do porta a Francesco Vinta: & da lui come principal Ministro del supremo magistrato in alta voce letta : si comprese, che dat Duca quasi soldato emerito si chiedena dopo le fatiche continue, ed entoll erabile di ventotto anni qualche alleuiamento, ed intermissione di esse, mostrandosi pero potentissimo quandoil bisogno, ed il benefitto de suoipopoli lo ricercasse à ritornare, & subinitrare à qual si voglia gravissimo peso : rammemorando oltre à cio par se degl'infiniti benefitif farti da lui à quello vniuer fale, & conclu dendo in ultimo, che per l'ottima speranza, che haueua, che i mede fimi, maggiori benefitij doueffero effere dal figliuolo continuati; si contentana, & comundana che opli per l'annenire in suo luogho ghouernafte, & per consequent a, che da loro, & da tusti gl' altrè Ghousenatori dello Si ato se gli prestafse la medesima obbedienza,ed ofseruanza,che à lui fino all'hora si era fatto. Commettendo, che tutto questo si donesse in tutti i luoghi di sua iurisditio e far noto, o manifesto. La qual cofa poi che da tutti i circum Stanti fu con molto giubilo, & letitia afcoltata:il Trincipe publica mente anch'egli parlando non manco di mostrarsi verso si magnanimo of si amorenole Padre grandemente oblighato: la udando, & celebrando con molto affetto i gesti, & l'opere gloriose sue ; O con molta modestia di se stesso poi ragionando : concluse di ac cettare uolentieri si grane peso: considato più, che delle proprie forze nel buono ainto, che da esso Padre speraua, che alla giornata si douesse porgergli. Mostrando anche di essere per hauer mol to à grado tutti gli annertimenti che per il gionamento publico da effi Quarantotto, & dagl, altri prudenti Cittadini gli farebbero porti : dell'opera, del consiglio de quali mostrana d'esser per far sempre grandiffimo conso:concludendo in visimo,che poi che glistrumenti. de le buone nolonta di ciascheduno rimanenano le me defi

desime, che erano frate percempi paffati, gli parena potere, & dos mere fperare, che la medefima profperita, & gloria doueffe nellapa tria fua Fiorenza, o nel resto de fuoi amatiffimi Stati perseuera Fu l'oratione di Giouanni Dini poi Luoghotenente in nome di quello unsuersale piena delle medesime laudi del Duca:ramme morando le tante turbolentie : ed i pericoli passati; de quali per l'espressa virtu di esso Duca, si vedena quasi miracolosamente la berato:ed insieme essere in canca tranquillicà posto: che gia per piu fecoli ne fiorentini, ne il resto de fuoi fudditi non haueuano hau mone piu florido, ne piu defiderabile flato : raccomandandogli poi, fi come e foisto, nell'vitimo delle parole il publico, ed il prina Ed in fegno dell'obbidienza, della fomma letitia to benefitio . che mostrana hauer concetto inchinandosi n'ando renerentemente abaciar le mani di effo Principe . Facendosi il medesimo secon do i gradi da tutti gli altri circustanti,. In mezo a quali fegni di giubilo, di letitia il Principe fu da tutti alla Chiefa Cattedrale accompagnato: doue dopo lacelebratione d'una folenne Mes sa dello Spirito Santo, fu al medesimo palazo, ed alle proprie stan Le ridotto, nel qual luogho con nobile, C funtuofo connito i Quara totto furon tutts dalus humanissimamente riceuuti. Ma li con me il Duca con rara fedeltà si trouaua da tutti i suoi uecchi, & particulari feruttori feruito, cofi hauendogli molto altamente remunerati;intanto, che nessuno non ne rimase, che da usuere honora zamente non haueffe; fattone la maggior parte efente dalla fuafer ustu; a usta quali privata con moles pochi fi ridufe . Lafciando il farsi accompagnare dalla Guardia Tedescha, o quasi tutti gla altri fegni del Principato al figlisuolo ; il quale liberamente ditut se le coje dentro allo ftato si prendeua cura; hauendo il Duca sipen siero solamente delle cofe esterne per se referbato: delle quals non di manco volcua; che il Principe haueffe fempre participatione, & circa esse sempre per tentarne la suffitientia procurana d'insendere il suo parere. Si come il Principe a rincontro per renerentia rare cose importanti deliberana; che prima non nolesse, che al Duca sussero communicate delle quali communications essendo mezano il Concino Segretario; uenne per cio ad acquifarfi grandiffima autorita: in tanto, che il suo fauore da neghotiants fu per un tempo hauuto in grandsssimo pregio. molto ca ramente quasi da ognuno procacciato . fecesi quell'anno l' impre/a 4

presa del Pignone luogho posto in Barberia dirimpetto a gl'ulti mi confini di Spagna, hauendo il Re Filippo fotto il ghouerno di Don Grazia di Tolledo cognato del Duca raunato al suo seruitio circa ottanta Galee: fra le quali furon le dieci promesse da esso Du ca! sebene in armarle, piu in mantenerle poi pel viaggio fi fo stenne grandissime difficultà:effendosi la Toscana gia per molto tempo difusata dal nauscare . Onde in mettere insieme le Ciura me che bifognauano:non bastando gli buominicomandati per tue to lo Stato: fu mestiero fare a molti gratia di diversi delitti; con nereire il supplitio della vita in condannagione di hauere per re mie ante in Galea à servire: permettendo à manco co peuoli il po tere uno scambio da lui paghato in quello esercitio mettere. Fis eletto Generale di tutte il Signore di Piombino, il quale nimicato. si co vassalli & mal trattato dagli Spagunoli, che nella sua forte za habitauano, ridottofi à Genoua, come impatiente dellotio, era finalmente sotto la protetione del Duca ricoveratosi . Es dalui à quel carico effendo stato affunto, ando con effe Cialee, si come à lui,ed a el, altri era stato commesso alla spetie; per lenare le fan . terie Tedesche, che a quella impresa erano state destinate. Con le quali & con altre, che di Spagna, & di Portoghallo, vi fi condussero, quel luogho, supogendosene i nimici, su occupato. Impresa riputata poco degna del tanto sforzo; in cui peril difagio or per la ferettezza, con che furon condotti, piu, che la metà di effe Tedefi hi fi confumazono . Seguendo il medefimo delle Ciurme, & delle Galee del Duca ! & di Piero Machianells, Commelfario di effe . Onde il Signor de Prombino stangheggiaco con dinerse stranezze da Genouesi, che mai volentieri vedeuano la Toscana voltarfi alle cose di Mare; per mancamento di Ciurma fu costretto à lasciarne una disfarmata in Ispagna. Mori in que Sto tempol'Imperadore Ferdinando, à cui successe Massimiliano suo figlinolo: Stato prima eletto Re de Romani. Al quale su ma dato a condolers, or rallegrars Mario Colonna; o con lui Ginlio da Ricafoli : il quale doueua rimanerui per riseder Ambas ciadore in cambio d'Antonio degl'Albizische dopo molto tempo hauena haunto ordine di ritornarfene. Hauena il Ricafoli commessione di seguitare nella prasica del parentado cominci a ta da deuersi : & dal Re di Spagna augumentata in tanto, cheper conclusasi reputana. Mail desiderio, che era ne consignera de

Cefare per operafatta dal Re di Pollonia di intrattenersi il Vai noda figlimolo del Re Gionannisperche congunte le forze della Transiluania con quelle, che rimaneuano d'Vngher sa tenessero i Turche da constitude Germania lonsani: ed una nuona pratica mulla dal Duca de Saffonea per dare l'esteffa Principeffa al Re di Davia suo cognato non lasciana prenderne l'oli ma resolutio ne. Non dimanco perche il resto della casa d'Austria tuttapo co contentandosi degl'altri,inclinaua al Principe di Firenze: perche si sentina di Francia, che quel Re trattana di darole una forella; ad effo Principe fu finalmente deliberato, che doneffe concedersi. Et cio tanto piu sinalmente, quanto l'istesso Vainoda nel mezo di questi disegni occupo all'Imperadore Saimar Castello importantissimo a confini dell'Ungheria. Mando in questotem po vn'altra volta San Piero Corfo: che per fe steffo hauendo ribel lato quell'Isola era con poco profitto da' Genouesi combattuto ad offerirla con confenso di tutti gl'Isolani al Duca. Il quale insie me furscercato con tanto humils, or cortest parole d'un piccolis simo sustidio di poluere, & di piombo, che il Duca come di cosa mi nimanon seppe negare in sula medesima freghata; che era venuta di non mandargliene; Ma i Genouesi non di manco appresso d sutti i Principi, massimamente in Hispagna ne fecero grandistimo romore: accusando il Duca che per inghiottirsi ogni cosa col fumentare il loro Rebelle; volena anche farsi di quell'I sola Signore. Tal che effo Duca volendo lenar si cosal calumnia dados so fu costretto a mandare alla medesima Spagna Francesco Mo zauto con l'istesse lettere di S. Piero: onde se conoscesse la leggiere77 a del fatto: per cio quantà poca ragione in guerelar sene hauessero i Genouest : essendo arrivato in firenze la nouella del Pa rentado conclufo;ma con patto di non effettuarlo fino a tanto che non fuse passato l'anno dalla mortedell'Imperador Ferdinando l' allegreza di tutta la Toscana,ma massimamente del Duca su oltre à modo maravigliosa. Al colmo della cui contente 7a, & prosperita, non pareua, che mancasse altro, che il vedersicontinua re la successione in un Nipote:per cui la sicureza, & quiete di tan resue fasiche venisse à perpetuarfi. Et però fece, che il ConteGio wanfrancesco da Bagno con prestezza alla Corte Cesarea caualcasse accio che le particulari conuentioni di esso Parentado si stabi biliffero. Et in tanto eccitandoft ciafcheduno à prepararebel-10,00

### ETTIM

le. o sontuose Noze quanto da gran tempo in qua habbia veduto L'Italia: non resto per questo di non riordinare le sue Galee . & quelle ottimamente corredate di non mandarle il seguente anno 1564, al servitio del medesimo Re sotto il medesimo DonGraZia che oltre il generalato del Mare,erastato fatto Uscere di Sicilia & con gran cura and sua pronuedendo la Goletta, & Malta;oue finalmente vna formidabilsssma Armata Turchescha si era get tata, La qualenon senza gravissimi pericoli fu da quei Caualie ri , O da gl'ainti lasciatiui con tanto valore difesa, che l'età no stra non ha veduto cola forse piu notabile. Rimascin vltimo liberata non meno per stancheza de Turchi : & per l'honorata costantia de suos Canalseri, che per il soccorso mello sull'vleimo da Don Grazia inquell' Ifola ; seguitando poi in darno l, Armata nimica, che benche stanca, & di tutre le cofe diminuita, fana, & falua ne fuei Ports fi ridusse causando cio non tanto le poche forze di Don grazia, quan to la folica,ed intempestina fua tardità. La galee del Duca no di manco in tutt a questa atione furon sempre pronte ; ed eglisem pre di tutte le cose rechieste per quei bisogni fu liberalissimo. Per mettendo fra l'altre cofe, che Chiappino Vitells ful suo statofoldas fe per il Re tremila fanti: la condotta de qualifu pos da lui con cessa à Vincentio Vitelli suo genero. Sonnenne nel medesimo tem po ancora l'Imperadores al quale tutti gl'altre Principi amici sum ministranano ainti) di dugento mila sendi mandatigli a chie dere conta stessa persona dell'Ambasciadore Ricasolis; Essendo à prepararsi destraordinarieforze costresso dal Transiluano, da Turchi nicini. Alla Corte del quale olere à danari predetti mandoil Conte Santa Fiore, & Gifmondo de Roffi de Conti di S. Secondo perche congiunti con quet di Baono dellero intera perfetione à tutto quel, che bisognana circa il parentodo. Et perche presentato altamente de recchissime gioie, de altre rare cose la Spofa, tle Sorelle & rute le Dame, & visitatosutes ? Principi Auftriaci : restando assisteme appresso à lei il San Secondo gl'al trs fe ne tornaffero. Andofinalmente ancora dopo la fua lungha infermita, il nos ello Cardinale ferdinando figlinolo del Duca d Roma à ricenere il Cappel ro To dalla mano del Pontefice : facen dogli compagnia Agnolo Niccolinijassunto anche egli poco in-

nanzi per opera del Duca alla medefima dignità. Et perche 000

la dispu

· la difputa della precedenza fra'l Daca Cofimo, el Daca Atforfo de Fierara non fi potena in Roma quietare:penso il Papa in que Storempo d'efaltare effo Duca Cofimo al titolo d'Arciduca pen fando per tal verso por filentio à tante controuersie. Main far noto cotal fuo penfiero all' Imperadore : veggiendo in lui feout di poco contentarfene,ed hauedo per rifpo ta hauuto, che an de con altribifi gnaua trattarne;per non dispiacere a tutta la Cufa d' Austria in cui è unicamente cotal titolo collocato da cotal pensiero al tutto si astenne . Furono intanto mandati di Fire ze il Conte Clemente Pietra, ed il Conte Gianpaolo Castelli afar nuoue vifite, o nuous rallegramenti per la nuoua congiuntioneno pure à medesimi Principi Austriaci! ma al Re, C Regina di Pol Ionia foreila della Spofa,ed atute l'altre forelle, & Cognati mBa niera,ed in Cleues; hauendo prima in Mantona, one n'eravna ma ritata à quel Duca fatto il medesimo vsitio. inuitando ciaschedu no: O ciascheduno con molta instantia preghando, che voiesseroco le lor prefente effa Spofa, de fue Noze bonorare. De quali chi perla lantanan (a, chi per diverfe caufe restando impediti folo il Duca di Bauiera promesse, che il suo secondo figlianolo ferdinando non harebbe mancato di compiacergli; facendosi i mede simi inuite per tutto'l restod'Italia. Que oltre a diversi Signori & Donneigran numero di Cardinali baucuano fermamente rifo Into di volere a tanta celebrita ritronarfi. Parfe per maggior fegno di reuerentia, o d'amore; o poi che il Duca di ferrara haneua fattoil medefimo,che fuffe bene che il Principe visitalle pre sentialmentel Imperadore, o gl'altri Principi Austriaci; Oche con la nouellasposafacesse la prima cirimonia : per il che otere dinerfi Signore della propria Corte, del resto d'Italia, che aga y a'a ferutiocofi honorato concorrenano : chiamati di firenze & di Siena molts de piu nobili, O piuricchi gentilhuomini, O tutti con vaghiffima compagnia addobbatifi a Sprucche. Onde era necessario passare, furono dalla Sposa con molta letitia ricemuri que à lei ed alle Dame, ed à tutto il resto di fua cafa fatto di nuo no pretiofiffimi dons : pafsando di Bauierated in Monaco hauen do quei Principi vifitato à Vienna si condustero, oue rarafu veramente la cortesia, & l'affabilità, che si vio dall'Imperadore & dall'Imperatrice: & dall'Arciduca Carlo ad effo Principe; cor

rispondendo egli con l'osseguio ed accorrez all'incontro di maniera, che l'espettatione, che di lui si era concetta, grandissima fu di non piccolo internallo superata. Mancanacil' Arciduca Fer dinando poco prima andato in Boemia ad accompagnare il cor po dell'Imperadore suo Padre: che volle in Pragha, ed accanto al sepolero della moglie esfere sepellito; One donena al ghonerno de quel Regno rimanere, Manon manco el Principe licensiatosi dall Imperadore de non andare fino in quel luogho a ritrouarlo, oue non fu con minor corresia,ne con minor segni di beneuolen? a riceunto ced one poco dimorato perche qua la sua, de la sposa difer · raraerano vicine al partirsi : ottenuto con molta satisfatione l' uno,e l'altro dall Arciduca licentia: affrettando il cammino; ver lo firenze, oue prima haueua anusato gran parte della fuaCorté fe - ce correndo velocemente risorno. Erasi stabilito, che ambodue le Spole douessero in un medesimo tempo ed unitamente fare da Sprucch partita; per effere fino à Trento confino dell'Italia alle spefe dell'Imperadore, & da Ministri. & guardie sue accompagnate: Nel qual luogbo la Regina Barbera; che contitolo ftandonelle case paterne erano appellate donena essere al Cardinale da Este fratello del Duca di ferrara consegnata: de la ReginaGio uanna a Paolo Giordano Orfino Duca di Bracciano Cognato del Principe di firenze;i qual i a lor custodia, o loro fpefe prendendole doneuano l-uno a ferrara, de la lero à firenze alla celebra tione delle Noze condurle. Faceuano compagnia alla Regina Barbera d'or dine dell'Imperadore, oltre à dinersi nobili buoms ni, donne de suoi stati il Cardinal Madrucci, & per ordinedel Papa il Cardinal di Vercelli leghato à quell'atto, ed a benedir Panella dello fomfalitio. Alla Regina Giouanna.olere altri fi mils huomini, & donne dell'imperadore faceua vna simil compa gnia il Cardinal di Trento come dall'Imperadore mandato; & per la parte del Papa il Cardinal Borromeo suo Nipote, il Cardi nal Delfino Venetiano, ed il Principe Ferdinando di Bausera . che veniuano per honorare le Noze della Regina Gionanna: come da le facena ciascheduno il viaggio. Passando per le Terre de Venetiani furono tutti lautifimamente albergati. Manellen trare in Mansona la Regina Barbara peruenne la Regina Giowanna d'un giorno ; oue tutt'à tre le sorelle hebbero pos per lo spa tio di due altri giorni commo do di vederli, di di honorarsi . Ri

cenette il Duca di ferrara la sposa sua all'Ifola de Beluedere, & quendi à ferrara con pompa honoratissima la condusse. Ma la Regina Giouanna douendo far pin lungho usaggio, partendo da Mantoua à S. Benedetto conuento, de frati amplissimo se ne uenne ; quindi da Signori di Coreggio fu ricenuta con honori eccesso ui. Onde finalmente à Bologna si condusse. Nellaqualesplen didiffima Città oltre al nobiliffimo incontro de Canaliere, & del le Dame difficile sarebb à raccontare la magnificenza, & gran deza con che per propria voloneà de Bolognesi, & per ordine del Papafuricenusa. Feciofegli in quel luogho incorro l'eletto Ar cinescono di Siena Germanico Bandini il principe di Massa Al berigho Cibo Malespini, & Bernardetto de Medici, i quali con moltarenerentia gla dettero la ben venuta in nome dello Spofo 2 ed alla sua compagnia uenendo uerso firenze con gl'alers si aggiunsero. Accostandosi a firenzuola poi su la montagna dell'Ap penino prima Terra dello Stato fiorentino, hebbe il secondo incon tro dal Cardinale ferdinando de Medici suo Cognato, & dalCar dinal Niccolini. I quali condottola à Cafaggiolo Villa nobilis sima della Casa de Medici in mugello : oue da Alamanno Salusati gentilbuomo eminentissimo, congiunto e da parentado, e di singulare beneuolenza con il D.Cosimo; accompagnato da Giu-Isano Gonds, Lorenzo Bartolini. Gionanni Rondinelli, & Ridolfo de Bards [plends fimamente furscenuta: D'onde el giorno fegue te uerjo il poggio a Caiano Villa similmente de Medici di molso egregiastruttura s'inuiarono. A mezo il cammino dellaquale fu dal Principe Sposo con incomparabile letitia incontrata; col quale accompagnatusi : in mezo à glanfiniti servitori, che da tut te le part s per farsi conoscer da lei, et per rallegrarsi concorrena no ad esso Poggio peruenne. Oue da Donna Isabella Duchessa di Bracciano, forella dello Spofo, & da gran numero d'altre Signore ricenuta, poco di poi fu dal Ducasuo Suocero, da Don Lui gi di Tolledo Zio del medesimo Sposo da'Cardinali Paceccho & Delfino da don Francesco da Este & da infiniti altri Signori con somo applauso visitata: In tanto in firenze ogni cosacra in somma atione, preparandosi gran numero di persone a cio elette à riceuerla col maggiore apparato, che in quella Città si fussegia mas altra volta veduto, effendofene preso cura l'istesso Duca, il quale in ogni suo gesto magnanimo banena in mente quelle parole

che Paolo Emilio domazore della Macedonia, si dice, che haueua in bocca.CHE NON megloria d'Ingegno; ne minor avisfisso bisognasse in be pronuedere, ed ordinare una sesta, che un esercito di foldati,ma in melo a questi preparamenti effendo venuto no nelle della pericolofa infermità del Papa, O poco di poi quelle del la morte bisogno, che sutti i Cardinali dietro à Borrome o , che correndo si era partito verso Roma se n'andassero. Interro pendo la venuta di dinersi altri,che o eran mossi, o erano appunto permuouers, & venire. Non interroppe qua questo accidente. chele preparate feste non si seguitassero; alle quali essendo dal Poggio verso firenze condosea la Sposa el decimo sesto giorno de Dicembre 1565 fn alla Porta al Prato da gran numero di nobili ed ornatissimi giouanetti siorentini sotto il baldacchino ricenuta nel qual luogho una solenne cirimonia su dall'Arcinescono di Sie na, o dal Vescono d'Are To di Real Corona decorata; Facendo innanzs all'entrata di essa di qua, o di la superbissima mostra on altro molto maggior numero d'elessissima fanter a & Canal leria, che in passando lietissimamente la salutarono : Dopo la quale gi'occhi erano tirati a riguardare lo stupendo apparato d'Archi Trionfali. de deuerfe ed infiniti coloffi. Astue, & pitture con bellissime inventions: le quali la congiuntione, & la gloria delle due case Austria, & Medicio la publica letitia an dauano denotando. In meZo adunque al Succero à Cognati, al Nipose Principe di Bauiera ed al Nuntio Appostolico ed à diuersi altri Ambasciadori di grandissimi Principi, & Signori, ed in me To al supremo Magistrato ed à tutta la nobiltà della Cit-. ta veniua la Regina Giouanna con estremo diletto sutte queste cose mirando ; le qualicominciandosi alla Porta della Città , & poi per tutta la strada ne luoghi più accomodati erano stati da. gl'eccellentissimi artefici con maniera oltre al credere gratiosa, ed heroica disposte. Porgendo non manco a lei,ed a gl'altri suoi maranigliail vedere il tanto, o si ornato popolo d'huomini, o de Donne che alle finestre C' per le strade à vedere tant a celebrica. era adunato. Coi prospetto delle quali cose condotta alla grandis sima Chiefa Carredrale, & quinde al Ducal Palazo:s connità i balli le commedie nobilissime interposte da nuone, & marauigliose rappresentationi, le Musiche, gl'Abbattimenti, le caccie ed ogni altro superbo spettacolo fu a gl'occhi di tanti spettatori

#### 474 L I B R O

con reghal libera lità fatto vedere. In tanto che ghareggiando s Principi padre & figlinolo in far dinerfe, & suntuofissime Mas : chere; in una rappresentatione, che con effe fi fece di tutti i fano losi Des de Gentsis: fingendo, che fussero a far fanste, & felici le Noze de nouelle Spofe venuts ,si ha per cofa certa,che in effa fola non fu speso manco diquarantamila scudi : donandosi dal liberaliffimo Duca oltre alla spesa di diversi maraniogliosi carriappro priati all'inuentioni tutti i vestimenti, che la maggior parte eran. ricchiffimi a ciafcheduno degl'Immafcherati, che fu va numero grandissimo. Con piu moderatione furon fatte le NeZe di ferrara,one oltre ad una accorta, & molto gentile hofpitalità con correndouisi Duca, & Ducheffa de Mantona gl' artifitis dell'in uentione, ed i ben fatti abbattimenti dagl'ornati Caualieri fu molto celebrata. Lodandosi ancera nen poco le giostre, & l'al tre fest e,che con concerfo di molti Principi furon fatte ne'mede simi temps à Bruffelles:per le Noze del Principe de Parma, che fi era in Mairimonio congiunto con Donna Maria cugina del Re de Portoghallo. In mezo a tante feste contra all'espettatione del la piu parte il Cardinale Alessandrino frate di san Domenico fu creato nuono Pontefice . Il quale effendo in cio stato aiutato mir abilmente dal Cardinal Borromeo nipote di Pie quarte suos preght affun je el nome de Pio Quinto. Prese questo Ponte fice fe bene mentre fu Cardinale non era stato di molta confideratione per gl'oitimi suoi costumi, or per hauer fini conuenients a quella Sede en un momento tanta riputatione, & credite, che ?antica, & debita autorita de Pontefici, con che folenano effere raf renats : grandiffimi Principi, pareua, che in lui rifurta a fiorire incomenciaffe: entanto, che fino a gl'heretici eltramontani inimi ei acerbiffimi ordinariamente de Pontefici Romani erano costret ti ad approvared laudare la sua bonta d nettez 7 a. Costui oltre ad infinite sue buone opere era sopra ogni altra cosa intento a tener purgato dei maluagi femi di herefia quelle Provincie,che nel la fua obbedienza ancora rimaneuano . Et finalmente col non volere ne perse,ne pe siioi cosa nessuna da nessuno, Ó col fare professione d' essere al publico benefitiosolo intento, sali a ciasche du no in tanta veneratione che nessuno fra cattolici si ritrouaua che straordinariamente non l'osservasse, & reverisse. Da cosi fatte Pentefice erano tutti i gesti del Duca; ed il buono ghouerno suo. de del

& del Principe ogni giorno publicamente commendati: accom pagnando con le parole l'opere verfo lore amorenolissime ; intan to, che non pure ne primi giorni del suo Pontificato, approvo la no minatione fatta da loro di Aleffandro Serozi per il Vefconado di Volterra:vacaso per la morte di Benedetto de Nerli:magli con fermo la diense à della residentia appresso ad esse Principi del Nun tio Appostolico : Stata (come fi dife ) cominciara dal anteceffor fuo: non oftan: e,che non mancaffe,chi intorno à cio gli facesse mol to phagliarda oppositione. Concedendo oltre a questo in grassa loro, che Fabbritio figlinolo del Conte Gionanfrance/co di Bagno morto appunto in quei giorni facesse setto nome del Cardinal Co lonna compositione con Don Antonio Caraffa & rinauesse oli sta vi suoi di Romagna statigli, (come si disse) consiscati da Paolo quar to fotto colore de i danari tolti à Franzesi nella guerra di Siena fu lo flato ecclefiastica, & donati ad effo Don A itonio. La quale compositione beboe sinalmente persetione con dieci mila sendi, di che fabbritto fu dal Principe di firenze accomodato. MailPa pa,ed il Duca per la volontà, & per i fini dell'uno, & dell'altro i quali maranistio famente si confrontanano, contrasfero insieme le perfetta intelligentia & tanta reuerenti sera dal Duca alla bon ra di cosi santo Pontefice portata, che mas da lus efortatione, o ri chiesta non fu farta, che dal Duca non fusse subitamente eseguita Convenendo fra l'altre per quies e de communi sudditi: 5 per e-Stirpatione di cofe nocine piante che i banditi. malfattori non haue fero ricetto negli fati l'uno dell'altro : ma che diligentemen se sirscercaffero, & si prendesfero; & che l'uno all'altro in essecusione della giustitia le confegnaffero, Con che fi ounio in breu ffs mo tempo a graus simi difordini ne'quali serpendo á poco á poco il male, pareua, che si fusie per incorrere, Et fu cagione col buone esemplo, che dalla parte di Napoli si cominciasse à fare da quel Uscere col papa il medesimo. Non mancauano in questo tempo le diecs Galee siorensine ghouernate come luoghitenente del Duca & del signor di piombino da Alfonso d'Appiano suo fratello dipor gere alle cofe del Re Catsolico ogni possibile commodità: esfendosi esso Signore di piombino à cui si riserbo sempre la sogranitàrima fo dal nauicare per alcune fue indispositioni: Confe quali in co pagnia di quelle di Spagna, & di Gianandren d'Oria fi attese questo,ed il seguence anno 1567. 1568, non pure à rinfrescare

Jecundo il bisogno tutti i presidij delle forteze marittime : Man fuccorrere [pello sntorno all'I fole,ed agl'altri liti d'Italia, O di Sparna con vislegrandissimo di ques luoghi ; per la qual cosa mol ti. o molti corfali vennero ad efferne fatti prigioni, ed eftir patide loro Vaffells . In che fare Alfonfo predetto ouumque con le Ga lee fiorentine interuenne acquifto prede, & fra i primi sempre com battendo le sece con molto honore trapassare: Tal che l'antica gloria della virtude Toscani in mare comincio ghagliardamente a rifurgere; ed epli dalla fua Religione fu poi con molto honore riconofciuto. Faceuafi in tanto ogni gorno il bisogno dell' Impera doremaggiore; perche la guerra, che si pensaua solamente bauere col Transiluano, & co'Turchi vicini non pure continuaua ; mass sentina, che il Gran Signore in persona co'l maggiore Esercito, che hauesse mai farto la Casa Ottomanna ne vensua velocemente a suoi danni. Onde concorrendo quasi tutti i PrincipiChristiani & fra li altri il Papa con cinquantamila scudi il mese ad aiutar lo : non vollono ques di Toscana mancare oltre a dugento mila scuds prima inusatigli di non aggiugnere alla prima una nuotta correfia in mandaristre mila de loro piu eletts fanti fotto Aurelio Freshesoconnumerato fra piu periti Capitani d'Italia, I quali congsuntifi con altro grandiffimo numero che a fi neceffarsa imprefaconcorfero furon cagione, chele tanto Straboccheuols forze del Turco con l'hauere solo e spugnat o Zighes se ben luogho forsis simo in dietro fussero costrette à ritornare, essendous di natural malattia mortouitre giorni innanzi alla fua espugnazione esfo gran Signoreima tenuta la morte (cofamirabile à dire) per industria di Maemet bascia canto segreta:che non pure innanzi, che fusse fatta paleses confegui da suoi foldati la vittoria;ma si potet te pacificamente anche a Costantinopolicollocare nella real fede st noucito toro Signore. Non manco nel medefimo tempo il Duca di foccorrereancora co'danari le fortificationi della nuona Città di Valletta in Malta. Et questo anno refeutarono egli e'l Princi pe la ter 7 a volta l'offerte de Corfi , l' quals, effendo ftato ammaz Tato combattendosllorCapitano S. Piero Supplicauanocon grade inflantsa infieme co'l figlinolo giouane anch'ecli molto valorofo, di essere da predetti Principi accettati. Hauenano in questo, si co me ne trapaffati anni le cofe del Re Cattolico in Fiandra contimatopini'un giorno, che l'altro ad inusinpparfi . Es benche

affo Re oleve all'Ambasciata mandataglis sopra cio dal Duca per Chiappino Vitelli fuffe stato per opera del medefimo Duca, chevi mando Luigeda Douara efortato dal Ghouernatore suo di Mila no à trapassare se non in Fiandra almanco in Italia; oue come di luogho piu vicino harebbe potuto fumministrare conuenienti rimedia a quell'infermo corpo. Es benche al medesimo l'esort assero quafi tutti gl'aleri amici, o feruitori fuoi, non di manco alleghan done dinerfi edimportanti impedimenti non fen'era mai voluto risoluere . Anzi, che inuitato da tante, offerte, o da tanta pronte 24,6 fedelta, quanta scorgen a nel Duca, Sapendo qual fuffe il valore, o prudenza sua; giudicandolo percios pra ogn' altro atto a fuilupparetanti difficili, o fi intricate nodi, rimandato in lealia Francesco d' Inera, che per dare al neghotio pin efficacia era siato a lus dal ghonernatore di Milano mandato lo fece ric. reare Chauesse voluto sopra a se cotal cura pigliare; offerendogli olire alle for ? e:le quals dicena, che sarebbero state tante, quante a cotal atto fufferoda lui gindicate opportune tuttaqui ll'ampla autorità, che la persona sua stessa baueffe poeuco porçare : Era nel Duca alPhora, come sempre ardentissimo il zelo del publico benefitio, O riuscendo il Principe sno fgliolo per la renunzia fattali del gouer no ognigiorno piu valorofo, & piu aito a quella amministratione ed egli recuandosi ancora in eta asfas fresca ed asutante, & quasi di tutte le curesgrauatoscome appetitoso di gloria. G de lozioim patiente fu molto facil cofa a farlo rifoluere, fi che fi contentaffe di volere adesso Recompiacere nella richiesta che gl, erafà taper il termine di due anni. Circa la quale mentre si commissan: a trat tare le conditioni, ed i modis & mentre, che il Duca manda Don Luivi di Tolledo suo Cognaso al Re per confermare la sua volonta la mala conditione della mifera fiandra fece, che sal cofa alla notitia del Ducad, Alua pervenisse; & che o per cupidità di gloria o per speranza di acquistarfi, come fece grandiffimi Tefori, procuraffe con dinersi modidi intercomper la pratica che col Du ca Cosimo era comestabilita In che fare l'autorità, co mezi suoi furon tals, che finalmente l'electione in lui fu trasferita: asutato in cio grandemente da Ruigbones de Silua principa'iffimo fauorito di esso Re:il quale a cio procedette non per particulare beneuolen za, che con effo Alua hauesse ma per leuarsi dinanzi i'oppositione dell' Emulo, & competente fuo, secondo gli artifitis che

PPP 2

s'esfono per le Corti, o non guardo al amicitia che tenea col Duca Cosimo ne preuedde il danno, che al suo Re era per resultarne: es fendo fenza alcun dubbio l'immoderata cupidità della roba, & C. intolerabile austerità del Duca da Alua stata cagione pos difare in maniera disperare i popoli di quella Provincia, che con tutto i i raro valore del principe di Parma Capitano del Rein quelle par ti ancora non si fa scorgere strada, come all' ubbidien la del lor principe fieno mai piu per poterfi ridurre,effendo da lui per la recuperalione de effa fpefo tefore innumerabiliafflitto, & confumato el'altre vaffalle fuot, o ridotto effa provincia della piu florida, piu piena, o piu riccha di tutta Christianita aduna estrema deso latione, o miseria. La doue dall'autorità destreza, o magnanimi tadel Duca Cosimo, parena, che si potesse sperare; essendo ancora. le cose intere, che mescolandosi da lui come era sua natura, er co stume, la grauita con la piacenoleza, si sarebbero con reciproca contente? a tutte le cose con gran facilità accomodate. Si come in questo tempo se n'hebbe qualche speranza mediante la virtu di Madama d'Austria gouernatrice in essa fiandra: la quale oltre a quel che s'aspettana hanena ridotti i Principi, O l'altregen ti del paese in termine tale, che seil Re personalmente vi si fusse trasferito, o vi hauessemandato almanco personaggi tanto degna che i Signors di quelle parti non si fussero sdegnata d'ubbidirlo. Senza alcun dubhio ne tanti mali,ne tanto dispendio non sarebbe occorfo fare. Et però il Re era con tutta i'efficacia in questo tempo esortato anche da les a volere egli Steffo in quel luogho tra Dasfare. Esortanalo al medesimo con paterno affetto il pontesice. Pio Ouinto comandandogli in vltimo con la ponsificia autorita, che per il commune benefitio de Christiani douesse al tutto coi al cesa effectuare. Masopra tutti gl'altri l'Imperadore veggiendo il Revoltarsi alla forza, che gia l'eletione del Duca d' Alna co-minesana ad odorarfi; & gindicando la natura anstera di cotal huomo al tutto aliena dall'humore di quei popoli: foliti ad effere non in virga ferrea fecondo l'ofo fpagnuolo ma con amoreuoleza, ed affabilita ghouernati : quanto piu potena dissuadenala mandata di esso Alua : esortando il Re,che non posendo, o non uolendo trasferirfi egli a quella cura, che almanco di cio volesse alcuno del Sangue suo eleggere. Ma la, difanuentura come e detto di quel la milera prouncia, & imali configlieri del Refecero, che cosa'i

vtili efortationi fuscro prese à jospetto. & che nella prima senten tia finalmente si perseueras se . Et pero simolando di volere bene egls in persona trapassare, fece sembiante.che esso Alua douesso la fua wenuta in Italia , & poi in fiandra prouenire: mandando lo inelsa italia con buon numero di fanteria foldata pure all'hora in Hispagna :perche scambiandosi con la necchia, che di tutti i presidy d'Italia, d' di Sicilia, d' di Sardigna donena canarsi, posefse di foldati enti pratichi,ed efercitati fernirfi . Rauno dique Sti efio Duca d'Alua circa nouemila fanti tutto Spagnuoli, &mil le caualleggieri italiani, eletti anch'effi per i migliori di tutti gli frati del Re: & senza guardare al lasciare l'Italia con forze deboliffime, o per cio esposta à molte innouation: ne al pericolo che effe genti correnano in passando di effere da franzesi, o dagli Suizzers oppreffe ne all'alteratione, o fofpetto, che non pure i fiame minghi: ma tutti vicini ne prenderebbero: per lo stato di Sawain of per la Borghognain essa fiandrale riduste. Non mancando il Duca Cosimo;poi che cosi al Repiacena di nonporgergia sutti gi asuti, di che fu richiesto. Concedendogli fino a Chiappi no Viselle generale delle fue fanterie : il quale all' Alua in tant surbulentie, che seguirono poi fu uno degl'utili frumenti, che ape presso à lui si ritronasse. Non era la francia anch'essa sen agra diffimi monimenti, mediante la nuoua religione chiamata degli-Vohonotts : de cui finalmenteerano rinfetts capi il Principe de Conde, & Gasparo de Culigni Ammraglio di Francia; I quali per una grandissima congiura fatta: furon molto vicini il gioruo di S. Michele a prendere il Ref la Regina prigioni . Onde per cio si vedena accendere una grandissima;ed importantissimaquer rathauendo co fiumminghi, co Tedefchi, o gl alers Inghilefi, i me desimi fini, de le medesime intelligentse . Per il che ricercando il Re, d la Regina datutti gl'amici d'Italia, ainti, d' particolarme se da' Principi di Firenze, a qualifu mandato Annibale Rucellas ottennero da effi de FarenZe oltread ottantamila scudi prestati lor grima, alers contomila, che tale fula lororichie sta : founenen dooledi altrestanta fomma si Pontefice ; poi che più di danari , che di gente pareua, che si contentaffero . Et perche non meno in fiandra per l'asprezza del Duca d'Alua, che in francia, ed in Ger mania fi fentinano grandiffime alterationi ; temendo , che una Vittoria, che aueffero gli anuerfari della Religione Cattolica; non aprife :

# 186" O LMI IB TR TO

aprificioro le porte d'Italia: si che scorrendola , de depredandola sutt 1. Tmaffim imente Roma non rinouaffero l'acerbe memorie de Choui, de l'andali non mancana il Duca di ricordare al Pontefice, che farebbe stato bene prepararfi à tutte el annenimen-11,0 ftringere ona legha delle potentie d'Italia; la quale congiun ta col Re Caitolico fuffe baftante (bifognando) a fare loro neceffa riarelistenza. N. feendo oltre à cio altri muoui fospetti ca Tur chi: i qua i in ptu luo hisma massimamente incorno all' Isola di Cipridanan fe ni centro à veneziani di futura Guerra. Terlo che il Re Cattolico ben che tranagliatiffimo olere alle cofe di fiam dra per la morse miferabile del Principe fuo figlinolo , hauendo re molo dal ghouerno di S: cilia Don Grazia de Tolledo ed elettoni in fua vece il Marchefe di Pefcara . Ed al medefimo Don Gra gia hauendo dato per succeffore al generalato del mare Don Gio manni d'Auftria suo fratello naturale per l'imposentia di effo Do Grazia granata gia da malattia incurabile, o forto la condotta fua parendo, che disegnaffe, che motro piuGatee; che't foliro doueffe ro nanicare : poi che il Turco lasciato l'impresa d'Vngheria Da rena, che pin al mare, che alla Terra fuffe per rinotearfi: Princi pi Di Errenze come sempre of sequenti a tutti i difegni fuoi,man darono il medefimo Alfonfo d'Appiano, che guidana le lor Galee ad offerire, douendosi fure nuona condotta oltre alle dieci folite quel più numero di effe, cho à quella Maesta fusse piacinto: Ma mentre, che le cofe di mare per l'inaspettata quiete de Turchi re Stauano fospefe, o mentre, che la Francia, o la fiadra fonoinma o giori, O più importanti tranagli, che mat; & che il Generaldel mare Don Giouanni rimane in terra occupato per il follenamen zo fatto da mori in Hispagna:i quali dalui non fenza molta fatt sa furono finalmente domati; O vinti : l'Arciduca Carlo paffato di Germania in Spagna; per perfuadere al Re, che remofso de handra il Duca d'Aina vi mandi al Ghonerno alcuno della Cafa d'Austria, non hadendo poruso confeguirlo, conclude al fine, che la maggior figliola del Imperadore, se bene come promessa prima al Re di Francia fia da efso Re Filippo, a cui era morta la moglie franzese sposata, dandost la seconda al Re di francia il qualeessen do dagl'anuer fary suos V ghonotteridotto à difficil partiti: ne po gendo de Toldati del Regno fuo molto ficuramente fidarfi, hauena per imbasciata dal vescono di Macone Alamanni, & di Annibal

# S EOT TIMEO 480

bal Rucellai occenuto dal Papa, da Principi di fivenze aiuto di genti à pieced à cauallo. Il Papa di quattromila fanti, & Mille caualli fotto il conte Santa fiore, o firenze di mille fanti, o cento cauallifotto Mario, Sfor Za fratello di esco Conte; non ostante, che in questo tempo l'Ambasciadore Petrucci risedente per firenze in francia fuse stato costretto per conto della precedenza con ferrara; non volendo las ciarsi occupare il luogho dell'Ambascia dore auuersario afarne non piccolo risensimento: inclinando quella Coronaassai piu al ferrarese.che al fiorensino. Mal' Ar ciduca Carlo partito non cosi ben satisfatto di Spagna, & col Da ca di Sauoia abboccatosi in Sauoia era con le Galee del Doria pas Satoliuorno per visitare la sorella infiren Ze;nel qualluoghofucon sucredibil letitia ricenuto . facendo fegli incontro fino a linornoil Pencipe e'l Duca siquali con ogni forte d'ofsequio & di cortefia mentre volle in frenze dimorare fifsor? arono di trattener!o of fe Reggiarlo: facendo percio conuiti, de balle di Donne nobilissime co Commedie piene di singulari artificii, or con varij ginochi di Ca naliers; & de maschere, Onde preno di sadissatione trapassato à Ferrara fu con simil feste da quel Duca, & dalla forella in simil modo accarezato strouando la medesimaletitia i. M intona; oue dall'altro cognato & dall altra Sorella era aspettato, Da la qua le Città partendosi fece all'imperador in Gormania ritorno. Era in questo, & ne passari anni la disputa della precedenza frat Di ca Cosimo, o quel di ferrara proceduta con poca quite: o conma co contenteza dell'una parte, dell'altra effendos a decision di essa finalmente ridottaal giudstio, che ne doueffel Imperadore da re, il quale, come amico. F parente di ambodne: Duchi molto de siderana de mettere alle loro male conteteze bon fo fine . Fu fas to condescendere il Pupa à concedere al giuditio Imperiale que Sto dalle medefime, cagionisma molto piu da pregbi del Duca di firenze con limitatione pero che l'Imperadore doueffe hauere la different a intermine di sei mesi, & con alcune circunscritioni gindicata. Cond scendedo aquesto anche firenze perche dalla buo Bagiustizia del Imperadore, che a preghi del Duca di ferrara ne lo ricercana non potena; no confidare: purche il ginditio fusiefat to da lui per giuftizia et non per una amicabile et come si dice per. equita contrario a quegli che à preghi della me desima ferrara arena, che l'Imperatore desiderassi. Il quale oltre a cio non pots 1306

na fe'non con poca fatiffatione d'animo comportare che il Papa con la limitatione predetta voleffe in un certo modo dargistegga & con quell'atto quefts mostrare di mantenersi la sourana autore tà : parendogli di douere presumere che la disputa delle dignità semporali doneffero piu condecentemente dal feggio imperiale; ebe dal l'ontefice effer decife Onde menere che l'Ambafciadore di firenze Lodonico Antinori, adduce a fanor della fua canfamol ze rayions concludentissime contro à quelle, che dal Canalier fias co, d dal Discalsi Ambasciadori di ferrara erano afauere dell'altra opinione proposte: O mentre che con ogni in Stantia cerca che la caufa per ginstitia fia giudicata,od il meno di essere nel Suo luogho restituito : essendo l'uno, & l'altro Ambasciadori lità o anti it ato per quel tempo fospesi dal conuentre alle cirimonie pu bliche ; il termine prescritto da Papa venne à spirare; & cofi d giudstio non senza qualche fdegno dell'Imperadore, o non man co del Duca Cosimo, che mal tollerana, che le cose stimate da lui chi are li fuffero intorbidate, fe ne tornò à Roma. Onde il Papaveg giendo quanto mal uolentieri il Duca di ferrara fusse pe tempi paffats convenuto, o have se da suos Procuratori lasciato conveni re al guditio de Cardinali, de leghati fopra tal caufa dall' ante ceffor fuo, & da lui confermats, & defideroso anch'eeli non manco dell'imperadore della concordia comune:per far parere ment afpro a ferrara il rimanere inferiore nella lite: nella quale pindica na, che haue ffe pocaragione . Es desidero so dall'alera parte de vicompensare degnamente tante opere gloriose del Duca Cosimo il quale per la fomma obbedien a verso lui, y verso gl'Antecesso, ri suoi per il vero zelo della Religione per l'incorrotta giustitia che ne suoi ftati fi manteneua.per i pronti foccorfi contro a gl'in fedeli, Contro a l'heretici da lui fempre dati, per la potentia maritima, trerrestre, con la quale hauena le marine ed i confi ni eccle fiaffici piu volte difesi ; per la nuona Religione di s. Stefa no a serrorede Corfali da lus nuovamente eretta: perlagrande (a dello stato pieno di nobilissime Città; peril numero grandissimo de popoli,de che effe,ed i lor contadi fon piene per la ferrilità : ed amen ita del paefe & per la bellez (a, o rischezza, o dignità di fi renze la quale liberamente dominando a utto fuo do min so nom riconof ce superiorità di Chiesa o d'Imperso,ne di altra terrena Potestà:madependesolo da Dio & da sestessa; non manco di tutteque

### S E TOTAL MION 4851

le cose parendogli, che quell'Imperio della maggior parce della Toscana, che per ammir abile giudisso di Dio piu, che per humana votontà era alle mans del Duca peruenuta, fusse da lui con som ma prudentia, o valore:in pace, & tranquillità, con piena conten reza de suddiri suos ghouernava, lo rendessero meritis simo di qual si fia pin'alta recognissone . Si dice, che voltatofi à Dio: or pre-. ghandolo, che l'indiri? affe per strada, onde poceffe à cotal ebischo ed alla sua buona volontà satisfare, come da lui inspirato si risot ne in vleimo, che nessuna alera migliore fe netronasse fuor che eri gerlo à tal digmità, che ferrara, o sutte l'altre Teste, che non fuffe ro decorate di Real Corona deutsfero alla fra cedere. Et fentendo che il tisoto d'Arciducà altre volte disegnato dall'Antecessore petrebbe a Principi di Cafa d'Auftria dispiaceffe : eleffe quello del Gran Daca costumatosi da Principi di Littuania, O di Mos couia. Concedendogli la medesima Corona & Manto & Scettro con che i Refogliono la loro dignità,ed autorità denotare: con tut ti i piu ampli prinilegi, & preroghatine, che in cio fi tronaffero place. Il che con Breue, et con bollanolla pin ampla forma Stipu lata, intisolandolo per Je de per i fuei fueceffori Gran Duca do Tofeana,ma fenza preginditio dell'altrui giurifditioni glimando per Michele Bonelli suo Nipote fino a firenzo a presentare Ilaua le con quanta attentione, & contenteza fuffe l'una. E l'altra firit tura nel publico concorfo de Magistrati, o della nobiltà lettada Giouambatista Concini in firenze il giorno di fansa Lucia 15 60. difficile senza alcun dubbio farebbe per qual si voglia penna a des cuiners : Scorgendofi per ciascheduno mediante quell'atto;che non pure la persona del Gran Duca Cosimo: ma la sua Patria fi rente era Stata nella debita fua grandez la , & dignità confirmata l'honore, & la libera potefta, della quale si vedena denotatà dal Giglioroffo, che in cima allo Scettro, ed in mezo alla Renl Corona dall'ifteffe mani del Papa erastaso disconato. Mediante il quale si dimostrana, che come libera di se stessa, del suo domi nio:poteua unche il suo principe per se stessa coronare: il che veni na coroborato maggiormente dalla fourana autorità, che ha meri tamente il Papa sopratutte le cofe. Mandaron fi a tutti i Princs pid'It alia, o fuor d'Italia Ambasciadors ad annuntiare cetale eretione, & ad odorare in parte con che animo fusse riceunta da lo roine quali furon trouate varie dispositioni . Accesto il Re . con

#### 484 L I B R O

Regina Madre ali Francia con moto licro animo ad appronògula; 
o fice afutonom potendo fe non esfergli molto graro opini afalta 
com adula fina cafa de Medicis O peris in oveco fi per lestevere 
fero tuti vivioli: ma dall'altra partseo la no nomettre nelimada; 
fino sempo al lungho pi in degno i Ambaficanore Tofano dalfortrarostopo al lungho pi in degno i Mandria dorra Tofano dalfortrarostopo al montre con qui este le life contradicenti. Ingoluterra ambri framofria con qui atte deceme dea peroune evalle
grarsi di conti dugni is collectuta nella persona di un Princepe
cosi merricolo, vintuso e che fena altra appresare, sistis ad langua
lostito di Gran Duca di Tofana, ed in voce, per lettere lo bonario.

Gl altre quafitutti, restando fi fpesi diceuano volere stare à ve dere quel che in cio l'imperadore, ed il Re Cattolico deliberaffora Il Gran Duca intanto accompagnato da gran parte de nobilide! suo stato ne era con bel! issima pompa andato à Roma à ringra, zsare il Papa: Dal qualenella fala de' Re con maranigliofo affesto. Geon tutti gl'honori reali ricenuto: o nelli stanze del proprio par lac 7 o alberghato, doppo la confulta fasta con lus di varie cose tuto: se al publico beneficio della Christianica tendenti volle in vitimo. che il possesso della sua dignità con tutte le debite cerimonie da lus si prendesse: non oftante, che il Conte Prospero d'Arco imbas. ciadore Cerareo non poco recalcitrasse; protestando al Papa, ed. al Gran Duca in ultimo la mala contente ? La, che ne sentirebbe ... r , l'Imperadore, ed i Principi dell'Imperio; o che hauendo Cefa re la sourantà sopra la Toscana. O particolarmente sopra la Cit :.. ta di firenze che alus F non al Papa appartenena l'accrefcera. o non accrescere quel Principe di nuoni titoli:concludendo, che il :: Papa fuor dello Spirituale, of fuori del suo stato ecclesia stico d'-. ogn'altra dignità semporale doneua lafesare, che da lui foto fe ne dispone se . Il che dal Papa, che ha potestà sopratuete l'alere term rene potefra poco afcoltandofi: o della liberta di Firenze. O della legittima possessione del suo dominioche da se stessa depede anedo. la certezza:la domenica,che si dice di letare essendo la Cappella di Sistodi gradissimo popolo ripieno,ma senza interuento di nessu no Ambasciadore Scendendo in esta co folies Cardinali & con l'babito Pontificale fi wedde dopolus col Mato alla Reale il GraDna sa Cosimo umere dal quale con nobel sernigro era la codadei Ma. to l'ontificale con mano softenuta. Assistendogli, & di poco preue

mendalos due capo delle due Principals famiglie Rimane Mar Cantonio Colonna Ducadi palliano, & Parlo Giordano Orfino Ducadi Bracciano; effenda infirmi mado sini fostenuto la coda del Manco alla Reale dai fuo, Marfro di camera Antonio di Montaine. Colquals ordine escendofi fu l'Altare deposta la re la d'ore pos che nella Sede Pautsfieale fi fu il Papa collocato mit tendosi e Cardinoli à colisi lunghisil Gran Duca olere a due Du shi Romani predetti fudal Cardinale Alciato, & dal Cardinale Madruccio a feder pofta fra l'eleme ed il pomuleimo Cardinale prese, Que dimerato fino a che l'Epistela fu fornita di leggere; mouendofi i due Ducha Romani dalla Sede Pontificale qui lati da due Maestri delle cirimonia d'fasta alle Altare la debita reue rentia: d' con altre reuereusse smils lenato il Gran Duca, onde se dena: o fatto di nuono all'Altare ed al Papa la debita cirimonia poi che innanzi se glissi internochiano chamindogli baciato, come fi costuma il prede; Trivrara, d'ierta fapra un Messale la solita obbedient a della Coronaste por che dal Papa furono alcune ora tioni dinot amentederie: porgendogli Marcantonio Colonna effa Corona, che per eso ricchissima exa stata apparecchiata glie la messesinalmente in testa : dandogli dopo quella in manolo Scettro che da Paol Ciordano Orfino fu a lui in simil modo porto . Co quali ornamenti preuenendolo sempre i due Duchi predetti , fu: fra Cardinali medesimi onde si eraleuato di nuono fatto tornare ed oue sempre, che'l Dinino Victorscerchana, o che si scoprisse la sefta o ches'ingire chiaffe fempreglera dal Colonnefe la Corona di testa lenata, d dalle Orfino sempre gl'era ferbato lo Scettro . Ma venuto poi all'offertorioricondotto conlemedesime cirimonie à piedi del Pontefice gl'offerse un rarissimo Calice, tutto d'oro da nobilissimo maestro fabbricato, di marausgliose sigure tutto cos perforcon il quale si accompagno una crocetta di diamanti di pre 20 grandissimo, or di non minore artifitio. Doppo le quali cose in lei bacini d'argento furon da fei camerieri del Gran Duca per la propria persona del Papa, o per ornamento dell'Altare Pontifi cale portati diversi paramenti di stupendarische zza,6 di mira bile testura;ricamati alcuni di efficon perle,ed oro; ed altre gem me orientali di grandissimo valore. Con il che essendosi fornita la Messa; & riaccompagnando il Papa col portargli la folitacoda del Manto fino alla stanza che si dice, del paramento:ricene inquel inogho da ini con l'ofare cerimonie, ed orazioni la pre feritia Re fad erossitista in tal giorno domassi alla persona pia degran che alla professa del Papassireroni, con laquate in mana, poi che da lui ssi con la folta benedizione li conziste accompagnando lo uniti Cardinali, colmo di geria, chi di terita ssi fatto pia pissive versi le sue la cammino alle quali con dimostratione dissipiito applias of girdo personano pio che con lundissipiito applias of girdo personano pio che con lun-

gha cerimonia si suono da sui essi cardis nali sicentiaissad insinsi altri nobi sissimi circustansi, che perralle gravsevano concossissi eso zo di dare con i debi

zo di dare ogni debi tasodisfatione: rimane

do finalmente co fuoi accioche dicofilungha fasicha potele prendere necefiario ripofo

# DEL SERENISSIMO

# COSIMO DE MEDICI

PRIMO GRAN DY CA DI TOSCANA

Libro Ottano



finds it Signor Cosmo de Medici inque sta forma stato non pure decorato dat Pontesse Vo Quinte del istole di Gran Ducama con la presentia coronaison; & con glaini sati essento pienemismi in esso stato conservamento mancò il no uello Grian Duca di dare con vana sua molto amoreade lettera simissimo con molto amoreade lettera simissimo con molto amoreade lettera simissimo con

di cada arione a Signori Fentaminisfrendo i ficine à quala Re Albhorif, l'avrie forte. De presente del fin Hane. Et question of finiziograndiffina et giomepas che gia fiftanina, che a Turcho hasiradino cominicate ad affatarrela levo I fiatali cipro. Alla quale da quel Proge, effendo aneva esfo Gran Ducana Roma aja con al l'a finil letteria di non monora amuronale a resporte: a dandagi i l'ar finil letteria di non monora amuronale a resporte: a dandagi i l'ar fini resis visitato le provegatione, che alla prefa nopolita di qui l'ar finicatione concensanti. Alla ammani, che al Gran Duca jufo ci alla visita porferma ano finiche provenza a di comini chi controli ci alla visita di considera properti al segue a pre den concensare pre al Ceranto del 18 de divisiosa qualiferpre den concensare pre al Ceranto del 18 de divisiosa qualifer-

,...

20143

re in tal cosa multo riscaldato: & acui à cagione de me defimi Tiriki giudicanis deuerfi hauere molto rifpetto dal prese tarla ad eff. Gran Duca al tutto si astenne; scusandosene pos co ministra fun l'astella Sagnorsa; & moltrando quanto legistima vas sone l'auffeds cso fare si fuo Ambafesadore risenuto. Esfendo furitornata non pure a dare, ai Gran Duca Francesco suo fig.iolo & fucceffore i titole de Gran Duea, & trattatolo per Alte-Zama mandato il Gufcione Ambafciadore à rallegrarfi con lus fino in firenze. Effende fi queste cofe in questa farma efpedire : il Gran Duca prese dat Pontefice licentia, non fi effendo dall' une lafer ato indietro ni ffuno fegno di paterno affetto,ne dall'altro de filiale obbedienza . Onde con honors maranigist fi fino al fuo frato da ministri Papali accompagnato, por che in effo fu peruenuto. che a firenze comincio ad acco starfi fe l'altra volta, che di Roma fecer norno fu da Popoli fuos, & da quella Cittacon verace letisia riceuuto ; questa fopra ogni humana credenza fi lafcioquella ed ogn'altra letitia.che mai bauessa gia gran tempo soutito adie tro: ed il giorno,che in effa fece l'entrata, fu veramente il giorno pin felice, o pin per lui colmo di gloria della sua vita : se gran parte della gloria de Principi consiste (come io credo) nella bene nolenza; C contenteza de Popoli ghouernats da loro; non fi poten do fatiare vecchi & giouani a dimofratione d'un certa deuoto af fetto di preuentre l'un isaltro, d'incontrarlo quanto piu lontano dalla Città fi potena; val che molti in habito lungho, dicinile, bent abe vecchi, & Hanchefurono alcune miglia fuor di effa à piede rè tronatiche benedicendolo, de laudandolo con la vista di lui cerca nano a loro occhi fatisfare. Era intanto la deliberatione del Pa pa circa il nuovo Tisolo capione di queste contentezo stata farea nota alla Corte dell'Imperadore per bocca de Aurelio freghofo 5 mandato prima a quella Machadal Gran Duca per vallegrarfi delle figlinole maritate o non, parena, che à gran pezzo vi fe ne fusfe prefo quell'alteratione, che s'intafe efferfi fatto, poi the feppe ro della Bolla, che era flata à firenze mandata. Ma molto più parfe ancora, che le cofe ventferoad inacerberfi fentendofi, chenon affante i proteste fatti dall' Ambafciadoro Cefareo fi era procedu sa fino alla Coronatione : Onde fe alle prime lettere che dauane conto della Bolla a Firente venuta,non fu veluto rifpondere con altre, che col felire titole di Duca ocufandofi l' Imperadore com

#### OTTALVO

lettera doman propria dinon potere cio fare fe prima il contenu to de effa bolla non nedena; alle foconde, che con la copia della bolla erano accompagnate,non pure non uolle rifpondere : ma veduto le fottofcritte col titolo di Gran Daca fen 7 a fare altrimenti leggerlo commoffe, che all' Ambasciadore di esso gran Duca, fussero re mandate . Alleghando esfere costretto a cio fare per non pro giudicare aprotesis, che dal suo Ambasciadore erano a Romasia. si fatti per correborare i quali fatto chiamare nella Jua camera olere all' Arciduca Ferdinando suo fratello ed alcuni del suo con figlio molti Imbafciadori,ed altri diuerfi perfonaggi; confermò quanto ne predetti protesti si conteneua; accio non potesse da nessu no efsere presunto chel Ambasciadore senza sua commessioneg! hauefse fatti ; One fece fare autentico strumento dichiarando l' atrofatto dal Pontefico nullo. o mastrando, che chi al gran Duca. hanesse co titoli corrisposto glibarebbe fatto non piccolo dispiacere priferbando nella Diesa de Spira che presto doue na farfiil. pirlare co Principi Elettori fopra cio quel compenfo, che haueffe gudicaro efsere sondecente all'honore del Sacro Imperio, Il Ze . lo dell'autorità del quale mostrana con geimbasciadore del Papa. & del gran-Duca; o non fue particolare idegno efiere cagione. di questi morsui imescolando elere à cio ad esso Ambasciadore del Gran Duca con le minacciela speranza de pour venire a qual che concordia pur che dal tribunal suot non dal Ponteficale fi. fuffe voluto dependere . Al quale Tribunale ponteficale volle chedue de suoi configlierische chiamano Aulici fino a Roma fi condu cefsero a fare la medefima confermatione de protesti, & adoler fife bene trastarono fempre con molta renerentia, che havendo le Imperadore la souranità che presumena hauere fopra lo Statodi Toftana & fopra l'isteffafiren? e per come de ritoli non fusfe fta. to tenura nell'arion fasta quel conto ebe fi doueua de luisi quale ba uena acoralponisione do accrefcimoso de sito odato buona freraza. quando dal Conomo Segretario, che vi ande col Print spo fpare, Je n'era co suor Configliere stateator quando passando per firen. ze P Arciducha Carionera stato dal modesimo Concino richie Sto. Mostrando per eso de presumere che non per proprio motino del Papa come fiprodicana ma per inftighatione,ed arsifici di es. so Gran Dueasche hauena volato cotale appetito in tutti i mod i er sen Talui efoghare fuffe à coa esse Papa stato en desse. Quefte à Koma

Roms peruenuts poi che dal Papa estennero diefferein affai lar pha Congrey assone, afcoleate, bauendo queste jet malte altre cofe esposte:ernell'autorità intercetta al facro Imperio fatto non poca degisen Taffe bene fempre della perfona del Gran Ducacon mol romore fauellarono, non dimanco secondando i proteste fatti da l'Ambasciador Cofarco per una Carsa, che da lor o fu prese. enta dichierareno quanto à loro inualido sutto l'atto della Coronutione: de che, delle parole dette: hauendone lasciato à richie-It a del Papa scrietura; senza attendere altra resposta fecerover lo Germaniaritorno. Mail Papa per il motino grandissimode Turchi verfo Cipro,ed altre Terre de Venetiani intento malfima mente con sutte le for le fue a crare una legha, onde si poteffe fai re a tanto impero resissenza,ed in essa molto desiderando d'includere l'Imperadore per non accender piu l'ire, che di qua, F di la. si vedeuano eccitare ; tasciando ogni puntuosità, ed acerbeza da parce; volle, chelarifofta fuffe quanco piu fi pocena dolce ofquie ta:moferando alla liberta ed imunica di firenze non fi poter fare veramente contridatione, La quale bauendoss per se stessa eletto il suo Principe : non era obblighata ne l'Imperadore, ne nessuna altra humana potentia à riconoscere. Onde per cio, & per l' autorità Pontificale superiore à tutte quelle degl'altri,era per co Cequenza fato à lui molto lecito il fare quanto haucua fatto collo candosi massimamente la dignità data in persona di tanto raro meriti. & valore facendo con quefie ed altre ragions all'imbafcia dore Cefareo presente alcuni Cardinali rendere per scrittura al le cose degl'Aulici prima dette la sua risposta . Desistendo per L's medesima cagione del non prouocare l'Imperadore dal procedere contro al Duca di ferrara, come harebbe fatto: poi che dall', opporsi essendo vassallo tanto apertamente alle sue delibrationi non pareua, che punto volesse desistere Il qualecol dar segno di essere perfarmotivo d'arms in staliajet col fare continue spedi tioni di Corrieri et diuersi personaggi mostrana di essere molto maluolontieri per cedere alla lite; trattata fino all'hora dall'una et l'altra parte con tanta nehementin, et calde ? L'a stimandos fral alere cofe che Don Alfonfo da Este suo zio, stato da lui mandato alla Corte Cesarea, forto specie dirallegrarfe anche eglidelle figliole maritate, fuffe stato veramente accioche con l'autorità, & deftreZza fua procuraffe di follonarlo dall' abbaffamento, in cui per.

# OT TAVO TO

per il formontare, che haueua fatto l'Emalo suo glpareua essere incorfo; Procurando quando non riuscisse di rendere inualido ?atto della Eretione al granducato fatto dal Papa: di vedere fe al . la Diesa predesta di Spira si fusse potuto anch'egli con nuovo tito le innalzare. Ma all'una cofa fi opponena il non nolere i Princi pi Catt olici, ne l'Imperadore ( fe bene non poco. sdegnato col Papa,opporfe direttamente alla fua autorità per loro intereffi.che as las più che quegli del Duca di ferrara gli premenano; ed all'altra parena, che mal nolentseri l'Imperadore confentisse; non essendo nella Dieta potuto interuenir e per sollecitare cotal nighotso il Du ca di Sassonia, ed il Conte Palatino due de principali fautori di esto ferrara: per essere occupatinelle Noz Te de figliuoli, che insie me in matrimono si congiuaneuano. Onde le cose si rimaserone me desims termini ed il Gran Duca, che mai non dispero, l'Imperade remon fuste per piegharfi alle sue buone ragioni, cen l'humilea, & so nl'ossegnio andaua sempre sforzandosi di placare la durezasua & di mostrare, che non per poco conto che de quella Maesta fi fuste fatto; ma che se per espresso motino del Papagiera stato co li desiderabil dono offerto troppo gran mancamento gli parrebbe bauer commesso refrutandolo : non lasciando insieme indietro nesses no di quegli viiti, che per fare apparire cotale intentione li parcua no necessari. Eran passate alla Corte del Re di spagna le cose qua finel medesimo modo: oue se bene alle prime parole, che fece aquel La maesta il Caualiere de Nobili Ambasciadore residente per il gran Duca di douere effere dal Papa accrescime di nuono tito lo,rifpofe,che ogni efalatione di quel principe à lui tanto amice gli sarebbe siata sempre cara; o scendo massi mamente da un Pon tefice tanto buono;non di manco perche si eravo poco prima licen riate da! fue foldo le dieci Galee, che fine all bora l'banenano ser-20:effendofene perdute cinque per colpa del gran Commen latore di Caftiglia; & l'altre effento mal trattate, & mil paghate fi porfe occasione al Consiglio regio, male inclinato quasi semprever fo i Principi di Toscana di rinouare l'antico sospetto della loro orandezza & callunniarli, che col Papa, & con alsos in abballamento della potentia del ReCattolico hauesferosntelligentia; piglia do fra gl'altri per argumento di questo l'hauere essi accordatocol Papa, che le cinque loro galee, che erano soprananzate al naufra gio dandone tre alla lor o Religione de Santo Siefano, o sutte in-Geme

freme ghouernandole Alfonfo d'Appiano riceneffero da lui entis i condannati dello stato Ecclesiastico:ed esse al rencontro fussero obblighase tenere al Papa guardate le sue marine. La qual cosa venne canto piu ad apparire negl 'occ hi delle genti quanto parfe; che da Dio con dargis prospero principio fusse non poco fauorità Perche non prima fu da Alfonfo stabilito cotale acordo in Roma che tornandosene alle galee, che l'attendeuano a Polidoro fece preda a bocca de Teuere de quattro galeotte che fino à Roma si ap parecchianano à scorrere. Ma queste cose, che à buona fede, & con l'animo sempre unclinato al publico bene o sempreverso il ReCar rolico affitionatissimo si trattanano erano per gli stimoli degl'emuls del gran Duca tutte alla pin trifta parte tirace. Come auuenne nel riceuere le prime lettere, che gli danan particolar conto della Rolla venuta di Roma per la nuova eretione , In cui per che la sotto scrisone era col titolo di Gran Duca: Prima checoral fatto volesse o con parole, o con lettere appronare; mostro il Re vo lerfone co fuoi configliare: da quali gli era meffo sofpetto, che tal cofa alla sua souranisà di Siena,ed a luoghi, che ancora vi possede ua de Porthercole, d'Orbatello poteffe portare pregiuditio. ma perche cotal sofpetto mediante la bolla, che gli fu diligentemente dichiarata,pareua,che venisse sinalmente lenato via;le lettere res ponsine con tutti i titoli si farebbero per annentura ricenute se un corriere for arrivato del Imperadore non hauesse in un tratto tue re le cofe disturbato. Il quale portana lettere piene di doglienza de quella Maesta: querelandosi del poco contos si come haueua fat to a Roma che si era fatto di fui, de suoi protesti nella Coronatione, o preghando con molta instantia quel Re suo cugino per ho nore di lui proprio; per quello della Cafa d' Auftria; per quello del facro Imperio, che voloffe dall'accestare cotal fatto al tutto aftenersi; alleghando nel medesimo modo le pretensioni, che esso Im perio fi stimana hanere sopra la Toscana, & sopra l'estessa Firen ze. Onde con non piccolo giubilo de Principi emuli del Gran Duca, che tutti da quel che deliberasse si Re Cattolico mostranano volere dependere l'accettatione, & confermatione de titols fudel queto dineghata Aintando in questo non poco la mala dispost tsone di quafi tutti i Ministri Spagnuolizi quali non potendo [dimenticarfine con quieto animo tollerare (non oftante i tanti meri to di effo gran Duca: F perche cosi hauenanoricercato, quei tem-

493

pi,che fiena fuscioro stata quasi di bocca tolta: con questo muono motino dell'eretione del Gran Ducato, fatto à quanto dicenano contro alla Capitolatione della Innestitura di essa Siena, comin cianano ad emrare in nuone speranze di doner tornare nel pristi no possesso di esso. Trasti forse piu dal loro proprio appetito: che dalla volontà del Re:al quale fe bene similmente parena, chè di lui non fi fuffefatto tutto quel conto,che arebbe desider ato, non di manco come Principe di coftante fede, or di verace benignità non si lasciana cosi facilmente indurre, one dalla libidine del dominare vedena, che i suoi crano trasportati, mando non diman co per compiacere all'Imperadore; o perche cofi parena necesia rio anch'egli a Roma afare al Papa i medesimi protesti ed a mo-Brare la medefima indignatione, fi come anche l'Imperadore oltre a quel, che haucuafattone due luoghi predetti mando a Venetia va suo huemo proprio à fare le medesime doglienze; ed à ricercare quella Republica, che dall'ufar con lui il muono risolo voleffe aftenerfi La quale per il desiderio, che haueua (ficome fi disse del Pa pa) di congingnerlo nella Legha non potena ad ogni sua richiesta non compracere. Ordino ancora, che esto gran Duca fuse citato ed intimatagli la lite per à tempo; da diffinir si innanze al suoTre bunale . Confermandofi con tali fegni ogni giorno pin, che lo fdegno suo finalmente deriuana dall'hauere desiderato, che da lui, & non dal Papa fi fuffe l'accrefcimento del titolo impetrato. Il qua le dicena,che farebbe stato concesso : se prima; che ricorrere al Papa con nuoni preg bi se ne suste à lui reiterata la petitione. La quale inclinatione volendofi dal Gran Duca secondare giudico, che fuffe bene oltre all'Antinoro Ambafciadore residete:mandar us per suo colleg a Gionambatista Concine inrisconsulto . Il quale con l'Ambasciadore primo parte disputando, o rispondendo alla lite: parce con of sequio, ed humilta tornando a fare la pesitione che dall'Imperadore fiaccennaua, vedeffero, che le cofe firiducefse ro al desiderato termine. Et perche anche in I spagna,ed a Roma fuffe chi à gl' Ambafciadori residenti potesse porg ere aiuto. & configlio. O mostrare, che in tutto questo atto fi fulse suridica mete, & co ogni debita circufpetione proceduto nell'un luogo fuma datoGsulio del Caccia figlisuolo di Alessadro & nell'altro Girolamo Papponi Pilano ambodue dottori di molto chiara fama . In fra queste desficultà l'amore, & la costante del Papa verso i merui Rrr

494

del Gran Duca era ogni giorno piu stabile. o piu feruente: si come anch'egli fegustando nelle buone opere verfo la Sede Apposto lica facena, che Alfonfo d'Appeano con le fie Galee non restaffe di continuo di scorrere intorno all'Iscle, Liti Ecclesiastici. Con che arricchitesi della preda di molti stiani poteste ghagliar damente accrescer poi le sue cinque galee, & ridurle fino al numero di dodici. Et benche l'animo del Gran Duca fusse verso citta la Cafa d'Austria:ma mass:mamente verso il Re Cattolico wella mede/ ma beneuclentia, & fede; non di manco fapendo si l'acerbità & le minaccio che da loro, & particolarmente da miniftri Spagnuoli verso tui erano vsate; & sapendo il Re & Regina di Francia, di quanto pondo in Italia fuste stato ad essi Spagnuoli l'amicitia del gran Duca non loscianano a fare cosanessina per douerlo nella lor pace tirare: in tanto, chedifegnan do l' Amiraglio di Francia;i Prinicipi di Nauarra, & di Conde; & gl'altri capi degl'Ughonotti, che si erano collor Rerappaci ficats di rompere la guerra al Re Cattolico in fiandra & giudica do il gran Duca verso lui mal animato:poi che di rompere à lui la Guerra in Toscana minacciaua mandatogli secretamente per parte folamente del re perche la regina mal volentieri col re cattelico intraprendena guerra giangalea? o freghofo, il quale altre volte era stato a sernity di esso granduca; lo annertirono che gli Spagnuoli congiunti con l'imperadore, & co altri Principi di Germania tra tiauano di douere uenire presto à suoi danni. A che fare fino li istessore di Francia era stato inuitato dicon correre:ma che se esso solamente con danari volesse alla lot parte prestare aiuto si accenderebbe da loro verso la fiandra col rimet terui il Principe d'Oxanges si fatto incendio di guerra che al re Cattolico parebbe hauer fatto affai, se poteffe quegli con gli altri suoi stati difendere; offerendo oltre à questo à lus per il paese suo de Toscana qual si nolesse ainto di canalli et de santi: Neu potesiano queste ed altre offerte fattegli primà et poi della Regina,et dal Re di Francia se non molto al Gran Duca piacere:es la profeissione che apertamente il Re faceua di voler venire hisognando personalmente à difenderlo. non poteua non mettere àl Re, Cattòlico molta gelosia : non di manco fino a che non sentiua altro: che minaccie, non parena algran Duca di donersi dall'antica ami citia del Re Cattolico alienare . Et pero rimandandene il Fregho-

### OTTAVO

phofo fuhito, non volle che altra conclusione ne riportaffe, fuor cho enfinits ringratiamenti al Re,ed agl, alers : & dimostratione de hauere in molto pregio cotali loro offerte. Sebene dall'Ambas ciadore Spagnuolo residense in Francia fu se ritto in Spagna alpriments . Era costui quel Den Franzese d'Alaba, che chouer nando Siena per Don Diegho di Mendoza, quando fu la fua renolutione si era mostrato del Gran Duca affai poco amico. Cinde trouandosi all'hora Amhaseiadere in Francia con anime nonput to migliove, hauendo con qualche colpa del Perrucci Ambasciadore Toscano penetrato questa mandas a del Freghoso: amplisticando o mestendo per certe le cofe dubbie non mancana di Spar. gere, che il Duca sdegnatosi col Re Cattolico, hauena procurato, che effo freghofo li fuffe mandato per connenire col Re di Francia delle conditioni. Il che con altre male contenteze che di qua, & di la ogni giorno furgeuano, har ebbe per aunentura daco cagione di nuova guerra; se le forze grandissime Turches he, che a danni de Christianituteo Idifi fetivano ellere intere nen hauefero divertito il Re Cattolico da cotal penfiero; o fottolopiu veilmente rinolta. re al foccorfo nen pure de Venetiani, che ner poco mestero n'tanovano ma à quello deglistati, & de Vassati sici proprin potendo dubit are, che fe i Venettant non erano atutati ghaghard amenee; conueniua, che si accordassero con essi Turchi a danno grauissimo ed uneverfale di tutti ichristanio di lu & delle fie marine massi mamente! centra'l quale correna rist o, che tutto, pondo poidel. la guerra non si rinols affe . Eraft in fra queste disjute , & per questa cagione in Roma la pratica della presiritta legha molto ristressa : nella quale fino all'horavensuano compresi il Papa, il. Re Cattolico, ed i Venetiani: defiderandofi per inti d' includere ancora ineffat Imperadore,e't Re di Pollenia:perche dalor confini rompendo a Turchi la guerra veniffero à dinertire parte delle forze, che dalla banda de Venetiani hauenano apparecchiate, ed ognigorno maggicri apparecchianano. Ma perche il confignir questo era giudicato cofa difficile; & che ricercaffe infieme qual che largheza disempo, per cio gia hanenano s tre primi Potentati deliberato di messere insieme grandiffime forze maritime, 6 Terrestri, con le quali si potesse non pure difendere Cipro ma afab sare isTurcho delle serre fue proprie. Mamenere che fra'l Re Cattolico,ed Wenetiani fi va oportunamente, & con vantaggio cirea

circale conditioni neghotiando, & che finalmente stringendopur Jempres Turchi Cipro, il Resirisolue disoccorrere i Veneziani con cinquant a delle sue Galce fotto Giannandera d'Oria,ed intan so da tem po am insfri suoi in Roma di conuenire; o menere che. cotal commessione contasolita ardità Spagnuola è esseguita; e mentre, che in Candia pos congiunti co Venetiani Marcanto. nio Colonna con le dodici Golee del Papa,ed il Doria con le cinquanta predestedel. Reconsumono in dispute il tempo del fare. delle faccende aT urchs espugnarono per forza Niccosia Città ot simamente munita & che barebbe dato loro molto pin che fare se i Venetiani; si come in fartificarla, cosi fusfero stati pronti a mã darni soldati, che la difendessero : Il che sentitosi dalle armate Cristiane quando giunte nella Natolia: si erano fatte a quell'I sola assas vicine trouandofi con la flagione molto tarda per non mettere in pericolo della tempesta del Mare quell'Armata,in cui co fiftena la salute di tutti i Cristiani; si risoluerono finalmente per cofa necessaria, di ritornarsene verso i lor liti non mancando con satto questo, se ben le cose erano in tanta declinatione fra il Colonna,e'l Doria dispute de precedenza tanto conto si fa in questi nostri tempi da Capitani Christiani delle apparenze. Onde con detti non senza qualche difficultà in Candia: & quindi ciasche duno verso i suoi Porti pigliando il cammino il Doria, che alqua to prima volle partirfico che era di Galee meglio pronistofi com duffe fi come bauena difegnato fano, o faluo:ma il eneriani, ed il Colonna sostennero à cagsone della semuta rempesta, diversi nau fragigintanto, che delle sue dedici galee appena ne potette il colonna ricondur quattro salue in Ancona. Onde al Papaessendo sin questo sempo conclusa finalmente la legha; douendo in essa con dodici Galee connenire bifogno, che ricorresse al Gran Duca; il quale parena, che à posta banesse operato Iddio che di quel mede fimo numerofi preparassi : con le quali, & col resto delle forte del suo stato;non harebbe punto rifintato d'effere nella leg ha riceuntorit che dal Papa eramolto desideratornon tanto per la pesentia, & per le comodità, che dal sua stato si potenano ricenere quanto perche nella sua vigilantia, O configlio haueua maranigliosa confidentia. Et per cio conseguire uso tutta l'autorità. C diligensia possibile. Mai ministri Spagunoli o per non effere cestresse secondo, che vauan dire a concedergia in trastar com

### OTTAVO

Ini i deneghate titoli,o per altro piu occulto intendimento:nonvol tero mas à tal cofa confentire. Non restando egli à rincontre per questo gia mai di porgere loro come agl'altri confederati molti aunertimenti pieni di granditsima prudentia & molti aiu zi non punto disprezabili , Mando in questo tempo il Pa pail Cardinale Aleffandrino fue Nipote in Hispagna; per ringratiare quella Maefra dell'hauerlo compiaciuto fi di effere in essa legha incluso: fi in consentire alle conuentioni proposte. Et perche infieme poteffe rimanere fohunnato dell'opinione, in che ancora perseuerana, che all'Imperadore o à lui nell'eretione del Gran Duca se fusse fatto ne aggranio ne cosa punto infolita.Ordi nando ad effo Cardinale, che paffando poi in o Prioghallo vede ffe d'indurre quel Re a concorrere negli aiuti della medesima legha; commettendogliche il medesimo douesse fare in francia ma questo più per non mancare d'un certo debito Pontificale, che per speranza, che douesse partorere frutto nessuno :essendo quel Re un buona amicitia co Turchi: O vigilando ancora fra Franze fi, & gls Spagnuols l'antica, & naturale emulate ne fu mandatoan che il Cardinale Commendone in Germania si per eccitare ! Im peradore, al Re di Pollonia, y gl'aleri Principi di quelle parti al la medesima impresa: o si perche circa iltitolo del gram Duca fa ceffe conofcere all'Imperadore che l'anterit et dienitàsua non donona tener sin nessuna parte offesa. Erasi intanto Don Giouan ni d'Austria fratello naturale del Re Cattolico fpedito con vitto via della follenazione de Mori ed effendo dalla legha fiato elet so per generale di tutte le Armate fiapparechiana à paffare di Spagna initalia.erfe bene la personafuaet le molte for Zedegli fpa gnuolifi decena che doucuano vsarsi contro à Turchiet se bene al penssero de lenare al Gran Duca il possesso de Siena parena che fusse cessatomm di manco affermandosi alla Corte di fransiaced effendo si Gran Ducadi nuouo dallo fteffo Re, & Regina cer esficaso che enecolo sforzo degli Spagnuoli donena contro 'à lus Connertirfenon porena non le mettere in molta dubbietà. Et tan so pia quanto hauendo appresso de se in molto credito Aurelsofro ghoso buomo naturalmente di Fation Franzese; non poteua a molts fospeti, di che tutto'l giorno lo riempieua, non prestare molta e reden zajanducendofi à vio massimamente in fent ire; che oltre alle for Zeche con Don Gronanns fi conducenano di spagna com pariuano \_

pariu ano alla Spetie ogni giorno nuoni Tedeschiila quale casa non pure meffe in sofpetto lui che per tante occasioni pareua che n'hauesse legittima cagione: qualunque altro hauesse stato in ital sa si reputaua comunemente, che hauesse non poco da dubitare. Percio che esfenda Don Giouanni in età giouenile ,et pieno de valore & di maniere olere à cio amabilissime es trouandos fent a Terradlurifdieione:che fua fuffe: parena che sance forze,le quali à suoi cenni douenano vbbidire l'innitassero ad occupare il primo di essistati, che piu commodo se gli porgesse, Dalle quali ra gioni mossi i Genouesi:olere all'hauere armato il suo Popolo di distribuitolo fore i fuoi Capitani ed à fuoi ordini ed olere all haver fatto molte preparationi a confernatione de lla lor libertà fta bilirono fra l'altre, che nessun forestiero donesse essere nella Cit La riceuuto fuor, che Don Giouanni solo (quando lo ricercasse) co alcune suoi pochi'. Ed il Gran Duca anch'egli sentendo che in Porthercole, in Piombino, ed Orbatello fi eranraddoppiate leguar die Spagnuole: & percio parendogli che alle cose fue sopra tutte l'altre s'inuidiasse, hauendo messo in prosseso vicino a quelle parti Montauto da Montauto: d' tutti gl'altri luoghi di perieolo esten do stati con modi coperti benissimo prounisti sollecitana; che Pisa Pultoia, Linorno, il medesimo grosseto, S. Martino la Citta del So le, o gl'altri luoghi di frontiera con nuons bastioni, ed altre forti Scattoni si afficurassero facendo dalla Caualleria scorrere par eutte le marinel; accioche pafsando si grossa Armatanon potesse amprounisa in nessuna parte approdare; non restando per questo di continuare ne medefimi fegni d'amicitia col Re Cattolico; & di non gli dare ogni giorno per la nuova impresa diversi ve ilistimi aunisi : se bone dalla sua parce, o de Ministri suoisi vedena per senerare nella medesima dimostratione di saegno, or di dure za Non volle mancare ancora, se bene in sempo di canto forpetto, di non compiacere al Papa, che ne lo ricercana: delle fue dodici galee: Mandandole in ofsernatione della promessa fatta sotto Alfonso d'Appiano à Ciustà vecchia per imbarcare i soldati Italians condotti, & paghati da esso Papa: i quali con Marcan sonio Colonna, che haueua ricenuso lo ftendardo del generalato della Chiefa douenano a Napoli er asporearso. Hanendo nelme desimo tempo mandato in Barzalona il Conte Clemente Pietra ad innitare i due Principi figlinoli magioridel Imperadore, chedi

Spagna; paffando per Italia doucuano in Germania ritornare. offerendogli, che venissero à sbarcare a Linorno per passare quin di per sirenze molto desiderata di vedersi da loro. Ma essendo lor sopraposunto dal Padre commessione per la piu brene strada O seuza attendere da nessimo visite doucssero alla sua presenza quanto prima trasferirsi, non potette effere cotale amorenolevstició altrimenti accettato. Era intanto non fenza la folita lungheza Don Giouanni di Spagna peruenuto nel Porto deGenoua: one e [c do stato poco fuori della Citta nel Palazo di Giannandrea d'Ovia che erafino in Hisparna con una fola valea andato a l inuitarlo, con incredibil pompa ricenuso: poi che i sospetti in santo e-Pano m gran parte ceffats, volle il gran Duca, che il Principesko figlinolo andasse fino in quel luogho à visitarlo. Dal quale, & das due Principi Austriaci suoi parenti,effendo con infinito ho more;ed amorevole? ? a riceuuto, offerse loro, & particolarmente à Don gionanni, che grandemente a lla guerra Turchesca si vedena intento tutti i commodi, o tutte le forze dello stato suo . Con she la voce della diffidenza:che era andata universalmente molso innanzi fra'l Re. Cattolico.ed il Gran Duca venne al tutto à mancare. Il quale Gran Duca per non lasciare indiciro nessun segno di buona amicitia si era anch'egli da Pisa irasferito à Laworno per ricenerui Don gionanni, con splendideza, ed honore con nensense, cafo che in passando si fusse voluto da lui à quel luogho soccare. Maegli mostrando di volere per la moltafreita pas sare alla larghazed approdando folamente à Porthercol e:ouefor se per mantenere il Gran Duca nella medesima gelosia lascio dugento nuoni Spagnuoli : ordinando, che altretganti di piun'entras fero in Orhatello,ed altrettanti in Psombino, toccato a Civitanec chia, o quinde à Napoli non prima; che à ventiquattro d'Agosto a Messina si condusse. Que dal General Venetiano, O da Mar cantonio Colonna con letitra ricenuto traffe l'ono G l'altro, ed il restante della Christianità di grandissimo dubbio:temendosi; che tanta tardanza non fuffe derivata da foliti artifità Spagnaolis squali desiderassero o di colorire altri loro p articolari discenti o di moilrare più che di veracemente fare la guerra contro a Tur shi . Manella prima confuls a che circa il modo del ghouernare laguerra, da Generals, & da glaliri caps fu fatta, si conobbe pre Stolarefolucione del combaccere, ed il defiderio della gloria, chein

### OTTAVIO

La quale per l'armi, per i foldats: all'honore intenti: per le pauesa se. o rombare, che alerimenti di quel, che possono fare i Turchi ris petto agl' Archi ofati portare, seneua per fermo, che done ffe ripor tarfene certa vistorial'altrojolere all'effer moffo dalle medefime rapioni conoscena, che col folo mantenersi in fu la guerra senza combattere,la sua Rep:n'andanamanifestamente in precipitio. Configliana il medesimogabreo Sorbellonio finalmente da Asca nio della Cornia, ed i configlieri. Spaz nuoli in fuori, cofi configlianano tuttigl'altri . Onde Don Giovanns cofi configliato in viti mo dalla faa natural generofità refolue non oftante qual fivoles Le oppositione di volere senza manco combattere, ed hauendo oltre alle fue fornito di foldats valorofi sutte le galee de Venetiani (co 6 permettendo il lor generale) da Corfu alla Cefalonia prese il Cammino. Oue hauendo haunto nouella certa, che l'Armata no mica li trouaua nel golfo di Lepanto (benche quasi nel medesima sempo hauesse fentito la perdien in Cipro di Fainaghosta) fece re Solutione di volere al tutto andare ad affrontaria. Accrescendo gls a cio fare l'animo per hauere insieme senuso, che troncrebbe es. la Armata nemica diminuta di conquantatielle fue galee. La qua le nuona contro la verita fu per artificio del Pronneditore l'engua no Aghostino Barbaricho niutato Spargere accioche piufacilmète Don Gronanni, o gli altri compagni venifero indoro alla batta glia, circala quale erano per erouare non punto minur dispass tione, & pronteza negl'inimice Turchi . I quali sentendo le forze cristiane efsere infieme unite . Et efsendo per cio fufrefi di quel to donefserofare haucuano in diligenza spedito al Grun Signore & dalui haucuano hauto espressa commessime denon donere per ne finn modo mancare all'ansica gloria del nome Turchesco. Per il che efsendofi riforniti di nuoni foldano di tutte l'altre cofe ne selsarie pieni di superbia, & d'orghoglio quasi a certa V. storia nerfo l'Armara cristiana ne vensuano. Il giorno sesto dunque da Ottobre nauicando Don giouanni con distintione bellissima:qua do fu giunto vicino all'Ifole Curzolare dette dagl' Antichi Echinadi: cominciarono i Turchi, che fuori del predetto golfo di Le-Danio vicinano a scoprirsi. Per il che mettendosi ciascheduno nell ordinanta, che prima con molta confideratione fi era stabili ta fe bene dall' ArmataTurches ca cio fu fatto con qual che confu fione:poiche di qua & di la converido Artiglior a, con aleri fe 2 5 3 5

502

liti cerni l'un generale h' bbe innitato l'altro à battaglia;eftende fifermati tutti s venti: & folo nella usriù de combattenti efsendors posta la Untoria fi comincio da amboduele parti à fare fieriffi mo,ed afprissimo confistio : facendo fra caitre cofe le gale ale Venetiane nelle galee Turchesche notabi liffimi danni . Le qua li collocate fra l'una Armata,e l'altra ; quafifet munitifsime Rocche:con la moltitudine, & grandezza delle Artiglierie fecera de Turchi, che di venire innanzi, co che di allarghar la lor ordinanzasi forzavano una crudelissima strage. La Vittoria certa ben che haueffe principio da Venetiani funon di manc o perfetta mente dichiarata dalla galea reale one comhattena la persona de Don grouanni il quale efsendosi abbordatocon la reale Turchesca benche il bassia generale de nimici facefse in efsa fortissima re fiften (a, & ben che di qua, d di la fi fumministraffero di continno aiut; di nuous soldati, preualendo non di manco l'ordine; ed il valore de Cristiani, la Galea con morte di tutti i combattenti in poter di Don Giouanni fu ridotta . Atribuendofi la gloria del la morte del Bascia ad un colpo d'Artiglieria tirato dalla galea d'Alfonfo d' Appiano luoghotenence delle gales del gran Duca : per il qual colpo volando per la galea nimica molte scheggie, f dice, che da una di efse rimafe il Bascia percosfo, & morto . qual cosa essendosi per il resto dell' Armaia Turchesca vista sentita cagsono in essa tale sos bottimento, che da indi in poi cominciarono i Turchi à pensare, non tanto al combattere, quanto al trouar mode come potefiere fuggende faluarfi. Fra quali Luccialicon notabile artificio, o prudentia : poi che hebbe mal conoso alcune galce Cristiane & fra quelie la Capitana di Malta E la Fiorenza dei Gran Duca,in cui rimafe folamente vino Ta mafo de Medici Capitano di effa, che per le molte ferite era come morto in terra distelo faluo con circa trentafei vafselli al Gran Signore fi conduffe. Dal quale per questo fatto merito d'efiere a generalato in luogho del morto Bascia assunto. Ma quasi tut ti gli altrirestarino o presi, o morti fuor che alcuni, che dande in Terra con le galee aile vicine rine de Lepant o hebbere tempolas giandole in abbandeno, di faluarfi, Fu attribuito gran parte di cofi preclara vittoria, di cui non fi ha memoria, che la cristiano za n'hauesse in mare la magior e oltre al valore di Don Giouanni. & suoi foldati spagnuoli, che moito ogregiamente combatterona

# OTTAVO ....

come si'e di sopra accennato, à Vonetiani ; & di loro massimame se ad Agostino Barbarigho, il quale preposto al Corno finistro veduto à Turche vscire del Golfo di Lepanto con confusione, & co nosciuto il tempo opportuno su il primo, che animosamente si mos se a dar dentro, o asprissimamente con la sua Galea combatten do fece, ed opero, che i fuoi faceffero prodeze veramente marauigliofe: Intanto, che ferito in uno occhio da una delle freccieT ur chesche mori, pos che la vittoria fu conseguita gloriosissimo . Gio wannandrea d'Oria, che l'altro corno comandana allarchandos Luccials, che gliera opposto: volle anch'egli allargharsi tanto, che da alcuni fuper all'hora calumnato:che cio fuffe da lui fatto per ginocare ful ficuro, piu presto da buon marinaro, che da anima so soldato : dicendosi, che prima, che si mettesse nel pericolo della Battaglia nolesse v edere à che strada s' incamminassero le core Nodi maco appresso à Don Giouanni, ed agl'altri piu intendets posit dal Re C attolico Steffo fu giudicato, che come Maestro di guerra no anessedouco o potuto fare altrimeti la preda fu gradisse ma molto piuil giubilo:e'l contento, che dal Papa, à cui li attribu nala laude di cofi necessario congingnimento di legha, & datutta la Cristianità fe ne prife: o non manco degl'altri dal Gran Du ca . Il quale non oftante, che le fue galee per efferfi trouate nelle maggiori Streeze haueffero riceunto forfe piu di tutte la altre dan no:con la morte, & feriteds molti de suos Caualiers di Santo Stefa no:non di maneo sentendo, che in prodeza non restauano a nessuna dell'altre inferiore, come di sua propria, & particolar fattura, ne prendeua allegrela marausgliofa. Non si cano di quella vittovia quel frutto, che si sarebbe potuto: causato dalla tardita predes ta spagnuola esfendo la stagione canto innanzichenon lasciaualue gho da intraprendere altra impresa. Mai Turchi aricontro ha nendo perduto una armata,ed accquiltato un Regno attendenano con maraugliofa industria di Luc cialis eracostus cristiano re neghato de Calauria, à rifarfi, ed à mettere infieme nuove galee: & prounedersi per esse d'huomini cost da comando come da reme diambodue le quali fores per l'uccisione fastane nella : battagli a lo fteneuano non piccola penursa, non ostante che le forze di quel potentiffimo Principe fiano naste, & Straboccheuoli. A Venetia in santo,ed à Roma,ed in Hispagnale feste ed i ralegramentidell'Im basciadors mandais da tutts s Princips erano grandissime con al-

tre diverfe dimoftrationi di giubilo, & di letitia;intanto, che Mar Cantonio Colonna ritornando: a piedi del Paparinonando l'antico uso fu fatto entrare in Roma a guisa di trionfante. Il che appres fo a Don Gionanni, che era il fourano generale di tutti, ed apres fo agl'altri Capitani non fu fenza qualche amareza afcoltato. Non kaueua in questo tempo il leghato Aleffandrino ancor che riceunto con grandiffimo applanfo potuto disporre il ReCattolio co,ed appronare l'eresson fassa nella persona del gran Ducane a concedereli ferinendo i defiderati titoli:non oftante, che da effo le ghato fuffe stato larghiffimamente fchannato, che ne'l Papa hanena fatto cofa illectra,od infolita,o che a quella Corona circaSio na potesse portare nessun preginditio. Et sopra tutto giustificadole. che il non elseffere ftato participato prima cotal fatto,era al tut to derinato dalla volontà del Papa;il quale banendo per fe steffe volutoriconoscere i continui meriti di chi vedena ogni giorno piu deucto nerfo la fede Appostolica,ed hanendo in questa,ed in ogne aitra cofalibera autoritá; non sapeua perche da fuei ministriSpa gundi gibaneffero ad effer meffe in dubbio le cose chiare, o perche gli voteffero imprimere nella mente, che per gl'inftighamentic per perfuafioni più presto del gran Duca fi fuffe à cio fare indotto ? Le medefime cofe haueua all'Imperadore efposto l'altro leghate Commendene, non lasciando indietro ne l'un ne l'altro veracissime ragioni atte a renderli a quale era stata la uolonta del Ponto fice conformi : ma non di manco,ne l'uno ne l'altro Principe pa rena che dalla cominciata dure? Za nolesse, rimonersi ; hanendo dal Cattolico ottenuto folamente Aleffandrino, che mandaffe uno buemo proprio all'Imperadore per disporlo in tanta occasione, ad entrare nella legha contro a Turchi, O promefa circa le cofe det gran Duca, che harebbe fatto con quella Maesta ogni buono usitio; dalla quale quanto alla parte sua poi mostrana, che fuste per dependere al tutto l'accomodamento di tal neghozio:ficome all'a vincontro dall'Imperadore per dilatare la refolutione del medefe wio neghotio mon si potena da Commendone che con instantia glie ne domandana canare altra risposta Je non che nolena stare nedere quel che dal Re Cattelico se ne disponesse, Riscaldana. no non oftante queste di ficulta per industrie dell'ottimo Pontefice le pratiche centro a Turchi ! non fen ? a molto Speranza , che i Trincipi richiesti ad entrare nella legha donefrere dalla fua auterità

#### OTTAVO

porita,ed efficacia lasciarsi indurre, cominciandosi per cio da al suni a credere, che fino al Re di Francia per honor fuo: o per non mancare alla causa publica di tutti i Cristiani fuse per risoluer s a noter concorrere anch'egti con gli altri alle grandissime speranze che di cacciare i Turchi nel futuro anno di Constantinopo's O di sutta Europa si erano concette. Et per cio si era a lui man dato di nuono il Vescono Saluiati personaggio d'alto intellettored il quale eraà quella Corte no poco accetto. Per ilches Gra Duca ha uendo mandato in Hispagna il Conte Clemente P tetra a rallegrarsi della Vittoria: Fad esortatione del Papa ad offerire à quel Re ogni suo potere in feruitio della legha; mandando nnovamenteGiouaumcen Tio Vitelli figliuolo di Chiappino a rallegrar si del nuono Principe, che a quel Re era nato gli commesse, che tro nandous despositione offerissero egle e'l Conte Clemente per ainto di essa nittoria quattromila fanti ed ottocento caualls sempre, che da quella Massta fuffe in effa nominato, ed inclufo. baueua gia risposto al Nuntio del Papa che prima gl' haueua 20 tal proposito mosso, che fino, che l'Imperadore, ed il Re di Francia non sifentiuano ad entrare in esfalegha disposti non conuenina che de cotal neghozio si trattasse. Onde non si essendo trouati ne l' uno ne l'altro in quella pronta noluntà che nanamente si sperana uenne anche cotale pratica interamente annullata. Et percio la gelosia, che in Toscana potesse faculmenterisurgere nuona guerra non pure non era cessata, ma parena che piu; che mai nigilasse: sentendosi oltre alla dureza di due Principi Imperadore : & R: Cattolico che i Ministri Spagnioli continuavano nelle me lefime minaccie : & che i presidy di Porthercole : di Prombino, & d' Orbatello faceuanoportamenti poco amicheuoli. No mancado pur sempre il Re di Francia di offerire le sue forze & di mantenere il gran Ducanella prima impressagli oppinione & per potere cio meglio fare: trattandosi di confermare! Ammiraglio, & gli altri V ghonotti di Francia al servitio del Reió trattandosi per corro borare tale confirmatione di dar per moglie al Principe di Nanarra una sorella di esso Resfacendo di tutti questinegory parte cipe l'Ambasciadore Petrucci residente per il Gran Duca: bifognande rispetto al parentado cauarne dal Papa la dispensa,nel bauendo per se stessi potuta ottenere: perche Nauarra essendo la spola Cattolica fi volena mantenere in nita V ghonosta:ricercaro

no con grandesstanza il Gran Duca che procurasse al tutto di fa re, che cotal difpenfa fi confeguiffe:mostrando, cheda cotale vnibne quella Corona, la sede Appostolica & tutta la Christianità fa rebbe per riceuerne infiniti benefity. Onde al Gran Duca che alla buona uolonta del Re si sentiua grandemente obblighato mon parue di poter per nessun modo macare di copia: erlo & di nospe dere iciotuta la gratia,ed autorità sua arquedo Gaducedoper cie fra l'altre ragioni che prima si erano fatte uedere al Papa, chean nertisse ches Franzesi in ultimo se fusse uenuto lor bene per altro harebbono in ogni modo fenza dispenfa il parentado conclufe; & che fe non volena fare effa dispensa palese, potena con un brene fo greto operare cherimane fero in og ni modo compiaciuis . Ma la candideza dell'animo di quel buono Pontefice, o gli fimoli de emuli dell' Ammiraglio, che maluolentieri lo nedenano ri tornare a quella Corte grande non confentirono, ben che pareffe , che la ragion di stato lo ricercasse, che il Papa tal cosa nolesse mai condescendere. Anzi il gran Duca per cio da chi desiderana di metterlo non meno nella disgratia del Pontefice, che in quella del Re Cattolico,n'hebbe non piccoli carichi;mostrando che l'unione di francia causerebbe la diversione della guerra Turchesca alla quale, come fi è detto, 1 apa con tutte le fue for le intendeua Ma il gran Duca sempre costante alla ubbidienza, & uolontà del Pa pa, & sempre perseuerante nella diuotione del Re Cattolico, & del publico benfitio per qual si noglia suo interesse non mai poco cu vante, haueua da tal malignità al tutto i suoi pensieri diversi. Il che chiarame nee uenne à conoscersi per che essendo mandate gian ghaleazo freghofo dal Re,& dalla Regina. & in passando de firenze non hauendo mancato la feconda uolta in nome dell'-Ammiraglio, & degl'altri Principi Vghonotti di fare ogni forza. perche il gran Duca si concenta se che alla guerra di Fiandra co'fuoi danari si desse principio! Non pure non volle il Gran Du ca confentire di far questo:ma conefficasissime lettere esorto il Re & Regina à non dencre à nessen modo à benefitio de publicions miciincorrerein cosa cosi biasimenole.i quali Re, O Regina per il freghoso predetto non di manco, faceuano al Papa nuova instan Zadella dispensa:mandando infieme à fare necessarie souse, per che con l, Ammiraglio & con gl'altri nimici della Religion Catcolica in nuova unione hauena cominciaro ad entrare. & perhe mance

# OTTAVIO 10

manco allbora, che prima per se stessi si confidauano di conseguir la:ricercanano di nuono per il medesimo Freghoso il gran Duca, che con tutta l'efficacia possibile volesse tornar di nuova a far col Papa il medesimo usitio ricercandolo, con ogni in stantia, che incia nolesse questa nolta fare l'ultimo di sua potentia. A che se bene al gran Duca per i carichi predetti conue nina andare molto rirenuto,non di manco alle calde, o nuone richieste del Re, & della Regina conuenne; che anche la secondauotta compiacesse non sa pendo tronare strada per la qual sen a lor molta indignatione po tesse cital cosa sfuggire. Et per cso gli parse, che il Cardinale suo figlinolo, che all'hora si tronana in firenze si donesse subito à Roma trasferire , perche dal Papa si comprendesse quanto tal co sa era stimata da lui. Ma non meno questa volta, che l'altra venne ad effer fattotales for 20 in darno perche oltre agl'emuli pre detts dell' Ammiraglio, & di Italia, & di francia:gl' Agenti Spagnuols,mettendo innan 7 i al Papa i medesimi Sospetti della diner sione della guerra Turchesca, secero si che dal concedere cotal dis pensa su al tutto distolto. Anzi egli in quella vece fece affrettare quanto piu potena il leghato Alessandrino: accioche col proporre di dare la medesima sorella del Re di Francia al Re di Portoghal lo, che sene sarebbe contentato, venissero le Noze del Principe di Nauarra a disturbarfi. Mail Re, & Regina di francia effendost fiffi nell'animo, che solo mediante e Benoze il lor Regno pose fe riunirsi ed all'antica dinotione, ed obbidienza reale ritornare; non ostante tante contraditioni, che dentro, & fuori della francia segli faceuano esclusa la pratica di Portoghallo; non ostante, che anche dal leghato fusse stato lor neghato la prescritta dispensa, il Parentado con Nauarra; finalmente conclusero. Non cessauano Conleghan, por che l'inferire nella legha nel Imperio;ne francia,ne Polonia non era esuscito di non aiutarsi per se stessi, & di non affrettarsi per essere in ordine alla primauera futura, come parena, che ricercasse l'opportunità della vittoria conseguita, ed il Gran Duca perseuerando pur sempre nella sua pront a volon tà al publico benefitio, pos che ne dal Re Castolico, ne manco dall'-Imperadore poi non erano flate le sue offerte accettate : sentendo, che Marcantonio Colonna era in opinione di douere essere eletto per Caputano generale da Venetiani: restando vacio il generala to,che prima cra da ini esercitato di Santa Chiesa, non manco di fare

fare offerea al Papa del Principe suo figlinolo. cio di nuono a mostrare, quanto con tutte le for Ze del fuo stato fa rebbe Stato pronto ad aintare l'universale de Christiani, ed essa Santalegha: in feruitio della quale oltre alle Galee, che stando in Pisahanena fatto con gran sollecisudine apparecchiare hauenaan che egli mes so in ordine due galeaz Te simili alle Venetiane: poi che distanto profitto nella Battaglia si tenena, che sussero state. Ma i Ministri Spagnuoli anche questa si come l'altra volta non man carono di opporsi, che non fussero le sue offerte accettate . Ma dall'altra parte hauendo mancamento di Naus per tragbettare sant a sentequanta haueuano alle Riuiere di Genoua ed in alere luo ghi apparecchiate, non si riteneuano di ricercarlo, che nolego sasse di esse Naui quante à Liuorno se ne potena trouare; prephandolo msieme che si contentasse di accomodargia d'un suo galeone; che per la sua varità, & grandezza s'intitolana Fenice. Mori in questo mez 70 per publico ed inreparabil danno di cueti i Christia ns il Pontefice Pio . L'autorità, o somma efficacia del quale si come usuendo haucua congiunto. O poi in tanti accidenti mantenu to la legha, che non si sciogliesse : cosi morendo ogni buona speran Za della conservatione di essa uenne a mancare: non si trouando nella sede vacate ne poi nel successore per la nouita del Pontesica to o per la natura sua tiepidanequella autorità ne quello ardore che nel ansecessore hauena si bene adoperato. Conde le cose apoco a poco allarghandofi uennero in ultimo agran profitto de Turchi. a quals non poco della viren Cristiana erano Spanentati deliutto à dislegharfi ; mainmanzi che a questo si peruenisse non man. og ia al nueno Pontefice che si chiamo Gregorio terZodecimo di confer mare per suo Generale il medesimo Marchantonio Colonna, & se quitando tutti gli ordini dell'anteceffore non manco similmente di Collectiare al gran Duca le galee, che per seruitio a suoi soldi rimanenano anch'esse confermate. Le qualida due in fuori, che per feruitio pure del Re Cattolico erano paffate in Is pagna furono tutte subito fatte muonere, passando sopra esse Don gratta di Toledo cognato del Gran Duca, chedoppo il Chonernofuo del Armatareale, del Regno di ficilia era piu sempo dimorato in Psfa:dedonde era chiamato per effere stato nuonamente eletto Configliere de Don Grouanne d'Austria, quantunque per gruniffmeinfirmita contratte, poteffe efercitare In fra tante gelofie et dubbiera

dubtiera, che hora scemando ed hora accrescendo, teneuano gitan mi di ciascuno sospesi parse 'a Principi, di Toscana che Enea Vaina lor gentilibuomo douesse di continuo appresso alla persona di Don gionanni risedere; il quale vigilando tutte le cose con sicu vi. o pronti anuisi potesse di continuo tenerli ragguagliati . perseuerando nella pronte la in che sempre erano stati à benefitio della Santa legha ordinarono che circa cento de loro Canalieri di Santo Stefano non oftante che nella Battaglia Nuale molti fuffo ro manchati fi mettesfero generofamente infotefiemto propria, particolar insegna.ed eletto per capo Raffaello de Medici Bagli di Firenze che à Messina à congiung nersi con le genti di mar santonio colonna ne andoffero. Nelqual luogho Paol giordano Duca di Bracciano dichiarato per indispositione del conte Santa fiore generale delle fanterie italiane fu le medefime galee fi fece anch'eglicondurre. Ed oue non questi foli, che per, nobile fimo lo di glorsa, o con religioso animo si erano in quel luogho ridotti : ma parena che tutto il piu bel fiore di gionani valorosi cristiani fullero alle proprie fpere; or come uenturieri mossico per muouers a si clorios acquisti se ne Principi od in chi appartenena a dar, moto alle cofe hanefsero tronato la medefima corrispondenza. Venonui fra gl'altri del folo Regno di Napoli una molto numerofa, ornara compagnia di questi tali tutti benissimo armati, o entis disposti à subinerare a qual si voglia pericolo : vennonuene di Spagna & di permania. O fin dell'isteffa francia non oftante l'amicitia che quel Re manteneua col principe de Turchisfra qua li Monsignor d'Vmena fratello del Duca di guisa, hauendone in fua compagnia adunati molti, vicenuto da Venetiani oltro a diner fi grandiffimi honori una galea per congiuguerfi con gl'altri anche egli alla medesima Messina si conduste. Non si scorgena gia la medesuma prontel ane Ministri Spagnuoli; dequali effendosico dotte al Luglio, non poche galee, che dal Duca di Seffa, & da gio nanniandread'Oria donenano di Spagnaeffer condotte, si aspet tanano. Con tutto questo la follecitudine che dal Nuntio del Pa Da Monsignore Odiscalco sifacena loro si come da Venetiani, & datutti e li altri era grandissima . Ma mentreche ciascheduno fi prepara: o si affretta, o quanto piu puo follecita la partita. Ecco che s'intende che il marchese Santa croce generale delle ga lee di Napoli ha ordine di condurre da corfu a Messina tredici 510 L 1 B R 0

ei Naui del Re Cattol ico caricate di munitioni. d altre cofe no cessarie:che poco prima si erano di puglia in quel luogho inuiate permessendo pero che i Venetiani delle commodità che in effe si ra eronassero potessero domandandole prenalers. Etnel medesa mo tempo s'intende che l'ordine dato d'imbarcare in essamessina altre munitioni, ed altri armamenti è del tutto leuato via: senza poter si penetrare qual fusse di cio la cagione; se non che s'intende cso far se per deg ne respetti: quale à suo tempo si sarebbero fatte palesi Di che quanto fuffe il dolore è l'affano, de le maledicesiequa si ciascheduno di quegli che à Messina si eran condossi e meglio rimetterlo all'in maginatione che pigliare à descriuerlosueggen. dosi in su la speranza maggiore di conseguire nuoue & non men gloriose uittorie, tronchi nel mezo, & del tutto prostratitutti i dise gni fatti Ma oltre alle querele dell'universalità de foldati ed oltre a quelte del General Colonna & del Nuntio Odiscalco, che erano grauif sime, l'acopo Soranzo eletto nuono Pronucditore in luo gho del Barbarigho, & che con 25 Galee Veneziane era da Co rfu fino da Principio uenuto a Messina per sollecitare,ed accompagnare l'Armata de gl'altri Colleghati con continua, & concitata oratione molto acerbamente nella consulta raunata da Don Giouannist cond. Is del poco conto, che della fua Repubera fasto che ron gli fus fe pur conferito Onde cofi substa mutatione derinaffe; emostrando in quantipericolised in quante nane spefe fuse entrata per la nana confidenza.che si era hauta nel Re Cattolico, Lamentandosi di ri manere poco meno, che beffata, Venne in uleimo a intendere, che dal sospetto che si aucua de franzesi, che ropenano la guerra infian dra: era il Cattolico costretto a jopratenere le cofe accioche gli flati fuoi d'Italia non rimanessero a lor muouimenti esposti: Non parena se non à molti pochi degna cagione questa : per la qualo santo ard re: or tanto alte speran Te quanto universalmente qua si da ciaschedune si erano concette donessero essere ritardate onde Don Grouanni, che sentina : falire i lamenti & le querele fi no al Cielo:non porcua fare altro che frignersi nelle spalle : & mestrare che alui era necessario obbidire, ma per fare ogni suo potere che il Re da cotale opinione si rimouesse cosi efirtato gran a mente cai Scranze d' da tutti gli altri risolne in vleimo di Spedere con cutta la presteza peffibile una galea; la quale fenza mas socchare, serra in nessun luogho commesse, che andasse in Upa

### O T T A V O

gna volando, Et intanto perche il tempo atto à guerreggiare in tutto non trapaffaffe , il Papa à Roma; to Minifer: Spagnuoli perche in Messina non fi era potuto conseguire, si sforzana dope rare, che al manco concedessero cinquanta delle lor galee pos che Don Giouanni per se steffo,ne sen a loro non potena di cosa nessu na disporre, i quali in cotale concessione, si come in quasi sutte l'altre cose erano tronati di estrema dureza: come quelli, che domendo pure le loro armi di Sicilia partire à Tunizi, come piu vici ne, o come acquisto piu per loro accomodato, baueuano del tutto volto il pensiero. Ma perche cotale resolutione era poco da l'al eri approuata; à chi gli riprendeua, che impedissero al publico be nefitio della Christianità rifpondeuano che affai maggior be nefitiogli faceuano, ritenendo l'armi franzest, che non mettessero sotto sopra ogni cosa, che con dubbia speranza di vittoria andare a tran agliare i Turchi nella cafa propria: i quali per la loro estre ma potentia: si potena presumere, che hauessero ben prounisto à tue tele cose; permessero non di manco per la vergogna di non parere di abbandonare del susto la causa publica che Don Giouanni ac comodasse i Venetiani, di ventitre sole galee, & di alcune na ui con cinquemila fanti italiani . Ma perche queste sole forte agginite à quelle di effi Veneriani, & del Papa non fi giudicauano habils à far e cofe de quel momento, che pareua, che si done se aspettare dall occasione della trapassata vittoria, se bene il tempo di far delle fac cende fi accortaua alla fine non di manco pareua che i più si accor dassero di attendere la finale commessione del Redalla galea che con tanta diligentia si cra spedita. La quale in cinque gior ni (cofa marauiglsofa a dere) da Meffina à Palamos in Ifpagna fi conduste. Onde pedito per terra alla Corte il Corriere, che fopra essaera passato, o quindi riceuuta commessione di quanto haueua à faretofando la medefima velocit à nelvitornarfene su fet te giorni a Palermo, ne Don Giouani fe n'eracon susse le ga ce & gente andaro, fu visto comparire. Il quale doppo molte proposte di qua, di la fatte, mentre, che la galeatardana à gingnere, hane na con gl'altri Colleghati rifoluto, che marcantonio Colonna, come luo phosphente Generale di tutta la legha andasse con le galee del Papa O de Veneriani à Corfu : accomodandolo Don Giovan ni di solo ventidue delle sue fotto il ghouerno de Cillandrada do cinque mila fanti i taliani, d di mille Spagnuoli & che egli col resto delle sue genes, & galee, o naui stesfe apparechiatas per

LIBR O

trapassare anch'eglun lenante, a conginguerfi con l'altra armata de Cristiansjo per and are in Ponence à TuniZi o à Biserta, od Al gieri secondo che venisse la finale re solutione del Re; Mal'essere poi da Meffina voluto trasferirfi a Palermo fotto spetie di honora re leno le di fotto suo fegretario, à cui hauena fatto conseguireuna riccha moglie, con molta mormoratione de Colleghati: inducena eiascheduno di essi a credere, che poca inclina tione al conginguer fi con loro in Leuante dagli Spagnuoli fi hauefie, one fi era fatto deliberatione di andare a ritrouare Lucciali fatto come si disse nuouo Generale de Turchs: di cui si sentina, non ostante la rotta, esfere vatito fuori con buon numero da galce, se bene male armate di remighanti, & de marinari . Col quale bauenano molta speranze de conseguire anche quell'anno la seconda vittorsa. Non erasta to punto vano sospetto degli Spagnuoli quanto alle cose di fiandra percioche il Principe d'Oranges, & gl'altri suos adherents , ve ggendo fatto l'Ammiraglio grande alla Corte di francia: O media se lui sperando, che quel Re fusse per risoluersi interamente al lor fanore: connocati dal conte Lodonico di Nasao fratello di Oran ges, di Monsignor de Lanua dalle parte di essa Francia diuersi amici; o preparando l'iste (fo Oranges di verfo la Germania forze non disprezabili, gia haucuano occupato Valenziana, & Mos. in efsa Fiandra: & pareua, che fuffero per farui nen piccioli pro greffistrouandouis il Daca d'Aluaper la sua austerità, & per le molte graueze non voco odiato: O non ostante le prescritte grameze, con estrema penuria di danari . Onde non essendo coli ben certo di qual fuse la dispositione del Redi Francia: sebene see li vedena fare dimostratione, che cotal rottura moleo li dispiacelse era entrato in non picciolo timore di esfere del tutto di quel Inogho cacciato. Per il che i Principi di Tofcana sentite queftedif ficultà del Duca d'Alua in fiandra. & sentendo di essere con nuo ue calunnie a faltati, & che a loro fi attribuina gran parte della colpa di cotali muonimentisper chiarire una volta pienamente ciascheduno di quale fusse il loro animo, spedirono inessantiandra con diligentia Antonio Macinghi huomo non men destro nelle cose cursali, ohe mercantili.accioche effo Duca d'Alua potesse con pre Diez la essere di dugento mila scudi sonuenutorse bener hauendo supplicate con altri ordini il recattolico, non fusse al Duca d'Al na permesso poi de servirsen e. . ma questa pronte za del Gran Duca

nicinati-

Duea non gli gionando gran fatto col Re di Spagna gli fece non piccolo nocumento con quello di Francia.ll quale veduto farfi da lui ne seruity del Re cattolico una dimostratione cosi apertavenne del eureo a chiarirfi, che il Gran Duca stringendofi le cose, maicon sentirebbe fe no coltretto da gran forza di separarsi da quella di uotione : & che fempre, che potefse farcbbe Itato per correre con lui la medesima, foreuna. Onde acco fandolo di mal conoscente del benefitio, che egli, & la Regina madre faceuan professione d'ha nerglifatto; dicendo, che la lor pronteza al soccorrerlo era stata precipua cagione diritenera effo Cattolico, & l'Imperadore dal rompergli la guerra da indi innanti dalle cose d'Italias oue sorse banenan qual che pensiero )al tutto si astennero; anzi reguitando effo cristianissimo i consigli della madre à mantenere anche in fiandra, & per intio la pace col Cattolico fece refolutione, Ma Do Gionanni hauendo per la galea con tata presteza tornata haunto dal suo Re commessione di passare anch'egli in Leuante con sessa sacinque galee, trenta riani. O con buon numero di foldati d'ogni natione, lasciando quaranta galee, o quindici mila fanti in Paler mo; verso messina con intentione di congiagnersi con gla'tre di leuante fi moffe; disegnando, che le genti & l'Armata, che rimanena con altra, che ad ogni hora fotto il Duca di fessa di Ispagna 3' afpertana (pos che i ministri Spaganoli non fi potenano spropry commodi [dimenticare) done fe paffare in Barberia alla cantoda loro defiderata ofpugnatione de Tuniziro di Biferta . Oltra le galee, & Naus predette conduffe Don Giouanni fecole due galea el di che sopra si fece mentione) del Gran Duca ,ed il sno grandifismo Gilcone Fenice de ignali caff lli per intea l'Armata fi fa ceua gran.liffimo conso. Ma per la tardanza prima, & per quella che poi fece a messina essendos condotto alla fine di Luglio venne a perders foran parce dell'occasione di far qual cosa not abstese be me Marchanionio Celonna ardendo di non piccolo defiderio de gloria, raito da certa honesta ambitione difare con fuoi Profit auto y qua che ation; valorofa, non oftante, che alle gome neffered verfoil cerigho il cammino vicino al qual luogho à cin quanta molis sentina, che lucciali di maluagia fi era con cento ott ania a dec proprie & con venticinque altri minori vasfelle de corfais rauste. Di donde effendoft l'un nimico & l'altro tante auLIBRO

micinatized effendofs à vista l'un dell'altro presentati la battart ia ben due nolte;effendo i Cristiani di numero di Galce non poco à Turchinferiori fenzala compagnia delle galeaze, delle Naui non parena, che fusse per loro molto sicuro il combattere. Et pero come da Turchi che di effe er ano molto fp auentati, si vedeuano ac costare con mirabile artificio di Lucciali le cofe fi andanano intrattenendo faluando sempre bonoratamente la dimostratione dell'esser pronto al venire alle mani: A tale, che solo una uolta il secondo giorno parue, che da lacopo Soran zo si aprisse con le sue Galce alquanto distrada a potere la vittoria conquistare : se in te po fuffe stata dagl'altri conofciuta: ma efsendo in un momonto s sa occasione trapassata, trapasso anche st modo , & la sperant a di poter pin nessuna cosa buona operare . Era intanto comparso con la felica cardica il terzo giorno d'Agosto Don Giouanni d Corfu : one non lenza qualche Stimolo d'inuidia verso il Colonna fecte con desiderio aspettando nonella delle cose succeffe, lam enzandofi di non esfere Stato afpettato, & temendo, che con nuona uttorsa non fuffe fatto la fua rinfeir di minor pregio. Ma fensendo, che da esso Colonna si era in darno il tempo consumato : & da lui poi in corfu bauendo haunto ottima giustificatione di tutte l'asson sue con somma letitia abbracciatolo, cominciarono à far consulta di quel che all'hora fuffe piu opportuno fare. Era fenza al cun dubbiola stagione molto tarda, che confumato vanamente tut to l'Agosto gia entrana il settembre; & ne Venetiani fi vedena una molto mala contente Za . La quale tanto piu si doueua fe mare quanto fi conoscena hanerfi da loro non fenza molta ravio ne,poi che hauendo afare con amici molto alteri, & poco discrete filentinano consumare dalle Strabochenoli spefe d'una fo groffa querra, duratagià tre anni con poca speranza d'hauere a fare in annenire cofa di molto momento; poi che di finotabil vittoria non banenan canato altro che nuone spese, o nuone, o terribil noie, o trauagls. Onde grandemente da ciascheduno si teme ua, che co Turchi non fuffero finalmente per accordarfi.. Per onusare alla qual cosa non mancauano gli Spagnuoli di pascergli per L'anno futuro di larghiffime promesse : ed in quello fe bene lasta gione parena tarda) di proporre, che a qual che impresa fi diri zassero Per lo che finalmente fu fattaresolutione che fi douesse di nuono tornare à ritrouare l'Armata nimica ; sperando pos, che

## OTTAVO - 517

TANO cresciuti tante di forze, di donere facilmente anche quell' an no superarla. Cinde dinisandosi l'ordinanza da Don Gionanni quali con la medefim a destintione, & modo dell'altra volta fi con dusse à Nauarisno detto anticamente Pilos patria di Nestore s one s'intendeua, che i nimici si erano oltimame nte ridotti ; Ed grafi nella consulta fasta indotto ciascheduno in certa speranza; che occupandosi la Bocca del Porto sutti si sarebbero poi potuti pi gliare à man salua, o che al manco si sarebbero di sutte le Galec spogliati; ma per effersi fatto di propria autorità de Don Gionan ni nanighatione : & tenuts modi dinerfi da quel che fi era stabilito al nimico si trono scappato innanzi l'arrivo de Cristiani to si sensi effersi ridotto saluo forto Modone . Oue con lespalle, che de quella Terra e li eran fatte: voltate honoratamente le prue verso i Cristian i mantenne in buona parte la sua reputatione. Varie cose dopo questa firentarono; ma per la stagion carda, o per diner si impediment inessuna se ne conduste à perfetione. Et cost fatto incomportabili spefe: di cosi gran vittoria nessun frutto si colse; ba uendo ( come all'hora are hutamente viarono dire i Turchi acqui-Stato Legnito perduta Regni, confermando quella trita oppinione, che un Principe solo, quando fia ancora di mediocre potentia, si vegha melte volte resistere an 7 i quasi sempre superare le forze di qualfi voglia ghagliardissima legha; ed annich ilandosi insieme ne Cristiani tutta o la maggior parte di quella riputatione. che viuendo l'anno dinanzi se erano acquistata. Con la mala con sente? a delle quali cose effendosi l'Armasa Cristiana, & le genis di esta ne suos perzi ridotta, pochi erano degl'huominiprudenti che sperassero che mai piu a Christiani potessero sopra i Turchi preua Lere. Non ostanse che in questo sempo in Francia essendo staso uc cifo d'ordine de que Rel'Ammiraglio con molte altri de fua festa: propulfato in fiandra il Principe d' Oranges ;ad effo ke di Fran cia al tutto dichiaratosi a volere mantenersi col Re Cattolico in buona pace; parelle che tutti gl'impedimenti di prifeguire nella Querra Turchesca fussero tolti via. El non ostante, che gli Spagnuoli per l'anno futuro promettessero maggior prestezza. Emag giori aiuti:non di manco le delitie in che i Principali ministri li vedeuano in Na poli inuolti & la lor folita tardità non fen 7 a fos petto di frande, e de i lor particolari interessi mettenano ciaschedu moin granissimo sospetto, Sapendosi il desiderio, che hancuano E BRO

de l'acquistodi TuniZi nel qual luogho le genti rimaste in Sil ssa per la medesima tardità non erano ne anche mai trapassate . Con tutto questo sentendosi che i Turchi arebbero l'anno nuono in ordine più di trecento Galee mancaua Don Giouanni ridottoti in Napoli di apparire anche eglico quel maggior numero, che pota ma:effendo costume della guerra, che il nimico sollecito faccia vici re il più delle volte ildetro nimico di pigritia . onde non più fulle Apoltoma full Aprile fi difegnana, che doneffe vicire de fuoi por. ti,Il medesimofacena il Papa, & per lui il Gran Ducala cui pro uiden Za quanto giouamento hauesse potuto apport are à tutta la legha fu quest'anno chiarissimamente conosciuto ; essendo tutti i la pnifuos fats sempre d'ogni cofa necefsaria ottimamente forniti, ed a temps in afpertari con nucue uettouaglierinfrescati la doueque gli di tutti gli altri ne haueuano piu volte fentito notabile manca mento . Il qual Gran Duca poi che il Signor di Piombino non fi curana piu di nanicare; desideroso, che Don Pietro suo figlinolo fa ceffe il suo cirocinio in si pia & si gloriosa guerra datagli per luo ghotenence il medesimo Simione Rossermini, della cui peritia . & valore si è altrone ragionato disegnaua, che con maggior numero di Galee,ch l'anno dinanzi, doue se del futuro uscir fuori. I Vene tiani anch'effi ben che pieni di querele, o non poco stanchi con o eni diligentia si andauano di tutte le cose riordinando Ma quan do si asvettana, che le molte genti da loro, o da altri assoldate s'in barcaffero. Es che gl'animi di molti à nuone speranze si folle nano s'intende, che per me To del Re di francia si sono i Ve netiani col Principe de Turchi accordati : accomodandosi a rice uere da lui quelle men graui conditioni che potenano per liberarfi dal intollerabilifpese; & per liberarfi.fi come all'hora corfe voce dal sospetto di effere quando fustero all'vitima stanche (a ridotti, dagli Spagnuoli afsaltati ; I quali per lo Stato di Milano pofie duto da loro presumenano, che molte delle Terre de Venetiani di terra ferma appartenessero a quel dominio. Il qual sospetto era Stato accresciuto dalla tardita, or da i poco degnirispetti ; andeil primo, più il secondo anno gli spagnueli haucuan mostrato di es sere ritenuti . Di questa nouella ( quantunque affai prima prensita) grands fimo dispiacere al Papa, come atueto il restodo Cristians/e bene il Re Cattolico, che caldissimamente le sue proud from follecisana, rifpondendo all'Ambaferadore di effi Venetia-

nimostro di paffarsela di leggieri ; quando gli annunio La refolutione, che da loro fi era neceffariamente fatta, che hauena intrapreso la guerra co Turchi per salute di quella Republica; che se con la pace cio veniua à conseguirsi; che quanto à se nonpo tena senterne altro, che molto piacere : se ben gli parena che lafede di quei Barbari douesse essere à ciascheduno:ma massimamente a venetiani fospetta. Et perebe quando ci auniciniamo alla mor ze pare il piu delle uolte, che le mediocri piu che in altri tempi le grandissime cose ci afflige hino;effendo il Gran Duca cascato. in molto mala dispositione circa la sanita del corpo; parena , che di cotale accordo anchegli maranigliofamente fi crucciafse; a cui essendo venuto il calor naturale in grandissima declinatione oltra alla podagra ,che gia piu anni fi facena alcuma notra semire fi evanuouamente smoffo fi gran dilunio di catarro, che oltre al ron derlo quafi statua marmorea impedito di quasi tutte le membra gl'hauea à poco à poco anche tolto l' vfo del fauellare: On der imanendogis il discorfo, & l'intelletto nel suo solito nighore. delle cofe che fuori & dentro paffanano hauendo piena intelligen tia; consernando sempre la sua solita generosità:non potena se no con somma afflitione, & saegno tollerare, oltre all'accordo predes sola durezzache nel Re Cattolico contro a fe fentina : la quale non oftate tati fernity, & tante dimoftrationi di ofsequio fattegli Gno oftante l'hauer mandato nuouamente arichiesta di esfo ReSimio ne Roffermins con fei delle fue Galee all'impresa che fifaceuadiT u nizi non parcua, che rimanesse punto mitighata : Premendoli altre a cio non poco la canfa della precedenza con ferrara la qua le (per non irritare pin de quel che fi fufse fatto l'Imperadore) ha senafinalmense confentiso che dal Tribunal Pontificioall'Imperiale fi straferifse: dandoeli però l'Imperadore di quella & del sisolo ottime speranze innanzi al quale i due iurisconsulti Lodonicho Antinors, & Gionanbacifta Concini, che poi rimafe filo Ambafca dore residente confeantemente vi difesero fempre la liberta di firente, in che parena, che si principal punto confisteffe. Et benche l'Imperadore circa ilsitolo volesse bora conuertirlo in Gran Du eads firen Ze hora su Gran Duca in Tofcana; non volero mai non di manco altrimenti confentire, serion che Gran Duca di Toscana ficomel'anenaintitolato & potuto ititolare Pio Quinto finom masse. Non mancando per conseruacione dellautorita Ponts Fuuz

ficia de fare in aiuto di effo Gran Duca ogni suo sforzo il Pontefs ce Gregnorio. Et coffin tra questi trauagli d'animo, ed indis positione di corpo conduttosi all'anno della nostra salute 1574 ha uendo dominato anni Trentotto il vinesimo primo d Aprile, mo rendo pose a cante sue humane facilhe fine " Principe se si riguar da bent premo d' quasi tutte quelle doss de natura: T d'arte cheste huomo terrenapossino ritrouarsi:ma eccellente massimamete per quel: a eccelfa virtu berosca a cus [econdo i Politici e cofa condecente il ommo imperio, o reggimento delle Cista & delle prouin ese. A tale che meritamente se fusse uissuto prinato di lui di Hiero ne stracusano si sarebbe potuto dire che non gli susse mameato al sro che i regno. Et perche pare che pochi huomini di una certa. occellen? a sieno uemuti al mondo di cui ne la nascita o nella pue vist a non si sia ueduto qual che notabil segno; non manco Iddio di farme mascere un belissimo il quale fulle presagio della sua fueura grade 7 a et felicita. Et questo fu che effedo pernenuto in mugelloal te posse Gons del S. Gionanila desiderat a nonelladel figlinolo ma Stio narogli: of facedone gl'huomini suoi, otutti gl'altri couicini Med ci comenelle gra famiglie e costumeletitia efeste co acceder fuoshi ed a redimofirati nedellalor prinata alegreza: o cotalifue chi effedo dagli ahitat ori del giogo dell' Apenino neduti & sel asa percalero, Stimadoche per causa publica ordinasi fusfero, & percio resterados ache da essi i medesime suochi surono nemeno, che dal La Toscana dalla parcedo Romagna veduci: onde presiancoraesse dal medesimo errore pensando, che i fiorentini a per se, o per Pa pa Leone che fiorentino era hauessero baunto qual che publica al Legreza:per non errare; senza aspettare altro aunifo cominciaro no prima quegli della romagna florentina & poi seguisarono que els della romagna ecclefiastica fino al mare adriatico a fare co fuochs medesims la m edesima dimostratione di letitia. O di fe Stala quale se bene all'hora ad errore, ed a cosafatta a caso fic ascritta,l'anuen imento non di manco, che di poi si e veduso del Gran Duca Cofimo seguire l'bafatto da ciascheduno per cosa maranigliosa e degna di consideratione reputare. Es veramente che l'attoni gloriose di questo Principe hanno tenuto il mundo dubbiofo sempre à che più o alla vireu a alla prosperie fua doues le arrebuirfi; porche dall'una, de dall'altra de quefte li vede effere Stato sempre molto straordinariamente fauorito. Fu intuttelle

### OTTAVO

ra (il che à radi interviene) di belleza cost di volto, come di corpo incomparabile: fresco, & colorito, & con capelli, & barba bion da: ma mirabil era fen (a dubbio in lui la maest à de gl'oc chi . ed una certa real presenza : in tanto, che molti, che nuoui giungenana seco a neghoriare perdutis d'animo per la reuerenza di che pare na degno non poteuano molte volte il cominciato ragionamento seguitare . Supero di alquanto la comune grande a: vobusto de pos, & ghagliardo intanto, che la memoria dell'Erculea for?a di suo Padre molte volte in lui si rinouaua : & massimamente quan do ne gruochi, or nelle feste pubbliche in correrlacie, od in similatio mi beliche si facena vedere. Hauendo in questo,ed in quasi sutti gl'altri nobili esercity corporali una certa eccellenza, O partico lare attitudine, & giuditio; in tanto, che cacciando à fiere, ad vesells,od a pefcs:tutes s ferustors fuor à cio deputati, & ciafchedune altro il più delle volte vincena. Le parole sue erano quasi sempre piene di granstà : si come piacenolissimo sapena all'incontro mo. Strarfs sal volta quando de saucarfs (che tal motto fra suoi pin fa miliars era U(ato) si compiacena; cios quando lasciata la grane sa necessaria à chi al ghouerno degli stati è proposto con lui, come compagno, ed equale, or non come Principe fi bauena à procedere In bere sumangiare ed in vestire, o finalmente in tutta la colon ra del corpo fumoderatifimoamando in fe stello, o ne foruitors suoscose piu presto utils ed atte a resistere al continuo esercitio, in she egli dimorana, che quelle, che dimostraffero una certa fouerchia attillatura, & delscateza . Di memoria fu profondissimo im tanto, che rari erano i Vassalli di qualche pregio, che non fussero co no sciuti da lui non pure nel volto, o nella sembianzacorporale ma mell'intime & fue particularipaffioni & proprietà raffigurandooltre a questo benissimo qualunque forestiero; non fenza loro marane elsa, pur che una uolta fola bauesse seco neghotiato. Ne quali ne ghotij & nell'audienze etiam delle persone inette nessuno fu mas abe con più capacità, ne con più preste l'aintendesse si principale, or la sustanza di essi ; o non di manco nessuno auahe fu mas piu di lui passente ne pin vago, quando fi potena dire dere a ciascuno benigne rispostercompiaceuasi bene per euicare gl'errori fe benest neghotio lo comportana di rendere le refiduzio m per nia di referitti ,i quali da lui proprio con acuto ginditio fabbyscati, erano quasi sempre reputats mirabili . Fu buomo di

## TIO O I B R O O.

non molto sonno, dopo due, o tre hore del quale era costumato ora parte della notte di vigilare ridormende poi alquanto sull'alba; O tal nolta permettendolo le tante sue cure, qual che poco il gior no per occupacione della vigilia notsurna ujana quafi semprela se va far fi lafeiare i memoriali delle erfe, che da Segretarii barebbe vo la mattina seguente kanute à neghotiarsi :i quali molto bene dal Gran Duca letti, & confiderati fi tvouauano spesse uolte lamat tina espediti, con utile, & satisfatione mirabile de neghotianti : à quali ricenendo le gratie domandate à lui, & non ad altri ne re faxane in obblighatione : mafe annenina, come fpeffe volte fi ne de domande impertinenti; & poco honeste: fapendo che per espres sa notonia del Principe,o per uerace lor colpa erano dalla gratia esclusi, con affai minor amareza cotale esclusione tollerauano, sa pendo l'esatta cura. Cdiligen lia che per far paffare le cofe fecon do la giustitia fi ufana da luiscirca la quale non restero di dire che se petitione, o caso gl'era proposto, di cui nong li paresse hauere santa scienza o pratica ,che bastasse;non si recaua a sdegno di vo Bereintendere il parere di coloro, che in cio giudicaffe piu periti. et maco apassionati:perschifare la qual passione usana amdare ad bnomini infeliti, con fegretezala ferittura, cheil neghotio sonteneua: fucendofi questo medesimo con piu d'eno; & quello era con efficacia effortato adirne con presteza la ucrità. Onde rade nolse era che la resolutione che sopra cio dal Gran Duca poi si fa cena non fusse laudabile, o perfetta. Si come utile, o perfetta co faera il domandare tal uolta innanzi:che la fua refolutione fi pub blicaffe il parere di quel ministro, che il neghotio gli proponena; IL quale trouando che o per corrucione, o per altra paffione forto & dinerfo dalla nerità fuffenon mancana di scoprigli, & di abbome marghi la fraude, con che da lui si procedena. Co quali, o con alera fimili accorsi, & prudenti trassasi erano grandemente in uficio mantenuti: aiutandolo a cio anche non poco la felicità delle au diente. Con che l'opinione di diversi intendendo : ne facena re dundare in fe non piccola scienza delle cose con sommo benefisio O contenteza de Popoli fuoi. Onde meritam ente per tanto amo re uerfo la Giufitia fu da lui eresta la statua di essa sopra la gra Colonna di oriental granito, ebe incontro alla Chiefa di Santa Trimeafu collocata uolendo denotare, che superando tutte l'altre fue passioni quella nella sua mente era sempre stata sopratutte l'al

52 I

Tre cose regina. Ma non manco: chegiustofu anche sempre nerso a Dio denotissimo; onde & per propria religione; & per l'esempl o abe i Popoli ne pigliano rari furono i giorni solenni che egli publi camente non voleffe agl'ufter diumi interuentre. Ed efsendo al la magnificentia,ed all'abbellire tutte le cofe per sua natura ma vauigliosamente inclinatosin adornare quasi tutte le Chiese de Dio si mostro sempre molto liberale . Ed oltre ad un certo uso ordinario accurato. Delle quali fabbrico alcune da fondamen 81! O molte altre di commodità, o di forma procuro, che fuffero migliorate, & di Statue, & pitture, & paramenti, & d'ogn'altro religioso Strumento abhondantemente corredate, Il che quando non potena con l'entrate di effe Chiefe adempierfi, egli Steffo co proprij danari supplina. A spedali a munisteri a poneri a nergho gnofied a chiunque gli parena degno di pietà non manco mas di souvenire; & nelle due grandissime carestic, che furono al suo tem po del trentanone & del fessantadua ancora; che con motto danno del proprso Erario con beliffimo ordine; o con molta liberalità prounede, d' la nica d'infiniti poneri conservo. Lo scato suo senza usare fuor di bisogno straneze o rigidità, d'egni herefia fu tenuto sempre nettissimo. Fiorendo ne fuoi tempi in firenze, o per tut ta Tas canagrandemente tutte l'Arti. Et que sto der tuaua perche essendo ègls singulare amatore degl'huomini eccellenti in qualun que prosessione, Et questitali abbattendosi in quei temps ad es sere lasciati dalla piu parte deel'altri Princips inabbandono:tro nando appresso a lui accoglienza, o liberalita: onde potessero la loro eccellentia efercitare quasi a sscuriffimo, & tranquilliffimo porto a lui o tutti o la maggior parte ricouer anano de di qui nen ne chefra gli altri fempre s peu pregiate scultore & pittore Omu sici ed alers innentori di dinerse nobels Arti, o segreti appresto a lui si ritronanano. Di qui derinana, che non era frada in Firem Zesmon era Cissa o Terra dell'alero suo domenio, one non si crouas sero huomins efercitares per lus o per alers in qualche opera bella, ed eccellente:effendo coftretti els altri Principi non meno che s pri uat s for fisers mancandone ne lar paefs a lui ed ag Phuomini del suo frato con comune gloria il piu delle uolte ricorrere. Hauen do fra l'altre nelle distilationi ed in altre cose medicinali con l' esperientie fatte ritronato et messo in uso cose di tanta efficacia. o valor che à lui che liberalissimo n'era quasi à nuouo Eleu la

Sapio di tutta Europa concorrenano le genti per potere dall'infer mitaliberarfi.In eroppo profondo pelagho entrerrebhe,chi di sue 31 1 suci gesti, & fra questi delle fabbriche cominciare & coftruce da lui volesse fare, mentione, perche non pur e seguito, & dette su buona parcefine al grandiffimo Pala720 cominciato infirenze da M Luca Pieri:di cui non vede l'Italia hoggi cofa forfepin Stu penda:ma l'adorno con suntuosissimi, & grandissimi giardini pie nid artifitiofe grotte di fontanel, di statue, di prati d' Viali di Bo fchi.ds domestiche coltinations, & finalmente di tutte le cofe piu mirabili. O piu dilestenoli che l'humano artifitio possa imma ginarfi.Non diro,che cotali giardini & Palazzo dedicato alrice uimenso ed alla maraniglia de forestieri fusse con l'alero suo Du cal palazzo congiunto da un lunghifismoCarridore. Non de nobil portichi ologgie: one quaji tutti i Magristrati della Citta sono co infinita commedita uniti Non dell'abbellimento di tutte le strade dieffa Cista, Non di Strade similmente, che fuori effa attra nersando in pou parti quasi tutto lo stato si sono con grandissima & publica commodità a tanto bonificamento ridotte, che agratifis mente si possono da ciascheduno frequentare. Non di tanti altri Palazs in varif luoghised a vary diports & commodità edificat Non de porsinon delle sante diseccazioni di paludi,non del dira Zamento o riparamento non del Porto capacifimo com incia to a Liuorno: non de fossi nauicabili fatti cauare da lui non delle sante fontane in firenze, ed in Pifa, ed in dinerfs altri publici luoobi ordinate. Et non di tante altre cofe infinite che non mena ad universal commodo che a sua prin at a magnificent a erano co Structe. ma diro che se Augustomorendos glotio de la ciar Roma adornata di pietre tronata da luifabricata di mattoni che il Gran Duca Cosimo fi puo gloriare d' haver ben srouato firenza belia:ma che da lui fia ftata lafciata infieme con tusto il fuo sta so grandemente di bellena di coltinationi & d'infiniti ed veili ar Biaccrescinta. Quale poiverso glibuomini letterati sidimostras ses essendoquesta peculiar dote della Casa de Medici & quantodi effe lettere & maffimamente della letione d'ogni Hiftoria piglias se diletto dalla prima fino all'ultima età si cognobbenon lasciando tanta moltudine dineghoti; non fin quando dalla malattia oppre No,ssche di continuo non vole Je, alcuna cofa eli fuffe lesta, Mante mendofs perchenon meno dell'altre scienzic era amatore mogle sen de

V. 15276

#### OTTAVO

du di Pisa di Siena, & di Firenze rinnouati da lui con groffifimi Gipendy i piu celebri, & famost lettori di sutta Cristianità, Ne quals fi come wella conversatione della sua Corse si veddero fiorire Porty i Cortisvettorisi Giachinight fradis faloppi: Vegy; Cala fatizi Malauolel:i Rubercelli;i Barghi ! i Marcellini: i Varchisi Torelli: l'oujed altriinfiniti de quals quafi ape da fiori racegliede & levedo difpute, documeti nobeliffimi : venina a raffinare ogni viorne l'intelletto cotanta tenacità di memoria, che ne ragionamen si familiari, che co suoi haucua poi, era sentito recitare non meno Le fensent of la conclusione delle dispute, che il contenutedelle Hà Storie; fe bene di molto tempo innanzi afcoltate da lui Ricordandofi nompure delle cofe univerfali:made l'nome particolare de fiu mi, de'Monti delle Terro & degl'huomini, che in effe veniuano no minati Et perche i nobili intollerei ancer,che da ponertà oppresse poteffero dieffelettere adornarfi per commodo univerfale di tutti i suddite suoi rimouo in Pisa un Collegio amplissimo intitolnto la Sapientia:in eui ordino; che buon numero di scolari hauessero commode stanze: of fuffero publicamente, oliberamente nutriti. Ne in Firen Te, one la lingua Toscana pare, che sempre habbia hauto il maggior pregio, mauco di fanorire à tutto fuo potere i nobili gioun mi, che ad effa, ed alle belle lessere vedena inclinati: concedendo loro Stan Zebelliffime & con proprio,ed annuo Stipendio mantenendogli quei Ministri, che parenano neceffary. Decorando eltre à cio il Confolo, & capo della loro Accademsa fiorentina, che cost fu in estolata de belli sima dignita. Dallu cui emulatione mossi pei quegli Artefici, che di pittura scoltura, ed architettura fanno profesfione escennero anche effi di potere un'altra loro Accademia crea ve:intitolandolat' Accademia del difegno ,con habilità di potersi percheloro rendeffe ragione, creare co propriy suffragiy un partico lar Magistrato delero modefimi, di cui fuffe à vicendafatto capo, como luoghereneme del Principe Uno de fuoi pin nobile fenatori Turan 7: aquali (& maffimamonte ? gionani) con Varie opere de Re boro ares vengbono affas foeffo in paragh one:ed ini da i pin periti instrutti ded emendati ricenono per condursi alla perfetione non piscola villita.In fifarei ponfiori, o esercisi quando non era da euromaggiore occupato vsaua confumare viilmente, de gloriofa monte e fues giorni il Gran Duca Non restando però fra gli'ingracopimente della pace di nonbayer sompre deligentiffima en-

XXX

BANTECA NA.

wa'd olle ao fe dalla guerra fapendo che d'opo i giorni ferene fon p dite succederate progges rie compefer affendo eleren cio non mon communale su lus la pronte Za all moione di quel che con ranna fun lande fi consi effere flata in Temistoche, Es pera sue coffun ofin quali well vicemanta fu de non fermaifi mailunghamense ne in frenze me in altro luegho. Ma a ccompagnando col difere del caeciare dell'occellare la cura delle cofe granffime men pre meffi piacers parena pintinnoleo call bora erast befero stall con estrema cura i pinimportanti neghates fabbricava; pracuran do de attracre le cufe a fine propostifi dulai quando ad apprope govecellised a pefer al rifor ad all'amo, del con afercisso maleofini letrana paroua che fulle mallimamente infento. Frequentava per questo il pin ne tempi del verno il paefe di PVa! & quindi ofana affat Speffo bor una,ed hor un alera parte del fue stato corcuire porgendo in ciofare grandiffima facisfacione a popoli vificacione quali non parena rimanere derelitei , O quafi per preda comefice le speffo aunenire : de à Ministri . poi che à luned à gl' econs sues ricorrenda: ed i proprii bisogni dimostrandogli trouanano cersis simo rimedio one i mali fuffero reparabili. Procurando in sanso. che le fortificationi che in molti luoghi necessarij erane state di fegnate. fi tirafferodiligentemente. o con la debita forma innanza Al numero delle qualifiche fu grandoffimo ) srapaffando diro folo che Cosmopoli nell'Elba; la Cistà del Sole in Romagna il Safte di Simone verfo IV mbri a . Es fan Martine verfo il confino Be Lognofe, tutte Terre proffe fimiglianti à Città furono da lui odifica te .. Con che non pure succele frontiere : ma quali succo il file flato rese foreissimo. & f come fi diffe) à quisa d'un corpo spinaso inc spugnabile : Al quale hauendoss de denero ripieno la Corte de primi, C. piu valorofi Canalieri, & foldati d'Italiascon l'autorità che il valore, & posemia sua el arrecana, de col fanore, to pasroci mo che à malei da lui fi prestana fi bausua fatta come un Baftiene od un antemurale de tutti i Signari ed huomini de feguiso convies ni interno a tutto to flato : co quali potena alle fue trentafette Ban de che contenghono circa quarantamila fants fare non piecela ag gunta de altre foldate forestiere. Le quali bande per effere State an consinuo esercitio nella guerra di Siena ; per efsere composte d'hnomini natur almente assi à fostenere le fatiche, o molto dacife ed ubhidienti eran reputati de migliori Italiani, che pigliaffer fu

# O THE A VO

do. A quali aggingnendofi quattrocento Canaleggieri di ordina Za, & dugento huomine d'arme; create nuonamente della nebile difirenze, d' di Siena lo rendenano fenza alcun dubbio Principe da tenerne molto conto . Potendo maffimamente con molta agenole? a non poco accrefcere de suoi steffi fudditi benchela Tofcana fia in molte part i montuo fa non meno la Caualleria, che la Fa reria ; ed à quella agginonere come sie mostrato per l'anriche oblighationi vna buona Banda di Sus Teri : nen gli mancando no forze ne vettonaglie maritime : O quel che importa affai: non es fendo coft facile à Stancarlo per mancamento di danari fi per & entrate sue ordinarie, le quali molti Regni ci sono; che non l'ago guagliano: o fi per la foutana indeficiente de Mercanti fiorenti ni : ne quali per loro naturale industria dopo la guerra di Siena son venuti in mano non piccola parte di danare di Cristianita : Aggingnenafi poi che formità effa querra de Siena:fornire legra neze, ed i tributi, & con essi ogni amaritudine, & fpiacenoleza: el effendofi da lui depofto il Principato; O per eso consinuidia fpe ta; usuendos come prinato pieno di cloria, d'bumanita; hauena con tutti i fuddite acquist atof: grana fingular: ffima. La quale prouato la dolceza di effa ; cen ten ficare & fauorire questo à quello con rauninare più d'una nobile famiglia quose spenta ed a principals benori restiguirlation tirarne unhanzi ficondo i meriti bene i pesso delle nnoue parena, che ogni giorno andasse cercan do di accrescersimeanto, he se susse statopiusano fi viene per fermo (perche cofi fu vario dirfi da lui ) che meffofi fintito ciujtà fi farebbe al susto aol altri Cittadini fiorentini meftrato eguale. Effendo sempre Stata in loi tenacifimala memoria de fuoi maggiori : i quali come si mostro nel principio alla maniera del vinere ed alla fasione popolare sempre inclinarono. El per cio: & perche tale era il fuonanna le instimo di ginochi, d'afpetiacoli, de covali alere feste, che molto pare, che con la popolarità connenphino, moles fi diterrosed egti fteffe fu molte volte capo, ed otrimio maesbro di farle rappresent are : Fanorondo la gionenti mbile d'la plebe fempre, che per farne anch'effa fi rifuegliana. Et finalmente fe in fra tante opere con pradentsa con valore & giustinia, G con vigelantia, G con profperita fatte, fuffe negl'olti mi semps nell'amor delle donne state più ritennte; non fo da gran sempo in qua mi qual altre Principe margior lande, o maggior

XXXX 2

gloria si fusto potuta ritronare : quantunque chi riquardera bene. im derni, og! anticht temptrart huomini fono statid un certa watural vighore, the da questa quast inseparabil for a degl'appe pits veneros fi fiano faputi difendere . Et pero non fenza molta mo ralità fighurarono i Poeti antichi Marte tanto amico di Venere : (Amonon effendo ancor vecchio de tronando fi fano. de robusto. de con donne annezo) & come Amante, & non come Signore o Prim siperiduffe alle fur voglis.effende ancor di teneractà, o vergine er (come si dice) à firen e, fanciulla una figliuola de Luigi degl' Al bizi gentil huomo nobilissimo : chiamata Eleonora . La quale fent a saputa del Padre nelle sue ville da principio segretamente conduffe. Et fe l'età della gionaue (che era ancora moito verde) hauesse saputo alquanto meglio accomidarsi alla cautione, danie te, che conueniua, a chi con santo Principe haucua com mertio, sarebbe frata senza alcun dubbio da esto sposata : banendone acquiflato un figlinolo a cui fu posto nome Giouanni ; poi che il Carde nal Giouanni, che rinnouaua il gloriofo nome dell'Auolo, fi.era: morto. Il quale fin da fanciulletto dandopresagio per la rara bel leza del corpo per il natural giuditio, per l'ingegno maranigliofo per la pronta attitudine in dinersi esercitij. F per il desiderio di cose alte: & gloriofe, del valore del Padre, & dell' Auolo. Hapoi ed in fiandra privato Canalière : ed in Vngheria Generale dell. Artiglierie di Cefare dato del fuo valore ben che gionane ancora; honoratissimo saggio. Onde e per la rara intelligentia delle cose di guerra, d'ogn'alera nobile scienza: d' per la singulare sua affabilità, & beneficentia meritamente vero folendore & vere de Bitie della Toscana puo appellarfi . Questo fatto fe bone perquel che fi vede v fare parena a molti degno discusa : non di mancoap preflo. apiu feneri parue chenon: cofi bene corrisponde-Se à quella perfetta virti bero ica, che fine à quel giorno l' bauca: fatto tanto rifplendente : seguendo mas simamonte dopo questo to vecisione facta con le proprie mani di Sfor La Almeni gentis hua mo Perugino stato lungho tempo appresso. a lui in suprema gratia: Il quale con troppa sicurtà. T con poca misura dell'impationsia : che induce ne petti humani il furore amoroso; male: ascondendo l'inclinatione, che vedeua nel Padrone incorfe in cofigraue infortunio, con non piccola compassione poco di poi di chi a cotal passa lo canduss . Por che & cal fratello & con le fig livele non man-

or di mostrarfi amerenolissimo, è liberalissimo; Fu la Signora Eleonora riccamente ad uno honorato gentil huomo maritata: ed il Gran Duca non potendo senza donne feare; bebbe poco dipos della Signora Cammilla d'Antonio Martelli; gentil' Donna fio ventina anche ella nobilissima un altra figlinola la quale si chia: mo la Signora Donna Verginia che poi al Signor Don Cesare da Elte fi e maritata, Questa Signora Cammilia, effondo poi da esfo sposataineasa il Padre si perche di les molto si compiaceua: d'an cora perche cofi fi difse efiere ftato esortato dal Pontefico Pro Quinto,nel proprio Palazoridufie ; prudensemente ordinando: chefenza altrotitolo,che di Signora Cammilla & fenza molta pompa come gentildonna privata si vivesse. Hauendo baunto della Duchessa Eleonora fette figlisuols masti, & fei femmine . Il primo genito de quals Signor Don Francesca sper la bonta dell" animo; per la prudentia, F per la prosperità del a fortuna ottima mente corrispondendo alla gloria di tanto padro gli successe nel Gran Ducato . Et per il parentado, che bauena con la cafa d' An-Aria er perche morto il Gran Duca Cosimo parfe, che con lui moriffero tutte le cagioni di mala contenteza; o non meno, percio-che seppe con molto val ore, o con molta industria neghotiare non pure ottenne di Germania, & di Spagna i prima deneghati ti roli; ma con nuono,ed amplissimo prinilegio dell'Imperadore fu dichiarato immediate dopo le Teste coronate, d' dopo i Vinetiami à lui il luogho piu dogno di tutti gl'altri Principi d' Italia, Etgl'Ambajciadorisuos à quella Corte. & quafi per tutto nº bebbaro al poffesso, Il Cardinale Giouanni. Don Grasia, che per eta lo fe condanano morirono come fi fi disse gienanetti: fi come di assai minore ota eran prima morti Don Antonio. Don Pietro; Don: Perdinado, our altro de Pietroche vifeguitapoi. o che venimano l'uno prima honorammo come amplissimo. & valorosissimo Cardi nale della Romana Chiefa; Thoggi come feliciffimo serzo Gran Ducadi Toscana ammiriamo: T'altro hauendo seruito al Re Cattolico nell, Impresa di Portoghallo: one dal Gran Duca suo fra zello furono buona quantita di fanterie mandate:ed in Hispagna: poi essendosi permolto liberale & correso farto conoscere fu da quella Macta eletto generale diruttel e fanterie Italiano Delle femmine essendo senza marito morta la maggiore Donna Mariad erad. nanidodici in circa disegnata per moglie al Principe

### 528 LIBRO

de storare, advestmo laiscenda gentes Doma Isabella prontes san Paulo Giordano Orsino Doma Lacerzia che era la ter resa impectacia prima fred esco Do Alfiro Dunospe al Perrinacome 
se dette altrona accoparnata. La quale andata ad esfa Perrinaraf mor i fina la ficia sal fem silvano penensi e latre manaron 
innte molto piccole. Nacque il Gran Duca Cofimo Iamo 1510 
agis 11 del Giorgino circa l'ombra Bomeza di nonte: A cui fi po 
fiosi nome di Cofimo, esfando fe ofi redinato da Papa Leone, persi 
inome, che in qualla familia parena quagli difim offo di 
inome il nome, che in qualla familia parena quagli difim offo di 
inome con conservato della Parria appellata. Pife anni 
LIII 152. Mili 25. zionni. Principe, che non pur padre del 
la parria ma padre Conferentare della liberta di Italia.

poteua meritamente intitolar fi poi che conferuado la Tescana in libertà desuostissi naturalis, in cagio ne chequella parte che d'Isal sa intatta civimane non precipitasse fi co

me ingran pericolo n eranella fingges sione de forestiers Fassi sede per me Massiro Dien sio Fiorentino del Pordine de Serui moderno Reggente del Conuca to della Nuvitata come ho Visso. Con dilizenzaletto il libro intitolato, Della Vita et fattidel Serenissimo. Sig. Cosimo de Medici primo GranDuca Di Toscana descrittada Giouambatista Cini non ho trouato inquella cosa alcun slaqualsia contraria o alla fede Cattolica o alla riforma de buoni costumi, ma il tutto all'una l'altra molto conforme

Fatta questa fede questo di 19 dilugho 1598 lo Maestro Dionisto soprascritto di man propria Imprimatur sivrentiae accedente consensu R.P. In

quisitoris die 20. Iul 1 5 9 8.

Frater Antonius de Massa ord Min. con. Vic. S. off. Floren.de m.R.P. inq. P.Maz. Dionisis const. Einsdemordinis admittit vt. inprimatur Flor.dic 20. Iulii. is 98

Scipione Naldi Auditore primo di Nou. 1609

FINE



1, 1, 1

•



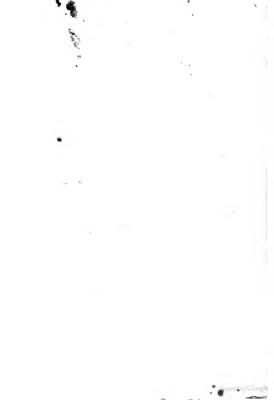